



Francis & John. 45931 CDHOY-



# DIMOSTRATIONI HARMONICHE

DEL R. M. GIOSEFFO ZARLINO DA CHIOGGIA

MAESTRO DI CAPELLA DELLA ILLVSTRIS. SIGNORIA

DI VENETIA.

Nelle quali realmente si trattano le cose della Musica: & si risoluono molti dubij d'importanza.

Opera molto necessaria à tutti quelli , che desiderano dì far buon prositto in quessa nobile Scienz,a .

Con la Tauola delle materie notabili contenute nell'opera.

Θεῦ διδόντος, ἐδὲν ἰχύει φθόνος, Καὶ μη διδόντος, ἐδὲν ἰχύει πόνος.



CON PRIVILEGIO.

IN VENETIA, Per Francesco de i Franceschi Senese. 1571.

Digitized by the Internet Archive in 2016

# SERENISSIMO PRENCIPE

DI VENETIA ALVIGI MOCENIGO



Gioseffo Zarlino da Chioggia.



LI ANTICHI, Serenissimo Prencipe, i quali non hebbero se non in un certo modo molto imperfetto cognitione di Dio: tra l'altre cose, che gli attribuirono, questa fu una: di conser uare la sua creatura & farle beneficio. Et que sto tennero di modo esser uero, che hebbero certa opinione, che colui, il quale apportaua

qualche bene à mortali, usaua quell'officio, ch'apparteneua ad esfo Dio: & come benefattore (parlando al modo loro) era fatto Iddio, à cui soccorreua. Da questo auenne, che gli Inuentori di quelle cose, che erano utili a gli huomini, Dei furono riputati: & ancora (come si uede appresso Diodoro Sicolo) posti nel numero de gli altri loro Dei. Onde nacque tra loro il Prouerbio: Α΄ν θρωπος ανθρώπου δαιμόνιον: L'Huomo è Dio dell'huomo: il quale accommodarono non solo alle priuate persone: ma alli Prencipi maggiormente, & à gli Imperatori : che con la loro possanza & autorità somma poteuano conseruare Citta, Popoli, & Regni: impero-

imperoche essendo ancora tra mortali, li chiamauano Dei: & dopo la morte loro, tra i Dei, con alcune ridicolose loro cere
Historia.

Aper Mes monie (come narra Erodiano Greco scrittore) tra gli altri Dei
find Vica li poneuano & consacrauano. Questo su cagione: che si come gli
Huomini per natura erano inuitati a offerire à Dio doni, uoti &
facrificij: acciò lo hauessero propitio: così anco si mouessero ad
offerirgli in uita loro quei doni, che li pareuano piu coueneuoli.

La onde un numero quasi infinito de Scrittori (lasciando molte
altre cose, che potrebbono fare à questo proposito) dedicarono
& consacrarono à i·loro Prencipi, come à loro Dei, l'opere loro. Percioche Vitruuio dedicò il suo Volume di Archittetura al

lo Imperatore Ottauiano Augusto: Valerio Massimo i Libri de i Detti & Fatti notabili de gli Antichi à Tiberio Cesare: & Plinio la Historia naturale à Tito Vespasiano. Il perche mosso dallo essempio di costoro: hauendo io gli anni passati, dopo le Isti tutioni, composto le presenti Dimostrationi di Musica: & essemble hormai tempo, a beneficio di quelli, che sono studiosi di questa nobil Scienza, che elle debbano uscire in publico: hò uoluto offerirle & dedicarle a V. Sublimità, come ad un Ottimo Prencipe & mio Signore. Et spero, che non minormente le saranno grate, di quello, che surono grate à quei grandi Imperatori le fatiche di quelli eccellenti Scrittori: non essemble 1 Musica punto

Architet. all'Architettura in cosa ueruna inferiore: anzi di gran lunga supe lib. 1. esp. riore. Perche se bene Vitruuio dice, che l'Architettura è scienza.

De Legi-

ornata di molte discipline & uaric eruditioni: non è però Scienza: ma Arte fattiua, la qual tiene il terzo luogo tra le Arti: & la Musica, oltra che ella non si può trattare (secondo I parer di Platone) senza la Vniuersal disciplina: è Scienza: per il Soggetto, & per la certezza della Dimostratione, senza dubio alcuno, del l'Architettura assai piu nobile & piu eccellente. Et se le fatiche di Valerio & di Plinio nello adunare inseme da diuersi autori Greci & Latini uarie cose, surono con quelle di Vitruuio al mondo grate: credo per certo, che queste mie habbiano simigliantemente à piacere, & esser di grande utile: non solo per il diletto, che da se porta all'Huomo lo studio di questa Scienza: ma etian dio per il commodo & utilità che ne sentiranno i Studio si dell'al

tre Arti & Scienze nella cognitione del buono & del bello, che ritrouaranno in esse: conciosiache si può dir con uerità, che I habbiano acquistato col mezo della Musica. Et quantung; à mesia stato cosa trauagliosa il raccorre, l'ordinare, & dimostrare in sieme le cose di questa Scienza: le quali ueramente erano poste fenza alcun'ordine: & anco non erano intese, secondo che intender si deono:tutta uia con la patienza hò superato la disficultà,& uinto la fatica col piacere : di modo che, per la gratia di Dio, le ho ridutte in tale effere : che se prima la Musica pareua esser pri ua del fuo antico honore: hora con maestà & decoro, come nobilissima, & come una delle principali tra l'altre Scienze, puo coparere. La onde hauendo a porre in luce queste mie fatiche, le quali trattano le cose di cosi nobil Scienza, &una delle principali: à chi doueua io dedicarle & offerirle, se non ad un Prencipe Illustrissimo & Nobilissimo, come è la Serenità uostra ? non altramente da me istimata, per la religione incontaminata, per la ui ta innocentissima, per il consiglio graue, & per molte altre sue eccellenti qualità : di quello che istimassero Vitruuio, Valerio, &Plinio quei sommi Imperatori . Essendo che non con altro mezo, che con quello del suo ualore: dopo molti gradi delli maggiori ottenuti in questa Eccelsa Republica: meritò sedere in quel seggio sublime, nel quale già sedettero molti Prencipi Serenissimi: la cui Pietà & Religione uerso Dio: accompagnate dall'Amore & Charità uerlo la Patria, tanto puotero, che alla Città, la quale intorno Mille Cento & Quindeci anni Vergine & immaculata ancora si conserua: allargarono i confini, & accrebbero il Dominio: tra i quali sono Tomaso, Pietro, & Giouanni Mocenighi, auoli & progenitori suoi : di nome immortale per i fatti illustri loro: à cui s'aggiunge Vostra Sublimi tà: che non è, ne sarà à loro punto inferiore. Riguardi adunque la Serenità Vostra col guardo della sua clemenza la diuotione del suo seruo uerso lei: & riceua con allegro animo il dono, che offerisce & dedica al suo gran nome: & lo faccia degno di con feruarlo nella fua buona gratia: percioche la parerà hauere ottenuto grande & singolar beneficio: che di continuo lo tenerà uiuo nella memoria: & con gli Antichi ( religiosamente parlando) potrà dire: Α΄νθρωπος ἀνθρώπει δαιμόνιον: & infieme pregar noftro Signor Dio, che le dia lunga uita & felice: & gratia di uederfi sempre uittoriosa contra gli inimici di questa Serenissima, christiana Republica.



# AL LETTORE



On fi ha potuto fare Studiofo lettore, co tutta quella diligeza, che fi è usaro: che nel stampare le presenti Dimostrationi: non siano incorsi alcuni errori di qualche importanza in alcuni fogli di alcuni libri: se bene non sono accaduti in tutti. Però innanzi che tu ti ponga à ueder cosa alcuna: patientemente corregerai il Numero delle sacciate: & di poi gli errori di mano in mano: accioche quando uorrai adoperare la Tauola delle materie piu notabili, contenute nell'opera:

la quale è posta nel sine del libro : tu possi hauere in proto quello che cerchi . Riponerai adunq; a i loro luoghi i Numeri sequenti : perche quelli , che si trouano in luogo di questi sono falsi.

29. 30. 31. 32. 33. 57. 58. 73. 74. 79. 83. 84. 86. 87. 89. 90. 103. 113. 198. 221. 236. 240. 242. 243. 245.

# Il primo numero de gli errori fottonotati fignifica la facciata : & il fecondo la linea :

1.27.andauamo.

2. 28. Διατεσσάρον.

43.nello essempio sotto la lettera b uuolstare il nu mero.2.

47. nello essempio sotto la letttera e unol stare il numero. 6.

49.37. uuol stare. 6 3

51.35. unol stare. 8.

52. nello essempio nell'ultima linea unol stare.

75.4.uuol stare. 10 -1.

77.nell'ultimo dello essempio unol stare. 1 = 417 /

78.22.uuol stare. 3.

S 2. nel margine.Epift. 1.lib.2.

86.24.et 33.in luogo de Parti,uuol dir Cofonaze. 90.36. Cap.25.della Prima parte.

94. nel margine. Harmo. lib. 1 cap. 15.

95.21. Che se noi consideriamo.

97. 13.Et la chorda.C.

100.nello essempio. 5 -

111. 43.le quali chiamiamo Imperfette: che sommamente sono.

50.Tutto qsto,che in hò descritto, è qllo,che.

129. 13.effendo lo Diafchisma la metà del Semituono minore: & lo Schisma la metà. 16. Semituono minore: oueramente.

134. 10.Ventesimasesta proposta (come poco fà ui dicea) contiene.

135.6. proposta X X I I I.

152.19.Denominatore.

153.21.traeb & cb.

156.nello essempio nella parte inferiore, unol essere. 18.17.16.

174.nello effempio. 15 6 1 15

177.34 è minore dello Apotome.

178.1.proportione dello Apotome. 5.quelle dello Apotome. 12.minore dello Apotone.

20.chiamauano A' @e+epu'. 187.nello essempio sopra il numero 3072. manca la letera.n.

263.nel margine. Lucianus.

279.33.etiandio Cinque gli Hexachordi.

295.25.la Settima & la Decima non-

296.nell'essempio sotto le letere a & ; oue dice Sem.maggiore, uuol dire Tuono.

301.nel principio dello essempio unol dire CHOR-DE. & nel penultimo ordine manea la letera G, nel principio. NAME AL DEST

The second secon

and the second s

Analia da antigra de la Caractería de la

# and a comparable for an office and another transfer of the control of the control

1, 4, 100,000

The second secon

Company of the second of the s

1911

an and a second

# DELLE

DIMOSTRATIONI

# HARMONICHE

DEL REVERENDO

M. GIOSEFFO ZARLINO

DA CHIOGGIA MAESTRO

DICAPELLA

DELLA ILLVSTRISSIMA SIGNORIA
DI VENETIA.

Ragionamento Primo.



LI ANNI di nostra falute erano gia peruenuti al numero di MDLXII. & era il mese di Aprile: quando l'Illustrissimo Sign. Donno Alfonso d'Este Duca di Ferrara: per cagione di vedere vina bella, nobile & ricca città: non solamente gloria, splendo re & riputatione della bella Italia: ma anco di tutto'l Christiane simo: & forse per altri suoi negosis d'importanza, vene à l'inegia. Onde dalli nostri Sign. Illustrissimi l'enetiani con solennissimo pompa, & regali apparati: si come è loro costume di riccuere tutte quelle persone, che sono di alto assare; fi riccuuto. Hauea que-

sto Sig. seco menato i miglior Musici, che appresso di lui si ritrouauano: tra i quali (lasciado gli altri, per non esfer lungo ) era Francesco Viola suo maestro di capella, & mio singolare amico. Questi venutomi un giorno à ritrouare, & presomi in sua compagnia, si auiasimo verso la bellissima piazza di S. Marco. La onde vedendo aperto il suo famoso & ricco tempio, che di belli en finisimi marmi, con una gran copia di colonne, è fabricato: percioche gia era l'hora del vespero : entrammo in esso : & pascendo la vista per un buon pezzo di tempo, con belle pitture, che ini si ritrouano da buoni & eccellenti maestri di Mosaico an tico & moderno lauorate : insieme andauano ragionando della lor belle ZZa, & della riche Z Za del detto Tempio : & della spesa grande, che in esso fanno li nominati Signori Illustrissi mi : come quelli, che sono stati sempre religiosi & à Dio deuoti : per adornarlo di quelle cose, che vedono esser necessarie & conueneuoli: & portino belle Zza, decoro & maestà al culto Diuino. Mamentre che noi, con sommo piacere andauamo molte cose discorrendo: essendo gia finito il vespero: eccoti comparere il gentilisimo M. Claudio merulo da correggio, soanisimo Organista del detto tempio: il quale vedutoci, accostato che si hebbe à noi, & conosciuto il Viola: dopo gli abbracciamenti fattisi l'uno all'altro, si ponemmo à sedere. Il perche essendosi tra noi di molte cose degne & honorate, si come il luogo richiedeua, per un pezzo ragionato : fatto dissegno di partirsi : tutti insieme di un parere prendessimo il ca mino verso M. Adriano Vuilaert, allora Maestro di capella della Illustrisima Signoria: il quale poco lontano dimoraua, per coto di uisitarlo: percioche molestato dalle podagre, no si partiua di casa: à fine che la presenza di tanti suoi amici amoreuoli & carisimi, gli apportasse qualche solleuamento. Arrivati adunque che noi fussemo: & ritrovato che il sopra no minato Sig. poco innanzi era stato à nederlo con una bella, degna & honorata copia di Signori & gentil huomini: dopo molti ragionamenti hauuti da una parte & l'altra: i quali comemoranano le cortesse, che questo Sig.eccellete molte volte vsato gl'hanea: et quato care gli era-

gli erano le sue copositioni: & come per luterano venute à luce una grandisima parte di quelle cose, che egli hauea gia composto: le quali stauano quasi sepolte. Et insieme hauendo con buon proposito discorso molte cose della Musica, & della nostra amicitia: à caso arrivò vn degno & honorato gentil'huomo for astiero, amico di M. Adriano : venuto simigliantemente per cazione di visitarlo. Questi grandemete si dilettana della Musica:ma sopra ogni altra cosa desiderana vdir ragionare delle cose dell'Arte et della Scieza: percioche per mol ti anni innanzi studiato hauca nella Filosofia : & hauca letto molti autori Greci & Latini,i quali di Musica trattauano.Di questo il nome era Desiderio:et era di natione Lombar do da Pauia, Hora dopo un lungo ragionamento di varie cose insieme fatto : hauendo esso da quello, che detto si hauea compreso, chi erauamo, il nome di ciascheduno di noi, il cogno me, la patria, & la particolare nostra professione: cost ancora noi a pieno conosciutolo, er informatoci delle sue qualità & conditioni: voltatosi questo Gentil huomo verso di noi: in co tal quisa'incomincio un nuono ragionamento. DESI. Veramente io credo M. Gioseffo: al desiderio che io tengo di potermi risoluere di alcuni dubij, che mi vanno per la mente già molti anni sono, dopo che io vidi & studiai insieme con molti altri libri di Musica le vostre Istitutioni harmoniche: che non mi potea abbattere meglio di quello,che hoggi mi son ab battuto. Percioche ricordadomi molte cofe, mi par vedere, che tutto qllo, ch'io leggo in molti autori, et che di cotinuo odo da Musici ricordare, mi genera nell'animo tata cofusione: ch'io per me no mi so risoluere in molte cose, di quello ch'io habbia da tenere & credere. Et p dir uene vna, che mi fà molto dubitare: ritrouo, che Pithagora negando di potersi passare oltra la Quadrupla: come nel cap: 2 delle nominate I stitutioni nella Seconda parte hauete detto: non acconfentiua, che quelli internalli, i quali hanno la forma loro da i Numeri, che sono maggiori del Quaternario, fussero consonanti. La quale opinione fu tenuta da molti:impe roche Euclide Prencipe de Mathematici nel suo Introduttorio di Musica chiaramente ma nifesta cotali internalli, dicendo. Διάφωνα δε τα ελάττονα τε Διατεσσάρων, Δίεσιο, Η μι τόνιον, Τόνος, Τριημιτόνιον, Δίτονον: Le quali parole vogliono dire: Ma le Dissone sono quel le, che sono minori della Diatessaron: il Diesis, lo Semituono, il Tuono, il Trihemituono, il Di tono:hauendo egli prima detto : Σύμφωνα μί οιώ ές λι Διατεσσάρων, Διασέντε, Διασασών, και τὰ όμοια: cioè: Adunque le consonanze sono la Diatessaron, la Diapente, la Diapason, er altre simili. Et Aristosseno antico Musico nel lib. 2. de gli Elementi Musicali dice : che noi cantiamo molti interualli, che fono minori della Diatesfaro: ma che fono tutti disso ni. Tolomeo etiandio nel principio del cap. 10. del lib. 1. della fua Musica, chiama la Diatef Caron col nome di inaxismo, na πρώτις συμφωνίας: cioè di minima & prima Confonanza. La onde chiaramente si vede, che cotal cosa appresso di costoro era tenuta per vera. Et perche vedo in fatto, & intendo da voi Musici essere il contrario : però non so in qualmaniera possa credere: che se bene Pithagora & gli altri, che lo seguirono, negaua cotal cosa: la negasse semplicemente: come le parole à noi sonano. Ne mi pare, che questo habbia del ue risimile : essendoche Pithagora & li Pithagorici sono stati huomini saputi, di grande giudi cio, & di eleuato ingegno: & hanno hauuto quel buon sentimento, come si può credere: come habbiamo noi:col quale si potenano certificare: se la cosa era in fatto, come la credenano és teneuano: delche forte mi marauiglio. Però desidero grandemete intendere da uoi dode cotal cosa nascer potesse:la quale appresso di me è tanto difficile:che io no posso fare,che ricor dandomi no la chiami errore. ADRI. Io ancora gia molto tepo è, ch'io desidero di intedere questa cosa:poscia ch'io tengo fermamente: come diceua il Sign. Desiderio, che gli Antichi non fussero prini ne del sentimento dell'udito : ne anco di giudicio:ma che conoscessero così bene il buono & il trifto, come conosciamo noi. Che dite voi di questo M. Francesco? credete ancouoi, che questo sia vero? FRAN. Io l'ho per fermo Messere, che gli Antichi ha uessero tanta cognitione del buono & del tristo quanta ne habbiamo noi . Et forse, che come quelli ,che dauano grandemente opera alle speculationi, piu di quello, che faciamo noi: hauessero il senso piu purgato:ma per qual cagione ciò fac essero, haurò molto grato il saper lo da M. Gioseffo. CLAV. L'intedere questa cosa sarebbe etiandio à me di singolar fauore & contentezza. Et lodo Iddio, di hauermi abbatuto hoggi in questo luogo. G10 S. Sig. Desiderio, ancora che questa cosa sia molto difficile : & alle spale mie carico troppo graue : & cosa

& cosa veramente daricusare: tuttauia desiderando di satisfare in qualche parte al vostro desiderio: poi che questa è la prima cosa, & lo primo appiacere, che mi hauete richiesto: non restero di dirui tutto quello, che io sento sopra questa vostra dimanda. Tanto piu poi, che io vi vedo tutti di vno istesso volere : & accesi di vn buon desiderio . Onde io per satisfarui, non porrò tempo alcuno di meZo. Pregate adunque Dio, che mi illumini la mente à dirui cose, che vi siano di satisfattione. ADRI. Cosifaremo: & vi preghiamo tutti ad incominciare. GIOS. Auertite adunque, che hauendo Pithagora hauuto opinione: come molte fiate hauete potuto vdire : che tutti quelli internalli, che sono consonanti, hauessero le forme loro contenute dalle proportioni del genere Molteplice, o Superparticolare solamente : hebbe per fermo : che tutti quelli, che hauessero le forme loro contenute sotto altri generi, che sotto l'uno o l'altro delli due nominati, fussero al tutto dissonanti. La onde hauen do questa opinione: & già vedendo, che i Tetrachordi del genere Diatonico diatono: il qua le piu d'ogn' altro da lui, & dalli suoi seguaci era riceuuto: procedeuano dal graue all'acuto per due Tuoni di proportione Sesquiottana: & per un Semituono contenuto dalla proportione Super 13. partiente. 243: & che li due Tuoni, i quali formauano il Ditono, erano contenuti ne i loroest remi dalla proportione Super.17. partiente: 64. & che un Tuono col nominato Semituono: dal quale si poteua formare uno Semiditono: erano contenuti dalla proportione Super. 5. partiente. 32. ritrouandosi queste due proportionitra quelle del genere Superpartiente: veniua à concludere: per la prima ragione, che vi posso dire: che quelli interualli, che erano contenuti tra queste sorme, ne i loro estremi sussero: come veramente sono: dissonanti . Dalla qual Regola non escludeua li due Hexachordi maggiore & minore : essendo che hanno in tale genere le forme loro. Et questo è troppo vero : percioche tali interualli ridutti in atto, si conoscono essere poco grati all'udito. Onde tale opinione non è da esfere giudicata falsa: quanto à questa ragione, es non dee parere cosa strana. ADRI. Quello che voi dite è verisimo: ma questo mi par gran cosa da dire: essendo (come chiaramente da ogn'uno di giudicio si comprede) tutta la vaghezza & la leggiadria della Mu sica : & dirò anco ogni sua diuersità : posta nelle due Consonanze minori della Diatessaron: cioè nel Ditono & nel Semiditono: & anco nelli due Hexachordi maggiore & minore: che gli Antichi no hauessero mai vdito tra sette spacii cotenuti nella Diapason: & no conoscesse ro i nominati interualli essere consonanti. E ben vero, che'l non hauerli per consonanti, cre do che fusse fatto non senza qualche ragione. GIOS. Messere, à questo che voi hauete detto,risponderò con questa altra ragione . Bisogna che uoi consideriate,che le gli Antichi han no voluto vdire gli internalli, che nominato habbiamo facea dimestieri, che eglino li hanes sero vditi in due modi: prima sotto le forme contenute tra i sette nominati spacy, ouero interualli della Diapason : dipoi sotto altre forme variate da quelle. Quanto di hauerli vdi to nel primo modo, cre detemi, che li vdirono dissonanti : percioche le dette forme sono sottoposte al genere Superpatiente : ma in quanto lo hauerli vdito sotto altre forme: sia poi nelle voci, o nelli suoni : questo è bene posibile di hauerli vdito consonanti. Auertite però, che in due modi poteuano udire cotali interualli, nella seconda maniera: prima ne i propij, veri & naturali luoghi: dopoi fuori de loro già detti luoghi. Se li voleuano vdire ne i propij de veri luoghi sopra i loro istrometi: questo era imposibile: percioche cotali istrometi no erano sufficienti di farli vdire cotal cosa: essendo che (si come ho detto nel cap. 2. della Secoda par te delle Istitution: ) gli Antichi no passarono mai la Quintadecima voce, o chorda de loro istrumeti:ne mai passarono (secodo il precetto di Pithagora) la pportione Quadrupla.onde necessariamete gli udiuano fuori de' loro luoghi, & ne i luoghi non proprij. Et se ne i luoghi non propij le vdirono, non poteuano pienamente satisfare al senso. onde sforzatamente le giudicarono dissonanti più tosto, che consonanti. Il perche son di parere, che essi non per altro giudicassero gli interualli, che sono minori della Diatessaron dissonanti: se non perche non hebbero cognitione: o per dir meglio: no intefero i veri, legittimi, propij & naturali luoghi delle confonanze.cioè doue ciascheduna si douea naturalmete collocare. essendoche (co me tutti voi sapete) se bene il Ditono è consonanza: tuttauia posto fuori del suo luogo naturale, & collocato nel luogo d'un altra confonanza: piu tosto rende dissonanza, che buon

concento. ADRI. Questo è pur troppo vero : & la esperienza ce lo dimostra, perche quan do questo internallo si ode nelle voci, o ne i suoni collocato nel grane : allora parmi di vdire vn non sò che di trifto, che nasce nella compositione da tale internallo : che sommamente mi offendeil sentimento. GIOS. Questo uer amente non potrà alcuno di sano giudicio nega re.Ma se questo internallo si na riportado verso l'acuto: quanto piu si trasporta, tato piu re de maggior dilettatione al senso, di maniera che se quel Ditono, il quale è posto nella parte grave di alcuna cantilena, offende l'udito : quello che è posto tra il grave & l'acuto, no solo non offende:ma anco diletta. Quando poi è posto nella parte piu acuta della copositione:da maggior diletto ancora, di quello, che no danno li due nominati, posti nella maniera già det ta. Et perche questa cosa vi è nota: per tato non mi estedero à farui piu parole. DESI. Par mi che questa cosa sia di no picciola importanza. Et questo nostro discorso mi è molto piaciu to. Ma poniamo che'l Ditono, il quale hauete nominato, posto in luogo graue in cotal maniera faccia trifto effetto: farà forse quello istesso effetto il Semiditono? GIOS. No solamete lo farà tristo: ma tristisimo: di tal sorte, che quasi no si potrà vdire. CLAV. Questo è vero Sig. Desiderio: & credetelo à me anco, che spesso & quasi ogni giorno lo prouo ne gli Orga ni, che io sono: che quado uengo à toccare nella lor parte graue il Ditono, si ode un tristisimo effetto. Et se per caso vengo à toccare il Semiditono: favna ruina tanto grade, che à pe na si può vdire. Ma quando questi interualli sono toccati nel mezo di tali istrometi , fanno vdire suono grato & soaue. Et se si toccano ancora piu verso l'acuto, fanno migliori effetti. di maniera che quello, che hà detto M. Gioseffo, & M. Adriano è verisimo. DESI. Afe, che mi piace questa cosa, et credo che pochi siano quelli, che cotali cose considerino. CLAV. Pochi sono ueramente Sig.mio: et tanto pochi, che io non ve ne saprei ritrouar molti.ne mai da alcun'altro hò inteso questa cosa, se non da M. Gioseffo. GIOS. Voglio dire anche piu oltra.che non solo questi interualli, quando sono posti nel graue, possono offender l'udito: ma etiandio quando sono posti nell'acuto, percioche quando il Ditono tiene il luogo del Semidi tono : ò per il contrario : danno poca dilettatione. Et sapiate, che la maggior parte di tutte quelle compositioni Musicali, che poco dilettano: tra gli altri difetti, che hanno: questo è uno di quelli. CLA. Veramente è cosi: percioche molte siate ho posto mete ad alcune cose, che io sono: et in tutte alle, che mi dilettano, trouo il Ditono esser replicato tra le parti sopra la parte del Basso. al contrario in quelle, che poco mi piacciono, hò copreso, che il Bassos pra di se molte fiate hà il Semiditono. Io credo che anche voi Messere spesse fiate hauete posto mëte à questa cosa. ADRI. In vero è cosi. DESI. De gratia M. Gioseffo datemi ad intende re meglio questa cosa. GIOS. Douete sapere Sig. come ho detto & replicato molte fiate nel le Istitutioni: che le consonanze nella Musica hanno i loro gradi: & naturalmente occupa-13. Le spitusione enc a component a Numeri harmonici le loro forme. Et quado tali confonan 3.Par.cap. no quei luoghi, che tengono tra i Numeri harmonici le loro forme. Et quado tali confonan Ze sono poste al contrario: se non fanno tristo effetto almeno lo fanno men, buono, di quello che farebbono: se ne i loro propy luoghi fussero. Però si come la Dupla, che è la vera forma della Diapason, collocata ne i numeri tra 2 & 1 : per darui un'essempio : tiene il primoluogo tra esi: & tra le proportioni è la prima: essendo che innanzi di questi due termini 2 & 1: non si troua numero, che sia minore: così tra le cosonaze non se ne ritroua alcun altra, che per origine sia prima della Diapason. onde la Diapason tiene il primo luogo nel graue, & innanti non si ritroua consonanza alcuna, che sia maggior o minor di essa. Il perche ho det to molte fiate, che la Diapason è la prima cosonanza: dalla qual nascono tutte le altre: siano maggiori, o minori di essa . Soggiugo anco di nuouo, che ella è no solo principio: ma Elemeto di tutte le altre. La onde si come la sua forma semplice, cotenuta ne suoi termini radicali 2 & 1: no riceue altro numero, o termine meZano, che la divida in due parti: cosi essa non admette nel primo luogo grauissimo dell'ordine delle cosonanze alcuna chorda mezana:ne an co nella parte gravisima di qual si noglia istrometo: che la partisca in due internalli: onde si possa vdire alcuno effetto, che no sia me grato di quello, che si ode, quado si sa vdire sempli cemete. Nel secodo luogo si ritroua la Diapete: la cui forma è 3 et 2: che tra l'ordine natura le de numeri tiene il secodo luogo: il perche va posta senza mezo alcuno dopo la Diapason. Et si come tra 3 & 2 no ui può capire alcuno mezano numero: cosi tra le estreme chorde del la Dia-

1.Par.cap.

la Diapente non può cascare alcuna chorda mezana, che in qualche parte non offenda il sentimento. Dopo questa segue nel terzo luogo la Dia: essaron tra 4 & 3 nell'ordine natura le de numeri: la quale non riceue alcun mezo, che operibuono effetto. onde essendo poste tutte queste consonanze l'una dopo l'altra sopra di uno istrumento per ordine : senza porui in mezo alcuna altra chorda : gratisimo suono & soaue concento udir fanno . Ma se per auentura nel graue la Diapason uenisse ad esser tramezata: di modo che nella parte graue si udisse la Diapente, e nell'acuta la Diatessaron: subito si udirebbe mutar forma il conceto : & un non so che di non cosi grato, come era il primo, all'udito. Et se ancora tra questa Diapente si interponesse una chorda, la quale uenisse à dividerla in due parti : cioè in un Ditono & in uno Semiditono: & questo fusse collocato nella parte acuta, er quello nella par te graue : allora si udirebbe cosa, che all'udito apportarebbe gran dispiacere. Questo però non è l'ultimo grado della poco grata adunanza delle consonanze : percioche ancora si tro ua di peggio : & ciò intrauiene quando il Semiditono uiene à tenere il luogo del Ditono: et questo il luogo del Semiditono: & fusero posti tra la Diapete al contrario di quello, che erano prima: cioè che il Ditono tenesse il luogo acuto, o lo Semiditono il graue: perche allora si udirebbe quella ruina estrema, che possono far le consonanze adunate insieme. Et credo, che tutti quelli, che hanno giudicio, & hanno prattica de gli Organi, lo possono molto ben sa pere percioche ne gli Organi großi, quando sono sonati a pieno maggiormente di quello, che non si fà ne gli altri istrumenti, si scuopre tale conquasamento: come al nostro M. Claudio, il quale ogni giorno (come poco fa lui disse) ne sona, è manifesto. Si che mi pare Sig. Deside rio, che hora potete comprendere, in che consista: & quello che sia la gia addimandata a me da uoi differenza. DESI. In uerità, che con mio grande utile & dilettatione ho udito co sa,che à me molto è noua. Ma ditemi oltra di questo,per uostra fe : perche maggiormente tanta ruina fanno questi due interualli ,che ultimamente hauete nominato, posti nel graue, che non fanno quando sono situati nell'acuto? GIOS. Per due cagioni:l'una, perche il luogo del Ditono et del Semiditono no è l'effer posto nel graue:ma si bene nell'acuto. L'altra, perche questi due internalli posti al modo detto, non sono collocati per ordine, secondo i gradi & i luoghi loro: ma sibene al contrario: essendo che quelli internalli, che sono di maggior proportione naturalmente uogliono il luogo piu graue : & quelli di minore, per il contrario, il luogo piu acuto. Ne mai ritrouarete nell'ordine naturale delle consonanze, che il Ditono segua uerso l'acuto immediatamente il Semiditono: ma ritrouerete il contrario, cioè che tenendo il Ditono il luogo piu graue : il Semiditono immediatamente lo segue uer so l'acuto. Di maniera che un tale disordine nasce da queste cagioni . quantunque l'uno & l'altro delli due internalli siano consonanti. DESI. Adunque, per quello che io neggio il poco accordo, che tallora fanno le parti di una compositione, procede non solamente dal mescolamento delle Dissonanze, che alle fiate ui si sa per dentro: ma dal porre in esse con male ordine le consonanze. GIOS. Costè in fatto. ADRI Nonè stato adunque fuori di proposito, che nelle mie compositioni mi habbia schiuato, piu che io ho potuto, di porre cotali consonanze nella parte graue : al modo che hauete dichiarato. Et pur troppo mi parea,che non stauano bene: quantunque io non ne sapesse rendere ragione alcuna: ma udiua, che non mi contentauano a pieno il senso. GIOS. Vi sono anche delle altre osseruanze Messere nelle uostre compositioni : le quali hauete imparato co'l mezo del senso : che non sono di poca importanza. delle quali se bene non ne sapete dire la ragione: non mancano quelli, che la dicono per noi. Hora per ritornare al nostro primo proposito, dico: che la cagione, che mosse i Pitagorici, et Pitagora prima à dire, che tutti gl'internalli, i quali er ano minori della Dia tessaro fussero dissonanti, è questa, secondo il mio giudicio: & come ui ho dichiarato: perche non hebbero cognitione de i gradi & propij luoghi delle consonaze: & in qual maniera si ha uessero à disporre : & in qualordine. Onde hauendo essi conosciuto, che quelle consonanze, che sono minori della Diatessaron : come sono il Ditono & lo Semiditono, a noi tanto grate : poste nella parte graue, generano piu tosto dissonanza, che consonanza: per non essere stato sonosciuto da loro tale differenza : cioè che poste ne i loro propy & naturali luoghi, generano grato suono all'udito. & per il contrario ingrato, quando fuori de i loro na-

turali luoghi sono collocate, però giudicarono, che per ogni modo dissonanti fussero. Adunque dal non conoscere i gradi, & l'ordine, & i propy luoghi delle consonanze nacque : che gli Antichi negarono quelli interualli, che sono minori della Diatessaron, effere consonanti. DESI. Non li bastana almeno sapere, che posti nell'acuto, & a i loro luoghi propa erano & sono consonanti? GIOS. Gia ho detto, che non considerarono questo: anzimai lo sepero : essendo che se l'hauessero saputo, non è dubio : che l'haurebbono posto in vso : ouero almeno ne haurebbono lasciato qualche memoria di loro: come hanno fatto alcuni de i nostrimoderni: i quali se bene non hano dimostrato, che'l Ditono contenuto dalla proportio ne Sesquiquarta, & lo Semiditono contenuto dalla Sesquiquinta; fussero consonanti : hanno almeno con grande dubitatione affermato, che'l Ditono composto di due Tuoni sequiottaui: er il Semiditono, che contiene un Tuono sequiottauo, & un Semituono minore, considerati dalla parte delle loro proportioni; erano dissonanti. appoggiati a questa opinione: che da altre proportioni, che dalle Molteplici & dalle Superparticolari in fuori, le confonanze non potessero hauere le loro forme: & che considerate in atto nelli suoni, o nelle voci, fussero consonanti. percio che quando voleano le vdiuano consonanti. Ma s'ingannauano: perche quando le udiuano consonanti, erano contenute da proportioni Superparticolari: & non da Superpatienti, come credeuano. DESI. Onde poteua nascere l'errore di costoro, di gratia? GIOS. Dal non hauere hauuto sufficienti principi nelle loro dimostrationi : & poca isperienza delle cose della Musica.percioche non era basteuole il dir solamente, che le consonanze erano quelle, le quali haueano la forma loro dal genere Molteplice, ò Su perparticolare, contenute tra le parti del numero Quaternario: ma bisognaua piu tosto dire, che le confonanze erano quelle, le quali haueano le forme loro da quelle proportioni, che si trouano in atto tra le parti del Senario. FRAN. Adunque non poteuano costoro dimostrar le cose della Musica perfettamente : non hauendo esti hauuto sufficienti principij : essendo che da loro si ha la cognitione (si come molte fiate ho udito dire) di tutte le cose, che sitrattano in qual si uoglia scienza. GIOS. Dite tropo il uero : onde bisogna sapere, che à uoler dimostrare perfettamente le cose della Musica, bisogna à quei principij, co'l mezo de i quali altri hanno dimostrato, aggiungerui quelle cose, che ne conducono al fine della co 1. Par.cap. Sa, che noi cerchiamo. Et ricordarsi quello, che io hò detto nelle Istitutioni : che le consonanze, ò interualli Musicali non nascono primieramente, come hanno tenuto alcuni, per l'aggiuntione di molti intervalli minori posti insieme : ma per la divisione della Diapason : la quale chiamai Madre & Fonte d'ogni altra consonanza & internallo. ADRI. Questo credo, che ogn'un di noi l'habbia in memoria : ma parmi, che al tutto non sia mal detto; che la Diapason si componga di tre Tuoni maggiori, di due minori, & di due maggiori Semituoni. percioche si uede pure, che contiene in se ueramente, & camina per tali interual li . GIOS. V dite Messere: nella Musica hauete da considerare due cose: prima l'internallo, il quale da Greci antichi Musici è detto Diasnua, & gli ordini, ò scale, così detti da alcu ni moderni, ò pure Coslitutioni, che nominare le uogliamo, da i Greci chiamate separatamente, er ciascheduna da per se Zisnux. però dico che se parlate di questa ultima : non è inconveniente a dire, che una Diapente sia composta secondariamente di due Tuoni maggiori , di uno minore, & di uno maggiore Semituono. Ma parlando della prima : questo no si ucrisica : percioche nascono dalla divisione della Diapason: & non è senza proposito a dire, che fatto molte parti di una Diapason : di quelle istesse parti si possa reintegrare, & com porre un'ordine : il quale contenga quanti Tuoni & Semituoni possa accascare in quella compositione : secondo la qualità dell'ordine, che uolete comporre : come sarebbe dire: comporre una Diapason, nella quale entrino gli interualli nominati di sopra : & altri simili. Et a questo modo non è errore à dire, che una consonanza: cioè uno di questi ordini sia composto. Ma si bene sarebbe, quando si dicesse : che uno internallo delli primi nominati fusse com posto. ADRI. Voi dite bene : ma di gratia fattemi un piacere, & à tutti gli altri, che sono qui adunati & si dilettano della Musica:ragionateci un poco di queste cose:acciò sappiamo anche noi ragionare, quado farà di bisogno, qualche cosa: pehe io desidero grademete nede re un giorno le cose della Musica dimostrate, come star debbono. Et se uoi noleste hora piglia

Inft.3.par. cap. 3.

re questa impresa, ci fareste cosa grata: percioche credo, che no sia alcuno di noi, che no l'ha uesse in piacere: & non ve ne hauesse da hauere obligo. CLAV. Cost è ueramente : & io in particolare lo desidero molto: percioche da queste imparero la uia che tiene il Musico nel di mostrare le sue conclusioni: & uedrò la différenza, che è tra le dimostrationi, che fà il Musico, le quali non ho mai ueduto : & quelle che fa l'Arithmetico & lo Geometra : hauendo io queste due ultime molte siate aeduto porre in atto. GIOS. Mesere, non bisogna in queste cose hauer fretta: ma bisogno è di andare adagio. Et ui prometto, che ui andrebbe piu tempo di quello, che u'imaginate : quando io uolessi tuor l'impresa di ragionare, come si deb be,le cose della Musica: percioche bisognerebbe prima dichiarare alcune cose a quelli , che non hanno ueduto, ò letto le cose, che concorrono nella Dimostratione : perche di questa ma teria io norrei ragionarui con la Dimostratione in mano: & bisognerebbe oltra di questo di chiarare quello, che sia Dimostratione: & di che si compone: & molte altre cose, le quali por tarebbono seco molto tempo. Et bisognarebbe, che u'imaginaste di hauere piu di uno ragionamento: essendo che nella Musica l'una cosa è cocatenata con l'altra, di maniera come so no gli annelli, che si trouano congiunti insieme in una catena. ADRI Voi mi accresciete la uoglia à dirmi coteste cose : onde io ui prego à pigliar uolontieri questa impresa : perche mi sarà un grande soleuamento del mio male. Et ui giuro, che se io fusse piu giouane di quello, che io non sono : uorrei di nuouo diuentar discepolo , & darei opera per si fattamaniera allo intedere la ragione delle cose della Musica : che non uorrei, che alcuno mi diman dasse cosa alcuna, che io non lo satisfacesse. FRAN. Questo à me sarebbe etiandio ueramente oltra modo grato : acciò mentre sto in Vinegia, acquist assi qualche cosa da portar me co à Ferrara.onde ui essorto M. Gioseffo à pigliare questo carico. Ma ui dico hora Messere : che ui doureste contentare di essere il primo de nostri tempi nelle cose della prattica: la qua le hauete anco non senza qualche cognitione della Theorica : essendoui sempre dilettato il pratticare con huomini dotti in questa professione. Et se bene non siete in tutto colorito : almen siete molto ben tinto. Et ui douete allegrare di questo : percioche sono doni, che non si danno così à tutti, & ringratiatene la Diuina bontà. ADRI. Veramente di continuo la ringratio: ma per questo non si estingue la sete, che io hò di sapere . perche è cosa naturale Metablit. ad ogni uno : anzi di giorno in giorno piu mi ua crescendo . Ne mi doglio di esser uicino à cap.t. gli anni della decrepità : ma ben mi doglio, che mi conuerrà morire allora, che io incomincierò ad imparare. Sia però sempre fatto la volontà del Signore. Hora il desiderio che io tengo di sapere mi fà di nuovo pregarui M. Gioseffo, à far quello, che ui ho proposto. DESID. Non minor sete ho io di cotal cosa, che il nostro M. Adriano habbia : percioche se bene ho ueduto & letto appresso di alcuni autori molte cose dimostrate: tuttania non son restato à pieno satisfatto. GIOS. Gli uorebbe un siume delli maggiori: non dirò che sia in Italia:ma delli maggiori che sia nel mondo : & non un picciolo riuo, come è il mio, à uolere estinguere queste seti tanto ardenti . però ui uoglio dire : che se tanti, i quali hanno scritto, & hanno trattato queste cose auanti di me, non ui hanno potuto cauare questa sete, che hauete : che debbo io sperare? Ma perche son molto tenuto à M. Adriano : & gli hò quello obligo, come se mi fusse padre. & una certa honest à non sopporta, che io ricusi questo carico: però non noglio restare, che con tutte le mie forze non neda di satisfarni. perche se bene da me non haueste quello tutto, che desiderate : uedrete almeno, che la mia uolonta è pronta al seruirui. Et prego Dio, che questa fiata io sia & Musico & Medico insieme, il che mi sarà di grande contento l'hauer fatto in un solo colpo due operationi : cioè dare il cibo conueniente all'intelletto de chi mi afcolta: & leuare il male à quelli, che hanno bisogno di sani tà. Nel nome del Signore adunque uoglio pigliare questo carico volontieri. E ben uero, che so non mi uoglio obligare a dimostrarui & risoluerui tutte quelle difficoltà, che possono accascare nella Musica: essendo che se'l si uolesse dimostrare ogni cosa: oltra la difficoltà & la lughezza del tepo: sarebbe se no impossibile, almeno difficile il raccoglierle tutte di una in una insieme, & dimostrarle p ordine. A DRIA. A questa legge no ui uogliamo sottoporre: essen do che troppo bene sapiamo, che questo è uno imposibile. DESI. Date pur principio da qual capo ni piace : perche quando ci nascerà alcun dubio, ue lo andaremo proponendo: &

noi ce lo risoluerete, nolendo. GIOS. Cosifaro adunque. Ma auertite, che quando alle fiate ui proponerò alcuna cosa, che per innazi l'habbiate udita, letta, ò conosciuta in alcuno autore: di non mi accusare di furto: come fanno alcuni poco giudiciosi, & poco prudenti: accusando questo e quello scrittore: ne anche dire, che non faceua dibisogno di commemorarla. percioche uolendoui dimostrare per ordine le cose della Musica, non posso fare, che io non ui discorra alcune cose necessarie à tali ragionamenti : massimamente conoscendo la maggior parte di uoi non hauer dato opera al studio delle Arti : & non sapere quello, che im porti questo nome Dimostratione: & quelle parti, che entrano in essa. FRAN. Questo mi piace sommamente : perche se bene può essere, che io habbia udito alle fiate quello che sia Di mostratione, da i colloquij del Maggio & del Pigna nostri : grande huomini nelle letere:ha uuti spesse siate co'l nostro Sig. Duca, & con altre persone segnalate : tuttauia, per non esser mia professione, non me ne posso così à pieno ricordare. La onde facendo quello, che detto hauete, non potrà essere à noi senon di grande utilità. ADRI. Lo douete fare per ogni modo: perche ancora io non mi ricordo troppo bene queste cose: se bene essendo giouane le udi nel studio di Pariggi: quando mi diedi al studio delle Leggi imperiali. CLAV. Ancora iol hauro in grande piacere: perche di queste cose, credo saperne poche: quantunque io ne habbia udito molte da i ragionamenti di quelli huomini eccellenti, co i quali prattico di continuo. onde mi uerrò à ricordare qualche cosa: & la terrò bene in memoria. GIOS. Poi che cost ui contentate, cosi farò: onde parlerò hora con uoi Sig. Desiderio: il quale, conosco dal ragionamento poco fà hauuto con noi, essere molto istrutto. Auertisca però ogn'uno, che in questo ragionamento io non posso fare : che io non faccia quello, che etiandio han no fatto la maggior parte di quelli, che hanno innazi à me scritto di queste cose & ragiona to: cioè che io non piglia una parte di quelli mezi, che mi seruono à uenire all'atto dimostra tiuo : essendo che senza loro non potrei far cosabuona. E ben uero, che io uene aggiungero alquanti altri: per condur questa mia impresa al desiderato sine: conciosia che quelli, i qua li sono stati proposti da altri, non sono à bastanza. E con questi & quelli insieme verro à ren der ragione di quello, che io ui son per dire: & mi sarà da uoi proposto. DESI. I biasimatori di quelli, che hanno scritto alcune cose nelle scienze, & hanno pigliato i principy da quelli, che hanno scritto per innanzi, hanno poco giudicio. Chi non sa, che uolendo scriuere, ò parlare di alcuna arte,ò scienza : bisogna di due cose farne una : ò ritrouare nuoui principij: oueramente usar quelli, che altri professori di quell' Arte, o Scienza hanno usato? Però Platone, Aristotele, & altri eccellentisimi Filosofi, molte cose si hanno fatto proprie : quantunque fussero inventioni di altri : come chiaramente ne i scritti loro si comprende. Ma piu si scorge ne i scritti di Euclide, che inaltro autore : poi che siamo à ragionare della Dimostratione : il quale pose insieme tante & tante Dimostrationi Lib.2. ca. fatte da altri: facendosele sue, & anco li principi, col bell'ordine, che le diede: come racconta Proclo,ne i Commentary fatti da lui sopra il Lib.1.de gli Elemeti di esso Eucli de : che à molti è di gran meraviglia, che un tanto huomo lo facesse. quasi che l'età d'un' huomo fusse sola à bastanza di ritrouare & porre insieme, & dar perfettione à tante cose. Malasciamo questo da un canto, & diciamo : che se ciò si permette & concede à tanti & tali huomini : ne à loro si attribuisce vitio alcuno : per qual cagione non vi sarà concesso questo istesso anco à voi ? poi che io non vedo, che esti habbiano haunto dal mondo maggior prinilegio di quello, che hauete noi . FRAN. Questo è il donere . Ma lasciamo, per vostra fe,questo da un canto: & attendiamo a quello, che importa à noi: senza perder tanto tem po. GIOS. Volendo adunque hauer piena notitia di quello, che vi ho da dire · fa dibisogno che voi sapiate : Che essendo ogni Scienza posta nell'intelletto : tutte le cose si rendono intelligibili in atto, secondo che ad alcun modo si cosiderano lontane dalla materia. Onde se condo che dinersamente hanno ( dirò cosi ) proportione con essa lei , la loro consideratione appartiene a diverse scienze. Queste però acquistar non si possono, se non con l'aiuto della Dimostratione: il mezo della quale, è la Definitione. Onde essendo la Definitione quella, che oi sa venire in cognitione della cosa: percioche esprime le cose essentiali di essa: è necessario, che si come elle differenti sono tra loro, che anco siano differenti le Desinitioni, o mezi,

che

che le uogliamo dire. La onde nasce la diuersità delle Scienze dalla varietà delle cose in molte maniere considerate. Le quali in tre modi considerare si possono. Imperoche primieramente ne sono alcune, le quali hanno il loro essere, che dipende dalla Materia : ne senza essa definire si possono. Secondariamente ne sono alcune, le quali non possono stare da essa materia lontane : & nelle definitioni loro non si pone cotal materia. Oltra di questo alcune altre ve ne sono, che non solamente da tal materia non dependono secondo il loro essere : ma ne anco secondo la ragione o definitione : & queste sono quelle, che cadono sotto quella Scienza divina, che noi chiamiamo Metassica . percioche quelle cose, le quali considera : ouero che mai si trouano essere nella materia : si come è Iddio benedetto, & le altre sostanze separate : ouero perche non sono uniuersalmete in essa: si come è la Sostanza, la Potenza, & l'Atto : & quello che i filosofi chiamano Ente: il perche nella loro definitione : per non effere cofe corporali : non si pone la materia. Ma le prime, che sono cose naturali: & sono considerate nella Scienza naturale : la quale chiamano Fisica : & hanno l'effer loro ne lla materia sensibile : & sono sottoposte al mouimeto : si definisco no per la materia nominata onde quando definiamo quello, che sia Huomo, diciamo: che è Animal rationale & mortale,& l'Animale senza alcun dubio è cosa naturale: & ha l'esser suo tra le cose della natura. L'altre poi sono tutte cose appartineti alle scienze Mathematiche : come sono puti, linee, superficie, corpi: & tutte quelle cose insieme, che appartegono alla moltitudine & alla grande za. onde nella loro definitione no si pone la materia sensibile: sebene non possono stare senza lei: essendo che non si dice, che il Triangolo sia figura di legno, ò di pietra,ò di ferro, ò di qualunque altro metallo, ò materia, che si uoglia: ma si dice, che ello è figura, la quale ha in se tre angoli equali à due angoli retti : quantunque il Triangolo habbia l'esser suo nella materia : come discorrendo potrete conoscere. ADRI. Questo discorso miè forte piaciuto. DESI. Et à me ancora: tanto piu, che io vedo quasi una cosa noua: che nelli ragionamenti di Musica si parla anco delle cose appartinenti alla Filosofia. GIOS. Non sapete Sig.che la Musica, per essere Scienza mathemati ca parte, & parte naturale : come hauete potuto vedere nelle mie Istitutioni : è sottoposta 1. Par. cap. alla Filosofia? DESI. Io lo so per certo: mamolto mi dilettano queste cose: tanto piu: quado le uedo tirrate à qualche bel proposito. GlOS. Sapiate, che tutto questo discorso si è fatto, accioche essendo la Musica, come gia dissi nelle Istututioni, scienza di Relatione : & 18. & 19. hauendo per soggetto il Numero sonoro: non senza proposito uiene ad esfere parte Mathematica, & parte Naturale: essendo che considerata nel primo stato: gia che da i numeri dipende il suo essere : è connumerata tra le cose gia dette : poste nel terzo luogo . ma considerata al secondo modo: hauendo i Suoni l'esser loro tra cose naturali, è posta tra quelle cose, che possegono il secondo. Però credo, che vi ricordate quello, che io chiamo Materia, & quello che io nomino Forma delle confonanze. ADRI Seguitate pure il uostro parlare: perche coteste cose ottimamente possediamo. GIOS. Hauete adunque à sapere:che se be ne co'l mezo delle quantità habbiamo la cognitione vera delle cose della Musica: non essen do ella semplice mathematica : nella definitione della Consonanza, & di qualunque altro interuallo, li Musici sogliono alle fiate porre la Materia : si come habbiamo potuto vedere in molte definitioni : nelle quali si pongono , i Suoni , ò le Voci : che sono la Materia delle confonanze, et d'ogn' altro interuallo: essendo che i Musici contemplano tali interualli in at to : i quali non sono senza materia: il che non fanno gli Arithmetici : ne anco li Geometri : percioche i primi contemplano il Numero : & i secondi le Quantità misurabili : in quanto sono lontane da essa. DESI. Per questo adunque alcuni, che hanno definito la Consonanza, han deto.che è distanza di suono graue & di acuto. GIOS. E' cosi: ma sono stati etia dio alcuni altri, che hanno detto la Consonanza essere aria formato: però auertite, che nel lo esplicare quello, che siano le cose (io parlo con quelli, che no lo sanno) usiamo due sorti di Dichiaratione: La prima è detta Definitione: & è quella, che esplica la cosa per le cose essen! ciali : & la seconda è chiamata Descritione : & è quella, che non dice la cosa per gli essen tiali: ma per li suoi accidenti. CLAV. Dateci, se vi è in piacere, uno essempio dell'una & dell'altra. GIOS. La prima è, quando noi definiamo l'Huomo : & diciamo, che è Ani-

male rationale & mortale: che sono cose essentiali dell'Huomo. La seconda è quella, con la quale volendo dare ad intendere ad alcuno quello, che sia Huomo: non sapendo, o non volen do esprimere le cose sue essentiali, diciamo : che ello è Animale politico, di statura dritto: es altre cose simili: le quali non esplicano la natura dell'Huomo. CLAV. Ho inteso la differenza. G108. E ben vero, che molte fiate l'una per l'altra si prende : percioche tallora, si piglia la Definitione in luogo della Descrittione : & alle volte questa in luogo di quella; quanto alla voce : & si chiama senza alcuna differenza Definitione: ancora che quanto all'effere della cosa sia altramente. A DRIA. Qual di queste due si pone nella Dimostratione? GIOS. La prima: come vederete. FRAN. Dichiaratemi un dubio: & poi seguitate. Se di una cosa sola ( come molte fiate ho udito dire ) gli è solamente una definitione: da che viene, che alle fiate non solo se ne ritroua vna: ma anco piu? GIOS. Bel du bio veramente : però auertite, che nasce da questo : che non sono propiamente Definitioni: ma Descrittioni. il perche se bene alcuna cosa non si può definire piu di una uolta: si può nondimeno molte fiate descriuere: percioche porta seco molti accidenti. La onde tale proposta non è uera in questo caso:ma si bene nelle Definitioni perfette. essendoche se fusse al tramete, tale proposta sarebbe falsa. CLA. Dache uiene aduque, che nel cap. 12. della Seco da parte delle Istitutioni, hauete posto due definitioni della Consonanza? G105. Mi piace grandemente che'l uostro dubitare torni al proposito di quello, che io volea dire. Però notate, che la Definitione si troua essere di tre sorti. La prima si chiama Materiale : & è quella, che contiene la materia, la quale entra nella cosa definita : si come se io uolessi definire l'Huomo; dir quello, che ello fuse, direi : che è cosa composta di carne, di ossa, di nerui & di altre cose simili, che entrano nella sua materiale compositione. La Seconda si chia ma Formale: & è quella, che contiene la forma della cosa, che si definisce: si come io dicesse: l'Huomo è animale rationale. conciosiache la Rationalità è la propria & uera forma dell'Huomo. Ma la terza si chiama Finale: & è quella che contiene & esplica il fine della co sa: si come quando io dicesse: l'Huomo è Animale rationale & mortale, capace della Beatitudine di maniera, che la Beatitudine è il fine dell'Huomo. ADRI. Si troua alcuna definitione, che contenga tutte queste tre cose? GIOS. Ben sapete. ADRI. Ditene vna, & poi seguitate quello, che ui piace. GIOS. La Definitione, che contiene ciascheduna di queste cose sarà : quando vorro definire alcuna cosa: come sarebbe dire la Consonanza: & porrò nella sua definitione li suoni, la ragione de Numeri, & quello, che ella può fare : come sarebbe à dire : Consonanza è ragione de Numeri, contenuta da due suoni, o voci l'uno grave & l'altro acuto: la quale soauemente viene al nostro vdito. ADRI. Stà molto bene : poi che (si co.ne hauete altre fiate detto ) i Suoni, ò le Voci sono la materia : la Ragione de Numeri la forma: & lo Soauemente venire all'udito è il fine della Consonanza. DESI. Diteci per vostra fe: questa Cosonaza ha ella altro fine? Gios. Ha per certo: & ve lo potrete ricordare da gllo, che hauete letto: si come è il mutare il senso: nella maniera, che ha l'Harmonia di dilettare : & anco di indurre in noi passioni diuerse. DESI. Cosi è infatto. FRAN. Iocredo, che saria bene, che hormai passaste piu oltra: perche io penso, che tutte queste cose intendiamo bene. CLAV. Sarà bene: perche se l'occorrerà alcuna cosa difficile, ue la andaremo dimandando. DESI. Ne date forse questa licenza M. Gioseffo? GIOS. Per qual cagione uolete, che io non ue la dia? Io son qui per satisfarui: on de facendolo mi farete sommo piacere. Hor su adunque, per non porre tempo di mezo dico: che essendo il Soggetto della Musica il Numero sonoro : & non potendosi hauere alcuna co gnitione vera della quantità de i suoni : se non co'l mezo de i corpi sonori : che sono le chor de, le quali sono quantità, che si misurano : ne potendosi hauere Scienza al cuna de gli interualli, se no per via della misura di esi corpi: cioè dalla misura di due corpi sonori: o ue ramente di uno almeno diviso in molte parti: è necessario, che tra loro intravenga una certa proportione di suono grave & di acuto. La onde per la comparatione della quantità della chorda, che dà il suono graue, con quella, che rende il suono acuto: diciamo, che la Musica è sottoposta alla Quantità relata : mediante la quale potiamo con diuersi mezi di mostrar tutte quelle cose, che sono dimostrabili nella Musica. Ma per hauere cognitione perfetta

Inft.2 .par. c.8 .& 12 .

è adoperato, che si chiama Dimostratione : la quale è quella, che ne fa veramente sapere. I. Post ca-E ben vero, che nontutte le Scienze vsano gli istesi mezi percioche essendo Quattro le cagioni: come nelle Istitutioni dichiarai: non tutti dimostrano per tutte quattro le nomina- 1.Par.cap. te: conciosiache la Metassica dimostra solamente per le cagioni formale & finale : & anco 41. per la efficiente. Il Naturale dimostra per ogni cagione: ma il Mathematico (lasciando qualche altra opinione da un canto ) dimostra solamente per la cagione formale. ADRI. Per le cagioni formali adunque hauerete à dimostrarci le cose della Musica. GIO S. Cost sara,in quato Mathematica : però quando si hauesse à dimostrare come naturale : essendo la Musica collocata tra questi due generi : si procederebbe altramente . Ma innanzi che passiamo à dimostrar cosa alcuna : sarà ben fatto : per alcuni di voi, che non siete cosi bene essercitati ne i studij delle letere: di andar ricordando ( come ho detto ancora ) quello che sia Dimostratione : & mostrare le sue conditioni : & come debbono essere le sue premes se, o propositioni, di che ella si compone. DESI. Sarà ben fatto in uero: per non star poi à dichiararle fuori di tempo. CLAV. Questo apunto ui uolea dire : se bene io ne habbia un poco di prattica: per che molte fiate io ne ho (come ho detto anco) udito ragionare. ADRI. Veramente è necessaria la cognitione di queste cose : percioche non le intendendo, non s'ha quel spasso & quella dilettatione: ne si caua quella viilità, che bisognerebbe. Ma credo, che mi ricorderò il tutto quando le andarete commemorando. DESI. Voi siete stato in Pariggi M. Adriano per quello, che hauete gia detto. ADRI. Fui : & incominciai à studiare:ma Iddio ha uoluto, che io insegni Musica alla fine. GIOS. Messer Domenedio mol. to bene sapea, che il mondo hauea dibisogno di un pari vostro : però ci diede uoi, à fine che haueste ad illuminar quelli,che si dilettano di questa Arte così nobile:et dirò anco di questa Scienza. percioche se non foste stato voi, non mi sarei posto à vedere cosi intrinsecamente, come io ho fatto, & cosi minutamente le cose della Musica. ma mi sarei riportato, come hanno fatto molti, al giudicio di altri: ez mi sarei attenuto à quello, che io hauesi ritrouato scritto da altri scrittori:credendoli & persuadendomi;che cosifusse,come hanno scritto. Però fu ben fatto, che lasciaste lo studio delle Leggi, & attendesti alla Musica: essendo che in questa tenete hora l primo luogo: et Iddio lo sa: se bene no siete senza giudicio: se in quella professione hauesti tenuto il terzo. ADRI. Cosi ha piaciuto à Dio : me ne coteto. FRAN. Ve ne potete cotetare Messere. ma lasciamo da un canto queste cose: perche il tempo scorre: & ancora non si è incominciato à ragionare di quello, che è stato proposto. G OS. Sapiate adunque: acciò seguiti quello, che incominciato hauea: che la Dimostratione è propio come un'istrumento, che ci conduce al Sapere, & allo acquisto della Scienza: & questo è il suo vero fine, al quale tendiamo. Ma auertite, che qui per il Sapere non intendo altro, che il conoscere le cose col mezo delle loro uere & propie cagioni: di maniera che manifestamen te si comprenda, che non possino essere, ne stare possino altramente di quello, che si conoscono. Et questo dico, che è il uero Sapere, & la vera Scienza. Sapiate però, che il Sapere si ritroua essere di due maniere : Il primo è detto Sapere per se : & l'al-tro Sapere per accidente . Il primo è quello , quando noi conosciamo la conclusione col mezo delle propositioni, o premesse, che sono per se. FRAN. Riducetemi alla memoria quello, che intendiate per queste propositioni, o premesse, che sono per se. GIOS. Lo farò à mano à mano. ADRI. Dateci anco un essempio di quello, che detto hanete. GIOS. Son contento: ma non habbiate pressa. Dico, che il primo modo è, quando si conosce l'Huomo essere risibile, col mezo di questa propositione, o proposta maggiore: quando. dico : l'Animale rationale è risibile : & col mezo di questa minore , che è : l'Huomo è animal rationale: da questa cauo la conclusione, & dico: Adunque l'Huomo è risibile. ADRI. Questo adunque è il Sapere per se: per quello che io m'accorgo. GIOS. Così sta la cosa. AD RI. Seguitate il Sapere per accidente. GIOS. Il Sapere per accidete (per dichiararui il secondo modo) è conoscere la cosa col mezo delle premesse, che sono per accidete. CLA. Dateci l'essempio di gratia. GIOS. Si come s'io uolesi prouare, che l'Homo compone: io. direi. Il Musico compone: l'Huomo è Musico: adunque l'Huomo compone: & questo sarebbe Sapere

Sapere per accidente: essendo che le premesse & la conclusione sono per accidente. conciosia che l'esser Musico non è per se nell'Huomo:ma per accidente. & questo sapere non è vero sapere. ADRI. Da quello, che detto hauete, adunque, potiamo dire: che il primo modo è il vero sapere: ma non il secondo. GIOS. Evero: ma questo primo modo etiandio è di due sorti:imperoche l'uno si chiama Sapere semplicemente, & l'altro Sapere ad un certo modo. Il primo di questi è sapere la conclusione col mezo della propria cagione & immediata. & il secondo è Sapere col mezo di alcun segno : ò per alcuno effetto : ò veramente per alcuna cagione universale & rimotta. FRAN. Desidero l'essempio di una & dell'altra maniera. GIOS. Della prima maniera sarà: quando saperemo l'Huomo esser risibile, perche è rationale : percioche la Rationalità è propia & immediata cagione della Risibilità , ò del Ridere, che vogliamo dire. Della seconda: quando saperemo, che la Donna hà partorito, per che ha il latte: essendoche l'hauere il latte non è segno fermo, che sempre ne dimostri, che la Donna habbia partorito . masimamente perche si ritrouano molte Donne hauere il latte : & non per questo hauer partorito. Et non solamente si trouano le Donne: ma anco (per dirui cosa forse, che ui parerà incredibile ) ho veduto de gli huomini, che hanno il latte: & per questo non si può dire, che habbiano partorito, per hauere il latte. CLAV. Questa è be cosarara. FRAN. Et perche ho inteso benisimo il tutto : però seguitarete. GIOS. Dico adunque che la Dimostratione fatta nel primo modo, fà sapere per se semplicemente & in vno modo perfettisimo: ma quella fatta nel secondo, fa sapere per se ad un cert o modo & molto imperfettamente: si come da gli essempij posti di sopra hauete potuto comprendere. ADRI. Diteci adunque quello che sia questo Sapere. GIOS. Auertite che io non ui uoglio definire il Sapere pigliato vniuersalmente, secondo tutti quei modi, che io hò dichiara to di sopra: ma secondo quello, che io nomino Sapere per se, semplicemente & con modo per fettisimo : del quale questa sarà la sua definitione. Il Sapere è conoscer la cosa per la sua cagione, per la quale è : & non può effere in alcun'altra maniera. Et notate, che io ho detto, che il Sapere è conoscere la cosa per la sua cagione : acciò da quello comprendiate, che non intendo il Sapere dallo effetto: anzi voglio che sapiate, che io vengo à distinguere quel lo da questo. Soggiunsi poi : per la quale è : facendoui auertiti, che tal cagione è propria et non commune à tal cosa & ad un'altra : accioche da questo possiate conoscere, quanto sia differente il Sapere, che io intendo di sopra, da quello, che si uiene ad acquistare dalla cagione uniuersale & rimotta. Imperoche quando noi sapiamo che una pietra, ouerò un legno secco non respira, perche non hà anima : tal Sapere non nasce dalla cognitione propia & propingua: effendo che si ritrouano molti animali : come sono arbori, ostreghe, vermi, mo sche, o infiniti altri animali imperfetti : i quali non respirano. Ma la propria cagione o propingua del non respirare è, che non hanno il polmone. Adunque quando io dico: & no può esfere in altra maniera : tale aggiungimento è, accioche conosciate tale cagione esfere infallibile & necessaria: & anco accioche conosciate il Sapere, che si acquista col mezo de i segni probabili : si come quando sapiamo che l'infermo si de sanare : perche fa la vrina chiara: mangia con appetito: dorme soauemente : & fa altre cose simili, di maniera, che queste attioni si asimigliano à quelle di un sano. Et questo segno alle fiate è molto fallace : percioche spesso intrauiene il contrario. FRAN. Bisogna adunque che la cagione, col me-Zo della quale sapiamo semplicemente alcuna cosa, sia necessaria. GIOS. Cosi bisogna che sia: percioche è il mezo della conclusione. Et perche quello, che si hà da sapere, & la Scien-Za sono correlatiui, & l'uno à l'altro corrispondenti : è necessario, che si come la cagione del Sapere è necessario : che anco necessario sia quello, che si hà da sapere : che è la conclusione. Percioche non potiamo sapere semplicemente una conclusione, la quale può accascare, che è detta Contingente:ma si bene potiamo hauere di essa opinione. ADRI. Queste cose tutte fin qui intendiamo benissimo. GIOS. Passaremo adunque allo Istrumento dell'intellet to, al Sapere & all'acquistare la Scienza : & lasciaremo di definire la Dimostratione uniuersalmente presa : sì come habbiamo lasciato anche da un canto il definire il Sapere uniuersalmente: et verremo alla definitione della Dimostratione, la quale è chiamata da i Filo sofi Potisima: & è quella, che cagiona in noi il Sapere sopra la cosa definita. Aggiuugere-

mo anco: di che, & di quali premesse si compone. Et tale Dimostratione i nostri addimanda no A priori: et dimostratione Propter quid. Et questa è differente dalla Dimostratione, che si chiama A posteriori & Quia: che è quella, la quale si piglia da i se gni & dalle cagioni univer (ali, si come del secondo modo di Sapere di sopra ho dichiarato. FRAN. Sono cose quest e, che silasciano intendere: però non ui dia noia il seguitare. G 108. Vi porrò adunque inanzi due definitioni della Dimostratione, l'una sarà dalla cagione finale, & l'altra dalla materiale. Donete adunque auertire : che si come diciamo, nolendo definire la Casadal fine ilquale cimuone ad edificare : che ella è una cosa, che ci copre & diffende dal freddo, da la pioggia, dalla neue, & dal caldo: essendo che à questo fine la edifichiamo. Oueramente, pigliando la definitione dalla materia, della quale ella si compone, ueniamo à dire : che è cosa composta di pietre, di calzina, di legni & altre cose simili : cosi prendendo la definitione della Dimostratione dal fine, diremo: che la Dimostratione (come la dichiara Aristote nel.t. della posteriora ) è un Sillogismo scientifico : ouero è Sillogismo della scienza: come à noi torna piu commodo à dire: il quale ueramente cagiona in noi, ò partorisce la Scienza, ouero il Sapere, che di sopra habbiamo definito. CLAV. Questo intendo benissimo; ne ho di bisogno di altra dichiaratione: però seguitate, che se tutto quello che direte apprendero cosi facilmente, come ho appreso quello, che sin hora detto hauete, le cose passaran bene. G10 s. La definitione della Dimostratione, che si piglia dalla materia, M. Claudio: si darà in questo modo. La Dimostratione è un Sillogismo, che si compone di premesse uere, prime, immediate, ò senza mezo alcuno : & cagioni piu note; & maggiormente prime, & conosciute della conclusione. Et quantunque tutte queste cose si ricercano : fa dibisogno ancora, che tali premesse siano inanzi, o precedino la conclusione : & siano la sua cagione . di maniera che dall'una & l'altra di queste due definitioni potete comprendere quello, che entra nella Dimostratione, & il fine, à che ella sia statà ritrouata. FRAN. Veramente che appresso di me la prima definitione è chiara: ma la seconda mi fa stare alquanto dubioso: per non ricordarmi così bene quello, che s'intenda Premesse uere : prime : immediate : & cagioni piu note, & maggiormente prime della conclusione. Però ui prego, che ci dichiarate questi termini : che credo che qui sia illuogo. G 1 0 s. Adunque accioche di quefte cose ne habbiate buona cognitione, statemi: ad ascoltare. Io dissi di sopra, che le Premesse debbono esser uere: percioche douendo far sapere la conclusione di maniera , che sia impossibile, che nasca da altro luogo, che dalla cagione contenuta in esse: è sommamen. te necessario, che tali Premesse siano uere : & per consequente cagione della conclusione. ADRI. In qual maniera cagione della conclusione? Gios. Cagione dico, non solamente della consequenza: come ne gli altri Sillogismi intrauiene per la forma loro; che si richiede che auenga: ma cagione del uero essere della conclusione: il che è propio del Sillogismo dimostrativo : del quale hora parliamo. CLA V. Questo s'intende benissimo. G108. Le premesse debbono etiandio esser piu note della conclusione : & anco la debbono precedere. FRAN. Che intendete uoi per questo precedere: & per piu noto? Gios. Che non siano tali inquanto à noi:ma inquanto alla Natura istessa: la notitia della quale non sempre concorre con la nostra. FRAN. Fatte di gratia che meglio d'intendiamo. G10 s. Notate adunque, che rispetto alla N atura habbiamo à dire , che piunote siano à lei le cagioni , con le quali ella opera gli effetti, che essi effetti non sono, & consequentemente, che essi effetti nella sua cognitione uadino auanti le cagioni : si come etiandio nell'atto parimente precedono : poi che senza dubitatione alcuna ella produce col mezo loro tutti gli effetti . Onde hauendo rispetto à noi , che non operiamo detti effetti : col mezo del senso , che ce li mostra: quelli il piu delle uolte prima si offeriscono alla nostra cognitione, che non fanno le cagioni : le quali, discorrendo noi co'l mezo de tali effetti, conosciamo nell'ultimo luogo. Dimodo che l'ordine della nostra cognitione ; il piu delle uolte si troua esser contrario à quello della Natura.la qual Natura operando da quello, che produce à quello, che se que: simigliantemente per la intelligenza, che ella ha seco: conosce colmezo dell'ordine detto. Ma noi da quello, che seguita, spesse fiate procediamo à quello, che ua inanzi, per la ragiostratione hanno da effer piu note, che la conclusione, & preceder quella: che sempre intender debbiamo secondo'l procedere della natura. GIOS. Costè in fatto. ADRI. Adunque in cotale Sillogismo seguitiamo l'ordine della natura: & il suo procedere. G10s. Senza dubio alcuno. Ma cio non accasca molte volte. FRAN. per qual cagione? GIOS. Per la nostra imperfettione onde nasce, che simigliantemente rare uolte i Filosofi pongono in esse re questi sillogismi. C L A v. Questo intendiamo bene:ma resta che ancora ci andiate dichia rando quello, che si intende, che le Premese siano prime, & senza alcun mezo. G10 s. L' esser senza mezo s'intendono, quando'l mezano termine, che si prende nella dimostratione è cosi coniunto al maggiore, che sipiglia: & almaggiore, che si ha da concludere: che niuna al tra cosa si può ritrouare di mezo:ouero è il mezo tra loro per grado predicamentale: & ciò potrete comprendere ( per dare uno essempio ) auenire tra la Definitione & il Definito: no essendo tra l'Huomo, che è desinito: & l'Animale discorsiuo, che è la desinitione: alcune mezo, per il quale si possa mostrare, che l'Huomo sia tale. No si potedo dimostrare la definitione del le cose. CLAV. L'essempio che hauete addutto, hà di maniera illustrato questo ragionamento, che sin hora s'intende benissimo quello, che hauete detto, però seguitate il resto. GIOS. Le Premesse debbono oltra di ciò esser prime: cioè debbono esser tali, che non si ritroni in alcuna Scienza (diro cosi) piu alta proposta & piu nota di quelle: & sia forza, che si prendino come note, senza alcuna proua. ADRI. Adunque per tal cagione saranno, o si chiameranno Indemostrabili . G10 s. Sta molto bene Messere: percioche douendo nascer quello, che si dimostra dalle Premesse precedenti & piu note : se le Premesse tutte si hauessero sempre da dimostrare : & anco le Premesse delle Premesse: bisognerebbe, che alle piu note & piu precedenti, sempre salendo in infinito: fusse il nostro procedere. La onde non si potendo poi arriuar mai à quelle Premesse, le quali per se stesse fussero note. ne si potendo trappassare lo infinito: saria for a, fermarsi in alcune di esse: le quali, per dipendere da piu alte premesse, non sarebbono da noi per se stesse conosciute : & per consequente le con clusioni, che nascessero da cotali premesse: non potrebbono rendersi manifeste. da che ne seguirebbe quello, che molti si hanno imaginato: che niuna propositione dimostrare si potesse. FRAN. Questo discorso mi è stato molto utile : percioche mi ha ridduto alla memoria molte cose : lequali gia ( per non attendere à questi study ) mi erano di mente vscite. Et mi souiene, che io vdi spesse fiate dire : che in qualunque Scienza, auanti che si uega al discorrere in essa cosa alcuna: si suppongono alcune propositioni manifeste lequali non debbono effer negate da alcuno, che si vuole effercitare in quella Scienza. G10s.Vi ricordate molto bene per mia fè: & mi rallegro, che non haurò fatica di replicare piu co tal cosa: ne meno molte altre, che concorrono alla Dimostratione, per causa uostra: delle quali ui conosco insieme co gli altri istrutti però seguitando doue ho lasciato, dirò, che tali Principy alcuni chiamano Positioni: & sono queste Positioni, ouer Principy di pui maniere. Impero che alcuni sono detti Principi communi: & alcuni sono chiamati proprij. I proprij sono quelli, che seruono ad una Scienza particolare. Ne bisogna che ui pensiate, che i propry Principy d'una Scienza siano i principy istessi d'un'altra: perche sareste in errore. Ma douete sapere (si come ho anco detto di sopra) che da i generi diuersi delle cose scibili, nascono diuerse Scienze. Onde si come la Quantità continua è differente in genere dalla Di screta:così è differente l'Arithmetica dalla Geometria. Et si come la Grande\za è differente dal Numero : cosi sono differenti i principii della Geometria, co i quali si dimostra no le sue conclusioni, da quelli dell' Arithmetica . Onde i principii propry della Geometria sono ( per darui vno essempio ) questi: Sipuò condurre vna Linea da vn punto all'altro: Il continuo è divisibile in infinito: & altri simili. Ma quelli dell'Arithmetica sono: Il Numero è moltitudine ordinata di Vnità: Le parti del numero non si coniungono ad un termine commune: I Numeri procedono oltra l'Vnità in infinito: & gli altri. Et quelli della Musica sono: L'Internallo è habitudine de spacy del suonograne & dell'acuto: & altri simili: come presto vederete. Et questi sichiamano Principij proprij . Ma li Communi sono cosi noti : che non solo in questa, ò in quella Scienza si possono supporre:ma in tutte le altre Scien-

3.Phi.

ze vniuer salmente: percioche sono tali, che l'Huomo per natura : inteso che hà la significatione delle parole, che contengono: subito aiutato dall'intelletto conosce chiaramente la nerità loro.Si come per effempio:quando si dice:che l'Tutto è maggior della Parte : saputo che si ha il fignificato di queste due parole Tutto & Parte: allora allora si conosce, senza altro aiuto, di maniera esser vera tal positione: che chi altramente volesse far credere: non si darebbe fede alle sue parole: & sarebbe riputato pazzo. CIAV. In uano veramente si affaticherebbe, chi nolesse persuadermi il contrario. G10s. Questo principio è detto Commune: percioche serue in dinerse Scienze.onde nella Geometria il Geometra l'applica alle quantità misurabili:nella Arithmetica l'accommoda l'Arithmetico alle quantità numerabili, & nella Musica il Musico se ne serue & lo addata à gli Internalli, ouero alle Quantità sonore.Sono questi principy communi, o propositioni, chiamati Dignità: & per la loro eccellente notitia che tengono, sono supposti per principij notisimi, & principali d'ogni Scienza: ma gli altri principij & altre proposte sono d'altra natura: percioche se ne ritrouano alcune di esse, che se bene non sono naturalmente conosciute da Colui, che vuole apprendere alcuna Scienza: nondimeno è forza, che egli le conceda per uere: & non cerchi în tale Scienza di loro altra dimostratione: per non hauere elle quiui cosa alcuna piu nota, che vi stia sopra. Et queste tali propositioni sono di due sorti. l'una è che affirmado, ò negando alcuna cosa, si chiama Definitione: la quale dichiara molti termini necessarij à quella Scienza: et tali Desi nitioni si accettano per vere senza verun altra proua: si come trattadosi nell'Astrologia delle Sfere,dei circoli,& di altri così fatti termini: auanti tutte le cose si suppone,che la natura del Circolo celeste consista nella figura circolare, compresa da una sola linea, che ha nel me-Zo il punto : dal quale tirrate le linee alla sua circonferenza, tutte sono equali. Des L Il simile si puo anche dire della Sfera, & de ogni altro termine in cotale Scienza necessario. G 10 s. Cost è onde gli Astrologi col mezo di tali desinitioni prouano le proprietà de i corpi celesti: che sono veramente il loro Soggetto. F.R.A.N. Questo istesso si potrebbe anco dire nella Musica de i Corpi sonori, i quali contengono l'internallo : come sono le Chorde : percioche col dividere, ò misurarevna linea retta, posta in luogo di chorda tirrata sopra un spacio: è meZo molto accommodato al Musico, per prouarc le conclusioni del suo Soggeto. G 10 s. Voi la intendete benißimo: però passaremo à dire delle altre sorti di propositioni, che sono Di gnità: & saranno, quando in una Scienza si suppone alcune cose, le quali contengono in se affirmatione, ò negatione: & fi debbono chiamare & ftimare propofitioni. Et fe bene per loro` natura manifeste non sono: si hanno però da supporre nelle Scienze per note. & queste sono di due maniere. CIAV. Non mancate vi prego di porre gli essempij. GIOS. Cosi farò:statemi pure ad vdire. La prima maniera è, quando colui, che ha da imparare quella Scienza: vdendo cotali proposte, à loro assentisce facilmente : no essendo prima per se stesso disposto piu ad accettarle per vere, che à negarle come false. Et per darui vn'essempio : S'io dicesse, che colui, il quale vuole imparare & apprender la Musica, ha da supponere, che tutti gli Interualli della Diapafon fono equali di proportione : & voi vdendo questo lo credeste : per non hauere prima voi stessi opinione, che siano piu equali, che inequali: queste Positioni si chiamano Suppositioni. ADRI. Io intendo benissimo: onde potete seguitare. GIOS. La seconda maniera di queste Positioni sono quelle che quando, per il contrario, colui che ha da imparare la Scienta: vdendo le Positioni, che li sono proposte da credere, assentisce à quelle, perche gli vien detto, che cosi bisogna fare: ma non perche egli conosca, ò li paia, che sia cosi:hauendo egli veramente prima per se stesso piu tosto tenuto il contrario. Et per venire allo essempio; dirò: Se à uoi, che desiderate di apprendere le cose della Musica, si proponesse: che siha da supporre, che l'Unisono sia quello, che non ha alcuno internallo : nella qual Positione forse vi meravigliareste: parendoui strano, se non haueste cognitione di questa Scienza: che si possa ritronar cosa, che non sia dissonante, & che non habbia internallo. A DRI. Adunque hauedo inteso il tutto bene, potiamo dire: che tutte le Positioni, Dignità, Definitioni, Suppositioni & le Pesitioni , o Dimande ançora: si hanno da stimare per principi di quella Scieta, nella qualle si pogono. G 1 0 s. Cosi è ueramete: ma auertite ancora: che se bene alsa na delle nominate Petitioni & Suppositioni in un'altra Scienza dimostrar si potesse turrania

r.Phy.

in quella facultà, nella quale è posta per principio, non si potrebbe ritrouar modo alcuno di dimostrarla:essendo che uolendola dimostrare, bisognerebbe altri principi : di maniera che cotali Suppositioni, & Petitioni uerrebbono à non essere principy. Ma pigliandos per sapute & per note: da quelle, come da sufficienti premesse, si dimostrano poi le conclusioni: le quali alla detta facoltà appartengono. La onde se in alcuna scienza particolare: come è la Musica, er l'Astrologia : ò in qualunque altra, alcuno uorrà negare qual si uoglia principio : in cotal Scienza non li sara concesso di disputare : ne sara atto à modo alcuno d'impararla. ADRI. Fin qui ho imparato molte cose & belle : però se altro ui resta da dire, ui prego à seguitare. GIOS. Quanto à questa parte non ui uoglio dire altro: ma credetemi Messere, che hora in comincia il buono. ADRI. Lodato sia Iddio adunque, seguitate pure, & dite quello, che nolete: perche siamo apparecchiati ad ascoltarni. GIOS. Io noglio, che sapiate : che ogni Proposta, che si propone à dimostrare : può essere di due sorti : imperoche oueramente che ella ci conduce alla Speculatione : o ueramente che ci fa operare. Quella, che ci conduce alla speculatione, è detta Θεώρημα:ma l'altra è chiamata Πρόβλημα, & questa è dimandata per tal nome: percioche da lei impa riamo il modo di dividere, comporre, descrivere, disegnare, & formare ogni qualita di figura superficiale: con tutti quelli accidenti, che concorrer possono in molte arti: si come nella pittura, prospettiua, corographia, cosmographia, geografia, scoltura, architettura & altre arti simili . Oltra di ciò ui uoglio dire , che ogni Theorema , ò Problema , il quale sia compiuto dalle sue parti, debbe hauere in se Sei cose : la prima è la Proposta, che da Greci è detta Πρότασις: nella quale si contiene il Dato & il Quesito: delle quali due cose si compone ogni perfetta Proposta. Et l'officio di questa parte è di insegnare quello, che si cerca dal Dato. La Seconda è chiamata Espositione, ouero Esplicatione del Dato: detta E'x beorg: il cui officio è di riceuere in se il Dato : & apparecchiarlo alla Questione. CLAV. Ditemi di gratia quello, che sia ciascheduna di queste due cose. GIOS. Vi farò capace con uno essempio. S'io dicesse: Si può sopra una chorda data collocare il Tuono alla sua proportione : la chorda data si chiama ueramente il Dato : & il collocare il Tuono è il Quesito CLAV. Io intendo benissimo: seguitate il uostro parlare, & perdonatemi, se alle fiate ui do disturbo . GIOS. Anzi mi date piacere. Ma per ritornare al nostro proposito, dico: che la Terza parte si nomina Diopiouos: cio è Determinatione del Quesito: il cui officio è di esporre da parte quello, che sia il Quesito. La Quarta è detta Costruttione, chiamata da i Greci Karaonevij : la quale è quella, che per ritrouare il Quesito, aggiunge quelle cose, che mancano al Dato. Si aggiunge à queste la Quinta,detta Απόδειξις:cio è Dimostratione:la quale scientisicamente ci da il proposito:colme zo delle cose concesse, presupposte. V ltimamente ui è la Sesta, detta Συμπέρασμα: la quale Epilogo, o Conclusione potiamo dire : che di nuouo si uolta alla proposta, confirmando quello, che è dimostrato. ADRI Si trouano tutte queste cose in ogni Theorema, o Problema? GIOS. Messer no: ma in ciascheduno si ritrouano necessariamente la Proposta, la Dimostra tionese's la Conclusione: percioche fà bisogno conoscer primieramente il Questio: cio è quello, che si propone nella questione : & di poi dimostrarlo con i debiti mezi : & dopo dimostrato concluderlo. Di modo che non può mai mancare alcuna di queste tre cose . In alcuni luoghi le altre molte uolte si adoperano: & in molti da un canto si lasciano, come si può uedere nella. 10. del. 4. di Euclide : la qual dice : Potiamo constituire il Triangolo di due lati eguali : che habbia all'uno , & l'altro de gli angoli alla base il doppio de gli altri angoli : doue mancano la Determinatione, & la Espositione : massimamente quando la Esplicatione del Dato è sufficiente : di maniera che non faccia dibisogno altra aggiuntione, per dimostrar quello, che si propone. Ma la Costruttione spesse siate non si troua in molti Theorema . Et quando nella Proposta non sarà alcun Dato : allora mancherà la Espositione. Ma la proposta il piu delle uolte haurà il Dato & lo Quesito, nonperò sempre: percioche alle uolte haurà solo il Quesito: il quale fa di bisogno di conoscere, ouero di farlo , ò ridurlo ad effetto , si come gia nel detto Problema , ò Proposta si uede: percioche non si dice : Di qual Dato bisogna costituire il Triangolo di due lati едиа-

equali : che habbia l'un de i lati equali doppio all'altro lato : ma solamente si propone, che tal Triangolo da farsi, sia Equicruro: Quando veramente la Propositione haurà l'uno & l'altro : allora si ritroueranno la Determinatione & la Espositione. Ma quando il Da to non vi [arà: mancheranno etiandio tutte queste cose : percioche la Espositione & la De terminatione, sono cose, che appartengono al Dato. DESI. Veramente che la cognitione di queste cose è molto necessaria, à uoler hauere piena notitia della Dimostratione : ma forse che alcuno di questi Sig.non si contenta ancora: perche uorrà un particolare esempio delle Sei cose nominate di sopra. FRAN. Voi hauete toccato il segno: questo è quello, che volea à punto dimandare: però non ui sia noioso il darci ad intendere coteste cosè essemplar mente. GIOS. Io credea, che il mio parlare cosi in lungo vi douesse rincrescere : ma per quello che io vedo, è tutto al contrario. hora perche cosi vi piace, statemi ad vdire. Sia adu que per fondamento di quello, che vi son per dire, la Prima proposta del 1. de gli Elementi di Euclide: come piu favile, piu breue, & come quella, che contiene tutte queste Sei cose: la qual dice: Possiamo sopra una data linea retta terminata costituire un Triangolo equilate ro.Tutta questa diceria si chiama Proposta: & si divide in due parti:cioè nel Dato:che è la Linea retta terminata: & nel Quesito, che è il Triangolo equilatero. Hora s'io vi voglio dimostrare questa cosa,incomincierò prima dalla Espositione del Dato : & dirò : Sia la da ta linea finita ab : dipoi verrò alla espositione del Quesito , dicendo: Fa dibisogno sopra di essa ab linea retta costituire il Triangolo equilatero. Fatto questo uenirò alla Costruttione,



& dirò: Sopra il centro a, secondo la quantità della linea ab, descriuerò il circolo b g c. Simigliantemente sopra il centro b, secondo la quantità della istessa linea a b, descriuerò il circolo a g d. Il che fatto, tirrerò le linee a g & g b. Horapronuncio la Costruttio ne, dicendo: Dico, che il triangolo a g b è equilatero. Vengo (fatto questo) alla Dimostratione, d' dico : In ogni circolo le linee tirrate dritte dal centro alla circonferenza sono equali: la figura b g c è circolo : & il suo centro è a : adunque la ag è equale alla ab. Et per prouar l'una & l'altra delle propositioni assonte : & mostrare che il sillogismo no è deffettiuo nella materia : perche quanto alla forma è della Prima figura : & in essa non ui è diffetto alcuno, dico, che la maggior proposta è la Definitione del circolo: & la minore è nota dalla costruttione. Dico ancora : In ogni circolo le linee dritte,che uanno dal centro alla circonferenza, sono equali: la figura ag dè circolo, & il suo centro è b: adunque la linea g b è equale alla b a. Et per prouare questo secondo sillogismo, faccio quello, che io feci nel primo: & dico, che la maggiore è la definitione del circolo, contenuta ne i principi; & la minore è manifesta dalla Costruttione. V engo hora ad uno terzo sillogismo & dico : Quelle cose, che sono equali ad un'altra, tra loro sono anco equali : ciascuna delle linee rette a g et g b si troua equale alla linea retta a b: adunque la retta a g, è equale alla retta g b.Et pro uo questo sillogismo, dicendo: La maggior propositione è Commun parere: & la parte prima della Minore è la conclusione del primo sillogismo: & quella che segue, è la conclusione del fecondo. Hora vengo al quarto fillogifmo: & dico : Ciafcuno Tri angolo contenuto da tre linee rette equali, è Triangolo equilatero : Il triangolo a g b è contenuto da tre linee rette equali: aduque il Triangolo a g b è equilatero. La proua di questo sillogismo è tale : la mag

gior proposta è la definitione del Triangolo : & la minore è la conclusione del terzo sillogismo . & cosi è finita tutta la dimostratione . Onde fatto questo aggiungo la Conclusione, & di co :Il Triangolo a g b è equilatero: & posto sopra la data linea a b : Adunque sopra la data linea retta terminata è costituito il Triangolo equilatero: si come bisognaua fare. Et cosi è compito il tutto : come potete uedere . Ma ui ho uoluto fare questo così lungo discorso innan zi che io ui uenga à dimostrare le cose della Musica, à questo fine : per non hauere da repli carui in ogni dimostratione piu cosa alcuna .però tenete à memoria,quello,che sin qui vi ho detto. FRAN. Io ho inteso, en molto bene considerato il tutto: di maniera, che non hauro pin cagione di farni replicare sopra queste cose. ADRI. Vedete di gratia quanto bell'ordine si tiene nel dimostrare: & quanto sensatamente si capisce ogni cosa. DESI. Questa è la natura delle Scienze, che dimostrano : che fatta la dimostratione di una cosa : tanto ne intende il Maestro, quanto il Discepolo & tanto il Discepolo, quanto il Maestro. GIOS. Si po trebbe veramente dire ancora molte cose: ma perche comprendo, che siete molto bene istrut ti di quelle, che fin hora ho ragionato: però presuppono (essendo queste le piu difficili, es piu necessarie da sapere) che l'altre non vi sarano difficili : quando ve le porrò inanzi : per esse re ancora cosa di poca importanza. Onde voglio hauer detto fin hora à bastanza, il perche passaremo piu innanzi: & verremo al nostro principale intendimento: percioche queste cose, che sin hora vi ho discorso, non sono quelle, che vi son per dire:ma un preparamento à quelli ragionamenti, che seguiteranno. DESI. E stato molto vtile veramente M. Gioseffo & molto necessario questo discorso, che hauete fatto, percioche non attendendo questi nostri amici cari à queste cose:ancora che molte siate ne habbiamo udito di esse ragionare:era ne cessario dimostrarli, come tornano bene & comodo à quello, che nolete dire: però passate pure inanzi, quando ui piace, che mi par che fin hora habbiamo hauto una buona lettione. GIOS. Volendo adunque dar principio alle dimostrationi, è necessario primieramente mo strare i principij di questa scienza: accioche col mezo loro possiamo uenire alle conclusioni: dimostrando quelle cose, che ci pareranno necessarie. I quali principij da uoi, come io credo, non mi saranno negati: se uorrete che io uenga all'atto dimostrativo . Ma per seguitar l'ordine tenuto da i nostri maggiori, & da i moderni Mathematici ancora:porrò primieramen te le Definitioni per ordine: depoi le Dignità, o Maßime, o ueramete Communi pareri, che di re li uogliamo: 63 ultimamente le Dimande: senza le quali poco: anzi nulla potrei dimostra re. ADRI. Niuno di noi haurà mai tale ardimento, di negarui cosa alcuna:essendo che sapiamo troppo bene, che non ci proponereste cosa falsa. Ma diteci, ui prego: per qual cagione ponete inanzi ogni altra cosa le Definitioni? GIOS. Bella dimanda ueramente es necessaria Messere mi fatte: & anco non fuori di proposito : & di grande utile à saperla:però sapiate, che se bene ui ho detto di sopra, che io lo faccio per seguitare gli Antichi : nondimeno questa non ui può essere buona ragione : anti la uera è che le Definitioni sono quelle, che ci danno adintendere quello, che sono le cose, che si hanno da trattare. Percioche ogni ragion vuole, che prima si sappia quello, che sia la cosa, che si vuol trattare, almeno quanto al nome:inanzi che ella si tratti:acciò non si proceda per termini non conosciuti. Oltra di cio: perche la Definitione è ( come tegono i Filosofi: et come hò detto piu innanzi ) il mezo della Dimostratione. La onde potete vedere, per qual cagione io mi sia mosso à uoler porre innăzi ogni altra cosa le Definitioni. ADRI. Io son satisfatto: però incominciate done, o quando vi piace. GIOS. Darò adunque principio col nome del Signore alla prima Definitione, la quale sarà questa.

# DEFINITIONE

#### I M R

Il Suono è cadimento di uoce atta alla modulatione, fatto sotto una estensione.



Es 1. Per qual cazione M. Gioseffo definite uoi il Suono prima d'ogni altra co sa? G10s. Perche il Suono, il quale hò definito, è principio della consonanza, & d'ogni altro interuallo, qual si uoglia della Musica: si Come il Ponto è nella Geometria principio della quantità , che da lui nasce, & dipende. DESI. Questa uostra rispostami satisfa assai: ma ditemi per Musice lib uostra fe : non è buona la Definitione del Suono data da Boetio, la 1.cap.3.

qual dice, che èripercussione d'aria, che uiene fino all'udito? GIOS. Non è in uerità questa sua Definitione al nostro proposito: imperoche il Musico considera il Suono in un' altra maniera, di quello che lo definifce Boetio . Esso definisce il Suono come cosa natura le, & in universale : & il Musico lo definisce in particolare : & lo considera come principio della Confonanza, & d'ogni altro interuallo Musicale, quando dice: il Suono esser cadimen to di uoce atta alla modulatione : fatto sotto una estensione : intendendo per tale estensione la mansione, & il stato della voce. Percioche quando questa si uede essere in una estensione : allora diciamo il Suono effer voce: quasi ordinata alla modulatione. DESI. Se il Suo no è cadimento di voce : tal cadimento non si può fare senza mouimento : onde non si ritrouando mouimento senza tempo:ne tempo senza quantità : essendo che se gli attribuisce lungheZa, & breuità, secondo diuersi rispetti: Seguita, che non si può dire, come à me pare, che il Suono sia principio della Consonanza, come il Punto è principio della linea: ma piu tosto sia quantità, come è essa linea : la quale si può dividere in infinito : percioche ha le sue parti aggiunte ad un termine commune, che è l'Instante. GIOS. Voi argomentate molto bene Sig. Defiderio : & ueramente il uostro argumento concluderebbe : quando il Musico considerasse il Suono definito, che da Greci è detto φθόγγος nella sua lungheZza:ma non è cosi : percioche lo considera con altro rispetto : come ui dirò piu oltra . Onde douete sapere, che tre cose accadono intorno al Suono: la prima è il Luogo : la seconda il Tempo: & la terza il Colore , diremo così . Quanto alla prima: il Luogo del Suono si considera , in quanto noi lo faciamo piu graue, ò piu acuto : imperoche quelli Suoni, che sono adunati in uno istesso luogo: cio è in uno istesso punto, il Musico li chiama V nisoni: & sono senza alcuno interuallo tra loro : & fotto una istessa estensione . Ma quando sono piu acuti , ò piu graui l'uno dell'altro: cio è quando alcuni si partono dal detto punto: & vanno in altra parte: sono in diuersi luoghi, & hanno tra loro internallo, & diuerse estensioni: & ricenono tra loro molte divisioni : nel modo , che in molti luoghi delle Institutioni ho dichiarato , essendo che allora tale estensione si muta: & li Suoni diversi nascono dalla estensione varia della chorda: percioche i Suoni graui nascono, quando si ralenta alcuna chorda tirrata sotto qual si uoglia estensione : & gli acuti, quando tal chorda piu si tende. Et quanto piu si ralenta la detta chorda, tanto piu graue rende il Suono : & per il contrario, quanto piu si tende, tanto maggiormente rende il Suono piu acuto . Il perche considerata la uoce, ouero il Suono dal Musico secondo diuerse estensioni, non cade sótto il tempo : ma sotto la qualità di graue & di acuto: ancora che tale mutatione non si possa fare se non col tempo. Et quella sola estensione è posta indivisibilmente à guisa del punto : & le diverse , à guisa de diverse linee, che in diuerse parti vadino : & che diuidere si possino. Potiamo adunque dire, che quantunque i primi Suoni siano divisibili per la duratione, quanto alla lunghe Zza : sono però indivisibili quanto alla distanza di grave, & di acuto: essendo che non hanno alcu-

na larghezza. Onde essendo considerati come in un punto: & essendo il punto indivisibile: segue anco, che loro indivisibili siano: poi che non hanno tra loro distanza alcuna in atto, alla simiglianza del punto: se bene l'hanno in potenza. Ma si come quando tal punto si muone, si niene à far la Linea : cosi anco mosso il Suono vnisono nerso il grane, onero verso l'acuto, si fa l'Internallo: il quale in larghezza è dinisibile. Il Suono adunque pigliato al primo modo, non si può dividere: come ho detto : & essendo indivisibile (ripugnando la dissifibilità all'effer principio ) resta, che senza alcuna contradittione esso Suono sia anche principio. DESI. Come adunque non dura forse il Suono col tempo? & se dura, non hà ello lunghezza, essendo misurato dal tempo longo, o breue? & se così è, come non si può diuidere? per la qual cosa di nuono ui dico : che essendo divisibile, ripugna che ello sia principio, G OS. Gianiho detto, che quantunque il Suono, quanto alla sua duratione habbia lunghezza: es da questa parte non sia considerato dal Musico : essendo che lui non considera quella particola, che pone Boetio nella sua Definitione del Suono: Che peruiene all'udito: essendo che troppo bene sa, che bisogna che sia cosi, sel si ha da udire: ma lo considera per cadimento di voce solamente : & ui aggiunge, Ad una estensione : percioche quando nasce il Suono, si uede quasi cadere ad un certo modo dal corpo sonoro, di doue ello deriua: ma non si ode mutatione alcuna di suono dal graue allo acuto : ò per il contrario : percioche haurebbe piu di una estensione : come da quello, che io hò detto si può comprendere : ma hà una sola qualità, & è di un solo tenore: & tal Suono si chiama continuo : mentre che resta in questa estensione. Et uoi sapete, che la uoce continua, essendo che non fa consonanza, ne harmonia alcuna : non è considerata dal Musico : ma si bene la discreta. Et quantunque il nostro parlare familiare ( come forse potreste dire ) habbia un non so che di graue & di acuto : tuttauia al suono, che habbiamo dichiarato, non si uede aggiunta alcuna di queste qualità : che da essa si possa tenere il contrario di quello,che si è detto . Non voglio però che pensiate,che il Musico tenga poco conto di cotali Suoni, o Voci, quanto alla loro duratione : essendoche cascano sotto il senso dell'V dito : & è cosa, che appartiene à lui. per il che notate la seconda cosa, che accasca intorno al Suono, che è il Tempo: il quale è considerato, come quello, che comprende Numero, o Rithmo. onde da questa parte è considerato secondariamente secondo la sua duratione, nella prolatione delle fillabe lunghe, ò breui, contenute nella Profa,ouero nel Verfo. DESI. Io son benissimo satisfatto dal uostro parlare, di quello che io dubitaua: ma non ui scordate però di dire la terza cosa, che segue il Suono : che è il Colore . GIOS. Non mi son per questo scordato: però ui dico, che il Colore è quello, per il quale sono differenti le uoci & i suoni l'uno dall'altro : come è nelle cantilene, le quali consisteno nelle uoci : o ne i suoni, i quali, sono tutti sotto diuersi estensioni : & sono ( dirò cosi ) tortuosi & piegati hora da una parte & hora dall'altra: cioè hora uerfo l'acuto, & hora verfo il graue. contrario di quello, che fanno gli V nisoni, i quali dal principio loro per tutta la loro duratione, sino al fine sono sotto una sola estensione: & sotto una sola qualità : & sotto un solo tenore, alla similitudine della linea retta, la quale giace di pari tra i suoi punti : & si troua essere senza alcuna larghe Za. DESI. Voi uenite pure à confessare, che il uostro Suono definito habbia duratione: la quale consiste nella lunghezza. GIOS. Che importa questo: purche al modo, che lo considera il Musico, come principio, sia indivisibile. Ma ui uoglio ancora dire una cosa: & poi far fine di ragionare sopra questo principio. Non sapete, che quando la Musica è con siderata & ridutta nel suo sine, ella è ueramente cosa attiua? & è posta in atto col mezo di quelle cose, che sono sottoposte à quel Genere di cose, che succedono l'una allaltra? come è il Suono : & non in quello, che è di cose durabili & permanenti ? come uolete uoi adunque che ella si ponga in atto : se i suoni non restano: & non si fanno udire per qualche spacio di tempo? il quale non ha alcuna parte, che indivisibile sia, se non l'Instâte? Ma inuero, altro è la cosa quanto al suo essere: & altro quanto all'esser consider ata: come ue diamo delle Quătità mathematiche, le quali ancorache non posino esser lontane dalla ma teria: sono però considerate, come da essa lontane. DESI. In fatto è così, come detto hauete: & hauete ragione : però seguitate quello, che piu ui piace. GIOS. Cosi noglio fare. CLAY

CLAV. Hauete posto la Musica nel Genere attiuo & hauete detto, che li suoni sono sotto il Ge nere delle cose, che succedono l'una l'altra : di gratia fatteui un poco meglio intendere : & poi farete quello, che piu ui aggradirà. GIOS. Auertite adunque che le Arti si ritrouano essere di quattro maniere . imperoche l'una è detta da i nostri maggiori Θεωριθική : cio è Contemplatina : la quale ha il suo fine nella speculatione : come è l'Arithmetica, l'Astronomia & altre simili. L'altra è chiamata copantiny: cioè Attina, ò Prattica: che la vogliamo dire : come è l'arte del Saltare, del Sonare di cetera : & del Cantare. La terza è no minata wointing: cioè Fattina: si come è l'arte del Fabro, la Pittura, la Scoltura er altre simili. Ma la quarta è detta Kontiny: cioè Indagatrice, o Cercatrice: come è l'arte del pe scare & quella della Caccia. Onde alcune Arti fanno le cose : come è l'arte del Testore, del Calzolaio & le altre smili. alcune conseruano le cose fatte: come l'arte del gouernare la naue. & altre fanno l'uno & l'altro : come è l'Arte dello edificare. Et se bene la Musica dalla parte speculativa sia detta Theorica: tuttavia dal porre in atto & nel suo fine le cose,e det ta Attiua, ouer Prattica. Ma le cose poste in atto nella Musica non sempre restano: se non tanto quanto elle sono essercitate : imperoche tanto dura il Ballo, quanto colui, che lo essercita si muone. & tanto si ode la Cetera, quanto sono mose le chorde da colui, che le percuote. Simigliantemente, tanto si ode la cantilena, quanto colui, che canta, manda fuori la noce. Et perche tutti li mouimenti, che sono fatti in questi atti, sono uiolenti : però non sono durabili.onde passato l'uno, di necessità bisogna che l'altro succeda: se'l si vuole, che cosa la stia in atto . o ueramente essendo tali mouimenti giunti al fine : e necessario che da capo si rinuoui no. però hò detto che la Musica e cosa attiua : & che le cose di che ella si serue,non sono tra quelle, che rimangono: come quelle dell'arte fabrile: ma tra quelle, che l'una all'altra succedono, hanno luogo. CLAV. Nonmi pentisco di hauerui fatto ragionare queste quattro parole : perche in uero è stata una buona lettione . Onde ui prego à darci spesso di que sti buoni cibi : il che farete seguitando quello che hauete principiato, secondo che ui uerrà commodo. GIOS. Cosi son per fare. Ma perche quando il Suono si estende uerso il graue, ò uerfo l'acuto , immediatamente fi genera l'Interuallo : il quale è il primo confiderato dal Musico ad un certo modo : & non semplicemente : percioche il Musico semplicemente, & prima d'ogni altra cosa considera la Consonanza: della quale intende comporre la sua cantilena: però se nza porre alcun tempo di mezo, definirò l'Interuallo à questo modo.

### DEFINITIONE. II.

Interuallo è quello, che è compreso da due suoni disserenti per il graue & per lo acuto: i quali nascono da i corpi, ò quantità sonore

o nonstaro hora à replicare quello, che io dissi nelle Institutioni dello interuallo:ne 2. parte anco ui dirò le suespecie: percioche credo, che ue lo ricordiate: Ma ui dirò sola. cap. 15.

mente, che questa dessinitione è dello Interuallo propriamente: & non del commumemente detto. Et se hauete in memoria quello, che ho detto di sopra: sipiate che sa di
bisogno, che questi suoni siano disserenti di estensione: percioche se tutti hauessero una
estensione istessa, non si sarebbe attramente lo interuallo: essendo che questi suoni parrebbono essere, & fariano anche in uno istesso luogo: di modo che la disserenza, o distanza, che si
troua tra il suono graue, & sacuto: ostra l'acuto e il graue si chiama Intervallo. ADRI.
Questo è chiaro, & s'intende benissimo: & non ha bisogno di altro commento. G 10S. Et
quantunque creda, che uoi sapiate quello che sia Corpo sonoro: tuttauia lo uoglio da bel
nuouo desinire: accioche habbiate di lui piu certa e piu serma cognitione. Onde dirò che
appresso del Musico.

DE-

# Kagionamento DEFINITIONE.

Corpo fonoro è quello, che percosso in qual si uoglia maniera, manda fuori alcun fuono.

LAV. Adunque Corpo sonoro sarà qual si uoglia chorda di ciascheduno istrumento musicale. Et non solo questa : ma etiandio le campane , sono corpi sonori : & qualunque altra cofa fatta di metallo : ò di altra materia, dalla quale nasca suono, sarà Corpo sonoro. GIOS. Cosi è, & di piu anco, che ciascheduna Canna fatta di qual materia si uoglia, che poco importa: pur che mandi fuori suono, è Corpo sonoro. Ma perche ogni internallo musicale (come ho detto poco fa) ha distanza, che si trona tra il suono gra ue,& l'acuto:la quale senza dubio cade sotto alcuna proportione:però uolendo i Musici ha uere la ragione di tale distanza : non hanno ritrouato miglior mezo, quanto la misura de i nominati corpi dalli quali nascono i Suoni: onde come cosa piu sicura, & meno uariabile, elessero la Chorda sonora: et dalle parti fatte di essa, comparate l'una all'altra, ritrouarono quello, che cercauano. Ne folamente tal cofaritrouarono, adoperando una fola chorda: ma ancora ponendone in opera due tre & quante piu di queste ne facea bisogno:come nelle In stitutionimostrai. Et perche le divisioni sono quasi infinite, & le parti sono di variate lunghezze,& cadono (comparate esse parti al tutto: ouero tra loro: oueramente comparatili corpi, da i quali nascono i Suoni l'uno con l'altro ) sotto l'uno de i Cinque generi di proportione di Maggiore inequalità : però auertirete, che nel primo,

2.Par. Cap. 20.

#### DEFINITIONE. IIII.

Quello Interuallo, del quale la maggiore di due quantità fono re contiene la minore piu uolte interamente: come sarebbe due, tre, quattro & piu fiate ancora: si chiama Molteplice: il primo de i quali si nomina Duplo, il secondo Triplo, il terzo Quadruplo,& cosi di lungo.

ı.Par. Cap.24.



Ome nelle Istitutioni piu diffusamente dichirarai . Ma nel secondo

## DEFINITIONE. V.

Quello, nel quale la maggior quantità contiene la minore una fiata & una sua parte Aliquota: si chiama Superparticolare: si come se la maggiore supera la minore una sol uolta & una sua meza parte, è detto Sesquialtero: & se la contiene una fiata & la sua terza parte, è chiamato Sesquiterzo: & cosi gli altri per ordine.

2. parte cap. 23.

Enominandoli sempre dalla parte Aliquota. Onde tali comparationi uengono denominate dalla particella Sesqui, aggiuntaui la parte nominata: la qual parte, quel lo che ella sia solle I stitutioni dichi va a lo che ella sia, nelle Istitutioni dichiarat. Et perche sò che tutti usi l'hauete studia te: credo che ne lo ricordate : onde di essa nonne dirò pin cosa alcuna. A DRI. Veramente ce lo ricordiamo: & non habbiamo dibisogno di replica. G10 s. Seguitiamo adunque pin oltra, & diciamo, che nel Terzo genere.

### DEFINITIONE. VI.

Lo Interuallo, nel quale la maggior quantità fonora contiene la minore una fola fiata & piu parti di essa: che si chiamano parte Nonaliquota: è detto Superpartiente. Onde se la maggiore contiene la minore una fiata con due terze parti, è detto Superbipartiente terzo: & così gli altri di lungo.

V esti tutti sono stati Generi semplicì , i quali hò desinito: maascoltate le desinitioni delli composti .

#### DEFINITIONE. VII.

Quello Interuallo è detto Molteplicesuperparticolare, del quale la maggior quantità contiene la minore due, ò piu uolte, & una sua parte Aliquota: si come se la maggiore contiene la minore due siate con la sua metà, è detto Duplosequialtero.



T questo è il primo internallo di questo quarto genere . Ma auertite che

#### DEFINITIONE. VIII.

Quello è nominato Molteplicesuperpartiente, del quale la maggiore contiene la minore due, ò piu fiate con una sua parte Nonaliquota: di modo che quella quantità maggiore, la quale contiene la minore due fiate, & due terze parti, sa la proportione Duplasuperbipartiente terza.

T questo nel Quinto & ultimo genere di proportione : & tal diuerfità uiene dalla diuerfità de i loro Denominatori : fi come, ragionando nelle Istitutioni intorno alli 1.Pas.

Denominatori delle proportioni de i numeri, ui dichiarai. Ma fapiate ( per uenire ad una altra Definitione ) che

### DEFINITIONE. IX.

Le Radici, ò Minimi termini delle proportioni sono i numeri Contraseprimi: i quali non possono essere da altro numero nume rati, che dalla Vnità.

Anto questi numeri , quanto questi , che sono detti numeri Trasorocomposti , sono si numeri Relati. C. L. A. v. Dateci adunque la desinitione di questi numeri, i quali ho se ra hauete nominati, acciò la conosciamo. G 1 o s. Eccouela adunque.

## DEFINITIONE. X.

Le Proportioni fi dicono effer fuori delle loro Radici, quando

fono contenute da numeri Traloro composti, è Communicanti che sono quelli; de i quali niuno di loro all'altro è primo: & sono numerati da altro numero, che dalla Vnità.

A Definitione da se è chiara: però non ui replicherò altro sopra di essa : ma hauendo qualcheduno di noi da dirmi cosa alcuna, si lascia intendere, auanti che si uadi piu oltra. Adr. Gli altri numeri, come sono Pari, Impari, Parimente pari,
Primi ci incompossi, Compossi, Quadrati, Cubi ci Persetti, non sono eglino tutti numeri
semplici, ci senza alcuna relatione? G10s. Cossè Messere: ci dimostrate mosto bene di
bauer studiato le mie Istitutioni. Ma passamo ad una attra desinitione.

### DEFINITIONE. XI.

Quando tre quantità sonore si troueranno collocate l'una dopo l'altra, di modo che la disferenza, che si troua tra la maggiore & la mezana, sia equale à quella, che è tra questa & la minore: & che tra le minori si troua la maggiore proportione, & la minore tra le maggiori: allora si diranno essere collocate & ordinate in Arithmetica progressione.

A accioche piu facilmentem'intendiate, ui dico:che li Mathematici chiamano Dif ferenza quella, per la quale una maggior quătită fopra auanza una minore:come è manifeșto dalla Quarta definitione del li. 7 di Euclide, secondo la traduttione del Campano. Hora ui do! escempio di quello, che io hò detto nella definitione. Poniamo che b. & c stane le quantità nominate: & che d sia la disferenza, che si troua tra a & b: & e



fia la differenza, che è tra b & c. Dico, esfendo queste due disferenze tra loro equali : & ritrouandos tra 3 & 2 termini minori, maggiore proportione; che tra 4 et 3, termini maggio ri : che tali quanti à si dicume essere ordinate secondo la Progressione arithmetica. A DRI. Questo habbiamo sa cilmente inteso: però seguitate il resto. GIOS. Verrò adunque all'al tra desinitione, & dirò.

### DEFINITIONE. XII.

Tre quantità sonore si chiameranno l'una all'altra proportionali, ouero ordinate secondo la Geometrica proportionalità: quan do le proportioni, che si trouano tra la maggiore & la mezana : &

tra quelta & la minore: & anco tra i termini delle loro differenze, faranno fimili & equali.

E T siano a. b.&c le quantità nominate: & d. sia la differenza di a & b:&f quella di b &c. Dico , essendo le proportioni a & b : b &c: co d & f : Duple: che talt quanti



tà si dicono esfer proportionali: ouero poste in ordine secodo la Geometrica proportionalità.

FRAN. Questaetiandio non ha dibisogno di replica. G105. Passerò adunque ad un altra desinitione: & dirò.

DEFINITIONE. XIII.

Quando saranno Tre quantità sonore poste per ordine, & tra la maggiore & la mezana sia maggior proportione di quella, che è tra la mezana & la minore: & anco quella che si troua tra le differenze della quantità maggiore alla mezana; & di questa alla minore, sia equale a quella, che è posta tra gli estremi: allo ra tal'ordine si dirà esser fatto secondo la Proportionalità, ò mediocrità Harmonica:

LAV. Qui bifogna un poco di comento : G108. Siano adunque a.b. & c. tre Con quatità & fiaf la differenza di a & b: & g fia quello di b & c.Dico, che le dette quantità fi diranno collocate in Proportionalità , ouero Mediocrità harmonica:



poi che la proportione,che stroua tra a & b, è maggiore di quella, che è tra b & c:come è il propio di questa Mediocrità . De s1 . Che segue dapoi ? G10s. Segue , che

#### DEFINITIONE. XIIII.

Se saranno tre quantità sonore ordinate l'una dopo l'altra di tal forte, che tra le due minori si troui maggior proportione di quella, che è contenuta tra le due maggiori: « quella, che si tro ua tra le due estreme, si assimigli à quella, che è posta tra le differenze, lequali sono tra la maggiore « la mezana, « tra questa « la minore: tal'ordine si dirà fatto secondo la proportiona lità Contr'harmonica.

2. Arith. cap.51. 10. libr. Arith.

z.par. cap.

T questa sarà l'ultima definitione. A DRI. Desidero neder l'essepio. G10s. Se haueste ueduto Boetio: et Giordano, gsto no ui parerebbecosa noua Messere. ma ueniamo pure all'essempio. Siano a.b & c le nominate quatità: & sia d la differeza delle

due maggiori a & b: Se quella delle minorib & c: & la proportione, che si troua tra a & c, che è Dupla, si asimigli a quella, che è posta tra de e Subdupla: dico queste quantità esfere ordinate secondo la Contr'harmonica proportionalità: percioche etiandio tra le due minori si troua maggior proportione di quella, che è collocata tra le due maggiori. Ma notate, ch'io ho detto s'assimiglia: percioche la comparatione, che si fà della maggiore alla minore quantità, è alquanto differente da quella, che si fa delle differenze, che si troua tra le quantità nominate: percioche per il contrario (uolendo seguire l'ordine incominciato) si compara la differenza minore alla maggiore : onde nasce la proportione Subdupla, che ne i termini alla Dupla si assimiglia: come nelle Istitutioni ho dichiarato. ADRI. Ho in-21.8 30.8 teso il tutto benisimo: però proponete quello, che ui piace. G 10 s. Se alcuno di noiha da dire alcuna cosa, sopra di quello, che fin hora si è detto, non ponga tempo alcuno di mezo: ac ciò possiamo ragionare senza interrompimento, quelle cose sche seguono. De s 1. Non hab biamo a ro che dirui: se non che a queste Definitioni, succedono i Pareri communi. G 10. Sono stati alcuni, i quali dopo le Definitioni hanno posto i Communi pareri: ma non sò con che ragione : percioche quelli Principy, che seruono à piu Scienze, si debbono porre feparasi da i principij propij di alcuna Scienza: & nonmefcolarli tutti infieme.Però in qu**e** feo<sub>s</sub>parmi, di uoler tenere altro ordine: & di feguitare infieme con la ragione quelli, che fono stati i migliori, i quali habbiano scritto delle cose dimostrative : che dopo le Definitioni hanno posto le Dimande: & dopo queste i Communi pareri. Incominciero adunque dalle Di mande, lequali sono propij principij: & il Musico, per dimostrar le cose della Scienza, dimā da che li siano concesti: percioche ogni uolta, che negati li fussero, si negarebbe tutta la scienza della Musica, la quali dipende da esti : ne accascarebbe disputar piu di essa cosa alcuna: il che fatto, porro dipoi li Communi pareri. ADRI. E' cosa ragioneuole: GIOS. Bisogna adunque che uoi concediate.

Tra i numeri, che sono differeti per la vnità, che non si possa por realcun'altro numero, o mezano termine.

3.phy. cap.t. Ibidem . cap. 4. & 11.Metaph. cap.9.

DRI. Ve lo concediamo uolentieri:ma che? adunque tra 2 & 3 non si potrà porre altro numero mezano. G 1 0 s. Messer no: perche la V nità non si può partire in due parti:ma resta nella Musica indivisibile. Notate però Messere : ch'io parlo della V nità discreta & non della continua: essendo che qual si uoglia Continuo si può dividere in infinito in parti infinite: in poteza alme

no se nonin atto. FRAN. Perche rispetto? G10 s. Questa ragione ui basterà solamete: pche no si da nella natura una cosa infinita i atto: secodo il Filosofo. La onde douete sapere,

che

che li Numeri fono di due forti: l'uno de i quali si chiama Numero numerante, & l'altro Numero numerato. La l'nità del primo non si può diuidere in atto: ma quella del secondo è troppo bene diussibile: essendo che questo non è altro, che una motitudine di cose numera te . C L a v. Mi piace questa bella distintione del Numero, & la espositione di questo princi pio. All'altro adunque . G 10. s. Soggiungo hora il secondo, & dico : che bisogna, che da uoi mi siz concesso ancora.

#### DIMANDA. II.

Se un Numero moltiplicherà un'altro numero dato: & lo istesso dividerà il produtto: che ritorni l'istesso numero dato.

RAN. Siani ancora questo concesso: perche questo si ueristica benissimo, facendone la proua onde sel si moltiplica 24 per 6, ne viene 144: & diviso tal produtto medesimamente per 6: senza dubio ritorna 24. il che manifesta questo, che si habbia da intende re in questa seconda dimanda. CIAV. A se M. Francesco, che voi sete un buon mathematico: & mi allegro: però M. Gios esto ponece suori la terza senza tardare: poi che questa sintende GIOS. Concedetemi etiandio.

#### DIMANDA. III.

Se un Numero prima partirà un'altro numero dato: & il produt to dipoi si moltiplicherà per il Diuisore: che ritorni il primo Numero dato.

Est. Che direte uoi a questa M. Adriano? Adria. Questo è il contrario di quello, che innanzi si è detto: per quello ch'io m'accoro. Percioche se divideremo 144 per il o, ne verrà 24: onde tal produtto moliplicato per il o, darà senza dubio alcun 144: secondo che dice questa dimanda. Franco Che ui pare M. Giosesso del nostro Messere Parui sorse, che egli non sappia sar conto? Gros. Cosi sa, chi hà Denari assi. Adri. Adri. Bri. Bur late M. Giosesso, per quello ch'iovedo. Clan. An se, che non burla ello, anci dice il uero: perche ne hauete guadagnato assa allo associato assa più esti piu stretti parenti: onde poco ne posso hauere. Gros. Voi hauete satto da huomo da bene, come uoi siete: però non ui hò dato la burla, a dire che chi ha assa da fai Denari sa far bene conto. Ma non passiamo piu oltra: co questo bassi onde ui chiedo ultimamente, che mi concediate ancora questo.

#### DIMANDA. IIII.

La Proportione de gli estremisi dice esser coposta delli mezi pro Portionali:come da sue parti.

RAN. Che si hà da intédere in questo luogo, per gli estremi? G10 s. Il Massimo & lo Minimo. A Da 11. Dechiarate ei questa et poi sequinte e a dir quello, che piuni piace.
G10 s. E molto be honesto Mestere in havedomi tolto of so carico: però attedete, ch'io uo glio pagare parte delli debiti, ch'io sego co esso est se fusero quattro termini ab.c. & d.c. a d'sissa d'insserve parte delli debiti, ch'io sego co esso est se fusero quattro termini ab.c. & d.c. a d'sissa d'insserve quali cotenes serve portione Dapla: allora diressimo, che la prortione da tali estremi susse copola: peroche la prortione se se sus allora diressimo, che la prortione da tali estremi susse copola: peroche la prortione de tali estremi susse con la perio de la prortione de tali estremi sus se con la perio de la prortione de tali estremi sus se con la consenio de la prortione de tali estremi sus se con la consenio de la prortione de tali estremi sus se con la consenio de la perio del la perio de la periode de la periode la peri

 A
 b
 c
 d

 σ
 s
 4
 3

quinta a b : & la Selquiquarta b c : con la SelquiterZa c d : fanno aggiunte insieme la Dupla proportione a b . Oueramente si direbbe, che aggiungendo la proportione Sesqui quarta b c alla Sesquiquinta a la , si farebbe la Sequialtera a c : che congiunta alla SesquiterZa c d farebbe la Dupla, contenutatra a & b . Et questo è tanto manifesto, che non ha dibisogno di altra proua. D E s 1. Ni uno di noi haura ardimento di negarui que sto principio : perche , come hauete mostrato, da se stesso è chiaro :inteso che si hanno i termini della cosa. G 10 s . Voglio adunque che queste Dimande siano basseudi à quelle cose, che a mano a mano son per dirui: dopo chi o ui haurò poposto i Comuni pareri: ouer Masseudi et el dai Greci à Esióquara: le quali, per la loro euidente uerità si chiamano anche Dignità : la prima della quali sarà questa.

# DIGNITA

Ciascheduna cosa, che misura un'altra, misura anco tutto quello, che dalla misurata è misurato.



Dr.1.Datecelo ad intédere. G10 s.Poniamo adunque tre quamità a.b. & c: delle quali a mifuri, o numeri due fiate la b: & quefta fia la mifurata, che numeri, o mifuri la c due fiate.Dico che a numera la c quattro fiate, che fu dalla b mifurata due. Et queflo è queflo , che quefta Dignità uvol inferire. Adr.1. La cofa è chiara, & non ha dibifogno di altra dimoftratione.

4

GIOS. Adunqueseguendo quello, ch'io ho incominciato, dico: che

#### DIGNITA'. II.

Il Coposto si risolue in quelle cose semplici, delle quali si copone.

Est. Questo è tolto da Aristotele nella Fisica, & nella Metassisca, & anco nel lib.

3. del Cielo. Gios. È uero. fran. Questo par che sia dissiscile: & è ueramen te facile da intendere: pure desideriamo, che sopra di questo (per maggior nostra in lelligenta) ragionate qualche cosa. Gios. Notate adunque, che tutta la scuola de i Fi lossistama Elemento quella cosa, della quale primieramente un naturale Individuo si compone: di maniera che nella sua resolutione tale Individuo non si può risoluere in altri corpi, che siano primi. Del che (per darui uno essempio) piglierò l'Huomo: ilquale è composto de i Quattro elementi Terra, Acqua, Aria & Fraoco. onde, perche niuno di questi quattro si risolue in altro corpo, che sia primo di loro: essendo che non si ritroua alcuno Corpo corrut tibile, she sia primo de i Quattro nominati Elementi, però è necessario, che morendo l'Huo mo, si risolua il corpo ne i detti Elementi: & non in altri corpi: percioche tali Elementi sono corpi semplici, de i quali è composto: & ciaschedano altro corpo è composto, oue Misio. Addi. Veramente che questo s'intende: & uolete dire: se uno Intervale suls.

fusse composto di Tuoni & Semituoni: che risoluendoss, in Tuoni & Semituoni etiandio se risoluerebbe. G105. Sta molto bene : passarò adunque alla terza Dignità : onde dirò.

#### DIGNITA'. III.

La Vnità è parte di qual si uoglia numero: denominata da lui me desimo.

questa è tolta di peso dal Settimo di Euclide. Et l'essempio si piglia dall'V nità:la quale per esser una delle parti del Binario, tal parte si dice la Metà. Simigliante mente, perche nel Ternario si trouano tre unità la unità è detta Terza parte di esso. Il che si puo anco dire de gli altri Numeri: ma è cosa tanto chiara, che non fà albiso gno dirne piu parola. Ad R. 1. Passate pur oltra: che non sa al caso ragionare piu di questia cosa. Gio s. Dirò adunque per il Quarto parer commune, o Dignità.

#### DIGNITA'. 1111.

L'Vnità moltiplicata in qual si uoglia Numero, produce quel nu mero istesso.

E T ciò uedete manifestamente esser uero: percioche se uoi moltiplicate il Senarjo per laVnità, uerrà l'istesso Senario: come è noto à ciascheduno, che sia essercitato nell'Arithmetica. Et questa Dignità è di Euclide nel luogo nominato. F R A N. Qui non è dibisogno di commento. G 108. Adunque uerrò all'altra.

#### DIGNITA'. V.

Ciaschedun numero, ilqual moltiplica, o diuide i termini di qual si uoglia proportione, produce la proportione medesima.

Dr. 1. Questa istessami ricordo hauer ueduto nelle Istitutioni: è ben uero, che le aggiungete il Partire: ma qui non è dubitatione alcuna, che cosissa. Cost è Messer-pure uoglio dirui una parola: che se noi moltiplicheremo 3 & 2, termini radicali della proportione Sesquialtera, per il 4: ne uerrà 11 26 8: i quali conteneranno la medessima Sequialtera, tra i numeri Tra loro composti: essendo però 1 = il Denominatore dell'una & dell'altra. Ma se divideremo 12 & 8 per il medessimo 4: nascerà 3 & 2: i quali sença dubio alcuno contengono quella proportione istessa, che contengono i primi: cioè 12 & 8. Ma passiamo un poco piu oltra.

#### DIGNITA'. VI.

Quello che misura il cauato, & il restante di una quantità: misura etiandio il Tutto di quella.

T questo si fa palese ad ogn'uno, che sano sia di giudicio: percioche se noi da 24 leuaremo 18: ne resterà o. Onde dico, che sel 3 numera, o misura il 18, che è il cauato di 24, & il o, che è il restante: al medesimo modo misurerà, o numererà etianato il Tutto, ch'è il 24. Et è uerò: pche il 3 numera il 6 due siate: il 18 sei: & il 24 otto volte. C. 1. Meritamente fichiamano Communi pareri , o Massime,o ueramente Dignità, che dire le uogliamo : esfendo che non so pensarmi, chi sarebbe quel tanto pazzo , che uolesse tenere il contrario.Chene dite uoi Messere di questo ? A de n. Sarebbe ueramente da connumera re tra i balordi, cr priui d'ogni sentimento. G10 s. Però seguitando dizemo.

#### DIGNITA', VII.

Quelli Interualli sono simili & equali, che da termini simili sono contenuti: ouero hanno le Denominationi loro da uno istesso Denominatore. Ancora, quando diuiso il maggior termine di uno secondo il maggior dell'altro: & il minore secondo il minore. Simigliantemente, quando moltiplicato il maggiore di uno scambieuo limente secondo il minore dell'altro: li produtti uengono equali.

A prima parte di questa Dignità da se stessionanifesta: quando la simiglianLa & la equalità si piglia dalla parte della forma: & non della materia: & del reste habbiamo la prona in mano, percioche nos sappiamo, che tanto la proportione, che si roua tra 3 & 2: quanto quella, che è contenuta tra 9 & 6 & detta Sequialtera, dal
Denominatore dell'una & dell'altra, il quale è 1 - : se ui ricordate quello, chio assi in
questo proposito nelle Istitutioni. Et se noi partiremo il 9 termine maggiore della seconda
data proportione, per il 3 pure termine maggiore della prima: & il 6 minore termine
dell'una per il 2 termine minore dell'altra: tanto da una parte, quanto dall'altra uerrà
3. Onde uerrà anco 18. moltiplicando il 9 per il 2: & il 6 per il 3: che è segno manifesto
escre il uero quello, che habbiamo detto. Il perche aggiungeremo.

#### DIGNITA'. VIII.

Quello è Maggiore interuallo, il quale è denominato da maggior Denominatore: & quello è minore, che è denominato da minore.

T cioè manifesto: percioche l'interuallo Sesquialtero è maggiore del Sesquiter $X_0$ :

fi come è maggiore  $I \stackrel{1}{\to} Denominatore del primo: di <math>I \stackrel{1}{\to} che è Denominatore$ del secondo. DESI. Questo è troppo manifesto: & però sta bene sche questo
principio sta numerato tra le Digmità. GIOS. Vi uoglio etiandio aggiungere: che simigliantemente.

#### DIGNITA'. IX.

De i Numeri & de gli Interualli, quella parte è maggiore, la quale hà maggiore il fuo Denominatore: & minore quella, che l'hà minore.

A N cora che pari, che questa & la precedente siano quasi una cosa istessa & che que sia douerebbe porsi auăti, di quella:tuttauia ho uo!uto che qui sia il suo luogo:esse m do che sempre il Tutto ua innanzi alle Parti. Et perche quella parte,che è la meta si

E.Par. Cap.25c di alcuna cosa, sempre è maggiore di quella, la quale è la terza parte: però non è dubio che quella parte, che è denominata dalla metà, sia maggiore di quella, che è denominata dallaterza. La onde perche questo è pur troppo noto à tutti quelli, che hano qualche intelli genza delle cose: però uerremo ad un'altra Dignità, ò parer commune, ilquale sarà questo.

#### DIGNITA'. X.

Quelle cose, che ad una cosa istessa sono equali: sono etiandio tra loro equali

|            | olete di qu<br>selo . ponia | esto l'essempio? Fr<br>umo tre quantità a. l<br>altra equali alla c: la | AN. Non saria fi<br>& c. dico che se | eori di proposito<br>a&b saranno | . G10 s. Ecco-   |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| error or ( | vna dall'                   | altra equali alla c: li                                                 | i a farà al medefin                  | o modo equale                    | allab.Et que llo |
|            | 4                           |                                                                         | 177601                               |                                  | ,                |
|            | 6                           |                                                                         |                                      |                                  |                  |
|            | c                           | <del></del>                                                             |                                      | 2                                |                  |

he si verifica in una sorte di quantità , si uerifica etiandio in un'altra . Adri . Questo non ha bisogno di altra proua : però si può procedere piu oltra . Gios. Et io, per farui piacere , non starò molto . Auertite adunque : she

#### DIGNITA' XI.

Quelle cose, che tra loro sono equali, ad vna cosa istessa sono equalmente Molteplici, ò Superparticolari: ò di alcuno de gli altri Generi.

| L A v. Questo ha dibisogno di esfer dichiarato • G10 s. Dichiaramolo adunque:<br>& siano tre quantità a b & c per esfempio : delle quali a & b siano equali : &<br>l'una & l'altra sia il doppio della c. E manifesto da quello , che detto habbiamo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                    |

di fopra, che quella proportione, che si troua tra a & c, si troui anco tra b & c. C L A v. Intendo, intendo hora il tutto : passate pure innanzi. G 10 s. Diremo adunque.

#### DIGNITA' XII.

Di quelle cose delle quali i Tutti sono equali: equali etiandio so no le loro parti. Ragionamento.

30

T chinon credesse, che susse così: da questo si potrà chiarire. Siano a & b due quantità : & siac di wna & l'altra la Terza parte. Dico, che se'lsi sarà a & b due e equali in d & e secondo la quanità di c: quello, che nascerà dalle dette quanti-



tà, sarà cambienolmente equale : Oltra di questo, se'il starà equate la cf alla Terza par te di tutta la c: quella proportione, che era prima tra tutta la a, ouero la b, con tutta la c: st trouera anco tra le parti loro: cio è tra la a d: ouero b e, con la cf: & ettandio tra tutta la d. ouer tutta la e, con tutta la f: la quale senza dubio alcuno è Tripla medessimante. De s 1. Veramente è cost: precioche, secondol principio di Euclide: Se da cose equali si leuerranno cose equali: irimanenti saranno equali. onde si come tra a & c: & tra b & c, si troua la proportione esfere Tripla: cost leuata da tutta la quantità a, la parte a d: & da utta la b leuata lab e: ne viene la d, & la e: ciasse seduna delle quali con cuengono ad essere in Dupla proportione. G 10 s. E costin fatto: & il Principio, che hauete allegato è il Terzo Commune parere, che lui pone nel principio del lib. 1. de i suo Elementi. F R A N. Questo è tanto manisesto, che chi lo volesse negare, sarebbe riputato un passo. G 10 s. Seguiterò, l'altro, il quale è.

#### DIGNITA'. XIII.

Qual si uoglia cosa, che raddoppiata sia equale ad un'altra: sà a dibisogno, che ella siala sua metà.

Et questo è manifesto per lo essempio : percioche se raddoppiaremo la quantità a, dimaniera, che ne vengab : laquale è di tan'a quantità, quanta è la c, che è il



doppio di a: bifogna necessariamente confessare , che a sia la interametà della quantità c. DESI. Questo è pur troppo uero : però non ui affaticate piu per darcelo ad intendere. G105. Passeremo adunque ad un altro.

## DIGNITA'. XIIII.

Ciascheduna cosa, laquale, essendo raddoppiata trappassa un'altra cosa: è necessario, che ella sia piu della sua metà intiera.

El questo è piu chemanifesto : percioche se saranno due quantità a & b : delle qua li a sia minore della b : dico , che essendo e la quantità a raddoppiata : che se essa e traQuello, che raddoppiato non arriua allo intero, non può per alcun modo essere la sua metà.



no di voi può comprendere chiaramente. Ma ascoltate questa, la quale è nota a tutti quel li , che sono capaci di razione .

#### DICNITA'. XVI.

La Metà di qual si voglia cosa, necessariamente casca nel mezo di due: delle qual l'una sia maggiore di essa, & l'altra minore.



della c & della d. Fran. O farebbe il gran buffalo coluì, che non acconfentifie a questo. però andate pur di lungo al vostro bel piacere. G10s. Machi farebbe quel tanto sciocco & tanto balordo, che uolesse negare.

#### DIGNITA' XVII.

Ogni Tutto esser maggiore della sua Parte.

Esi. Qualche pecora campi. Gios. A punto sarebbe un pecora campi. es. sendo che tanto sarebbe dire , che la quantità a : che ui dimostro sopra quest'asle e' è minore & parte della b: fusse ad essa b equale, oueramente maggiore. co-

samolto lontana: anzi dirò lontanisima dalla verità. ADRI. Tanto sarebbe anco à dire, che'l Tutto fusse minore della sua parte : quando quello, che detto hauete, susse il uero . percioche se questa è uera : La parte è maggiore del suo Tutto : vale anco à dire per il contrario: Il tutto è minore della sua parte. essendo che sono relativi l'uno all'altro, G108. Messere, voi siete diuentato un buon Logico: & sapete molto bene triuoltare una propositione : & parmi che l'esser stato à Pariggi ui gioua molto : perche la uostra coclusione è vera: ma veniamo ad altro. Io non son per proponerui per hora altri principy: ma quando il tempo & il luogo lo rivercheranno, allora ve ne proponerò de gli altri, che faranno al proposito. Onde questi, che mostrato & proposto vi ho: saranno à sufficien-La per dimostrarui quello, di che habbiamo à ragionare. DESI. Parmi hora di uedere verificarsi quello, che detto hauete nelle Istitutioni: che essendo la Musica subalternata alla Arithmetica : ella piglia una gran parte di questi principij ad imprestido da questa Scienza:masimamente di questi ultimi, che hauete chiamato Dignità. Onde si vede, che una Scienza porge aiuto all'altra: secondo che piu fiate ho veduto in quello, ch'io ho studiato: & hora lo vedo infatto. GIOS. Questo non è dubioso appresso di alcun dotto, che la Scienza subalternata non vsi alcuno delli principij della Scienza subalternante. Ma bisogna che'l Musico habbia questa auertenza, di pigliarne meno, che ei puote : & quando è sforzato di usarli : bisogna che li vsa in un' altra maniera di quello, che si usano nell' Arithmetica. La onde si debbe usare secondo'l modo, che si tiene nelle dimostrationi della Musica : applicandoli a i Suoni, alli musici Interualli, or alli Corpi sonori: accioche l'una con l'altra corrispondino in una certa proportione. ADRI. Mi par mille anni, che incominciate à dimostrar qualche cosa. Gios. Non andrà molto in lungo Messere, che in fatto lo vedrete : ma per hoggi non intraremo a dimostrar quelle cose, che voi desiderate di nedere intorno à gli Internalli della Musica . Dimane poi , piacendo à Dio , sarete pienamente satisfatto : percioche bisogna prima trattare quelle cose, che piu presto appartengono ad un certo universale nelle cose delle Proportioni : che à gli Internalli, o Consonanze istesse. Ma per non procedere più in lungo, verrò alle Proposte: delle quali la Prima farà.

1 MA.

Si può continuare due, ò piu interualli l'uno dopo l'altro : che siano simili di proportione.

DRI. Per quello che mi ricordo hauer veduto & letto nelle Istitutioni: parmi che no sia necessario nella Musica, il continuare due, o piu internalli di una istesa proportione l'uno dopo l'altro: percioche ne i loro estremi non fanno consonanza alcuna, & i veri numeri harmonici non comportano cotale continuatione. G10 s. Se bene questo non è vniuer salmente uero: percioche falla nelle proportioni Molteplici : tuttauia questo non ha da ester fatto suori

3.par. cap.3.

r.par.

cap.20.

di proposito, per quello ch'io son per dimostraruì: percioche se bene quanto alle cose della prattica non sa dibisono soggiungere, o preporre tanti Tuoni, o altri Interualli con tinuati l'uno doppo l'altro: tuttauta nelle cose speculative alle state occorre di adoperare tali modi. Onde non voglio lasciare di dimostrarui questa cosa: acciò per l'auenire di mostrar ui posa quello, che farà dibisogno. Ma auertite, che per questo continuare, ch'io dico: non intendo altro, che'l Moltiplicare due, ò piu proportioni similil'una dopo l'altra. Admi. Vi intendo, & comprendo hora l'utile, che se porà hauere di questa co-sa: però seguitate il vostro parlare. Go os. Siano adunque a & b i minimi termini di quella proportione di qual si uossi americallo, che noi uogliamo moltiplicare. Dobbiamo prima moltiplicare ain se stesso, & ne verrà c: dipoi lo multiplicheremo con il b, & ne

| a     | b     |       | 811   | T. V. | 3 A (5 10 - 10 10 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| 9     | 8     |       | DEG   | -     |                   |
| c,    | d     | e     | 1/U)  |       | i justi           |
| 18    | 72    | 64    |       |       | all Tales         |
| f     | g     | h .   | K     | -     | - or \            |
| 729   | 648   | 576   | 512   | 112   |                   |
| 1     | m     | n     | 0     | P     | इ. इंट्रांस       |
| 6561  | 5832  | 5184  | 4608  | 4096  |                   |
| q     | r     | ſ     | t     | ıı    | x                 |
| 59049 | 52488 | 46656 | 41472 | 36864 | 32768             |
|       |       |       |       |       |                   |

nascerà d. Fatto questo moltiplicheremo etiandio il b in se stesso : & ne verrà e. Dico hora c.d. & e esser due internalli simili continuati & insieme congiunti : cioè c d il primo: & d e il secondo. Percioche e & d nascono dalla moltiplicatione di a in se slesso, & anco in b : però : per la Quinta dignità, tanta è la proportione di c & d ; quanta quella di a & b. Piu oltra: perche d & e nascono dalla moltiplicatione dib in se stessio a: però, per l'istessa Dignità, tanta è la proportione di d & e, quanta quella di a & b. Onde se tanta è la proportione di c & d : & ancora di d & e separatamente, quanto è quella di a & b : seguita, che habbiamo tra c. d. & e due internalli continuati da una istessa propor tione contenuti, come è il proposito. Ma per hauere un terzo interuallo : moltiplicheremo di nuono c. d. & e per a: & ancora e per b: & neverrà f. g. h. & K : i quali simigliantemente, per la già allegata quinta Dignità: saranno tre proportioni, o internalli simili à quello, che è contennto tra a & b : cioè f g per il primo: g h per il secondo: & h K per il ter To. Et per hauere il quarto à questi tre cogiunto, di nuouo moltiplicheremo a con f.g. h. & K:& ancob. con K:& haueremo, per la Quinta nominata, quattro proportioni simili alla a b , continuate & moltiplicate l'una dopo l'altra : cioè l m la prima : m n la seconda : n o la terza: & o p la quarta, secondo l proposito. Et questo è tutto quello, che dimostrar ui douea. La onde operando in questo modo, si potrà continuare quanti internalli faranno dibifogno l'uno dopo l'altro: i quali faranno etiandio contenuti da una proportione istessa, in uno ordine Radicale, il che farà qualsi noglia internallo, quando sarà moltiplicato

plicato ne i suoi minimi termini. A D.R. 1. Hora si vede la grande za della Dimostratione: laquale consirmata da i Principi, sã che ueramente sapiamo le cose. essendo che è impossibile, che stiano attramente di quello, che sono dimostrate. C.L. A.V. In satio è cos Messere: ma ui uoglio dire, che se bene questa cosa, che hà dimostrato hora Mesere Giosesso, non si adoperasse mai: non mi dispiace di hauerla imparata: percioche è motto bella, crà me ueramente nona. Ma come potret sare, se io uolesse incoiche è motto bella, crà me ueramente nona. Ma come potret sare, se io uolesse incoiche in motiva continuare l'uno dopo l'altro due interualli, che non sussendi proportione simili se G.108. Bene s se terrete quest'ordine istesso i ben uero, che bisonerà porre, sempre gli intervalli (come ui mostrerò) l'unosopra l'altro: di modo che sempre dalla par te di soprà stiano i termini di quello, che uorrete soggiungere: cr di sotto i termini di quello, che uorrete soggiungere: cr di sotto i termini di quello, che uorrete soggiungere: cr di sotto i termini di quello, che uorrete soggiungere: cr di sotto i termini di quello, che uorrete soggiungere: cr di sotto i termini di quello, che uorrete soggiungere: cr di sotto i termini di quello, che uorrete preporre. Ma acciò che meglio m'intendiate, ui uoglio sare la dimostratione. Ascoltate adunque la proposta.

#### PROPOSTA. II.

Potiamo continuare due, ò piu interualli differenti di proportione l'uno dopo l'altro: & ritrouare l'Ordine radicale delli produtti termini.

Otate, ch'io ho aggiunto in questa, di ritrouare l'Ordine radicale delli termini pro dutti : percioche alle siate auerrà, ma non sempre, che aggiungendo due proportioni diuerse insieme, li produtti saranno collocati ne i numeri Tra loro compostì. Però accioche con piu sacilità possiate intendere il tutto, & adoperare questi inter-

| a        | b. |         | 15) 1 10 |
|----------|----|---------|----------|
| 10       | 9_ |         |          |
| <b>c</b> | d  |         |          |
| 9        | 8  | (40.4)  | \u_,     |
|          | f  | g       | h        |
| -        |    |         |          |
| 90       | 80 | 72      | 2        |
| 90<br>K  |    | 72<br>m | 2        |

ualli commodamente, quando farà bifogno : fi riduranno nella loro Radice . Et perche sò che uon ui fono incogniti questi termini : cioè Ordine radicale, & Radice delle proportioni : pe-

ni : però non ui starò qui à replicare cosa alcuna:ma uenirò alla Dimostratione. Siano a b & c d minimi termini di due interualli, quali si uogliano, differenti di proportione:cioè a & b di uno & c & d dell'altro: che vogliamo insieme moltiplicare. Moltiplico primiera mente a in c & in d: & dipoi b in d: onde ne viene e.f.& g. Dico hora e f & g cotenere l'in teruallo a b & lo c d: cioè ef il primo, & f g il secondo. Et perche, per la Quinta dignità, Qualung; numero moltiplicato ne i termini di qual si uoglia proportione, produce la pro portione medesima: però nascendo e & falla moltiplicatione di a ne i termini c & d:dico e & f essere di tata proportione, quanta è c & d. Simigliantemente dico, risultando f & g dalla moltiplicatione di d in a & b:per la istessa Dignità:f g, cotenere la proportione istessa,che cotengono a & b: secondo l proposito. Il perche, se tata è la proportione di e & f,qua ta è quella di c & d: & tanta quella di f & e, quata è quella di a & b: feguita, che tra afti termini e.f.& g habbiamo cotinuato due interualli differeti di proportione l'uno dopo l'altro:come dice la proposta, secodo che ui douea dimostrare. Ma perche e f & g sono tre Numeri Tra loro coposti, i quali per la Decima definitione, possono esser numerati da altro nu mero, che dalla V nità: però, come c'insegna il Cap. 42. della Prima parte delle Istitutioni,ritroueremo un numero, ò termine, il maggior, che si possa ritrouare; che numeri ciasche duno da perse & insieme delli nominati tre numeri:il quale sarà h: onde diviso e. f & g p h, nascerà k.l & m: i quali dico, per la Nona definitione, esser numeri Contraseprimi : & per cosequente minimi termini & radicali di questi due interualli: i quali, per la già detta Quinta dignità, cotengono quelle istesse proportioni, che tra e f & g sono cotenute.percioche Ciascheda numero, il quale partisca i termini di qual si noglia proportione: produce la proportione medefima. Et questo è tutto quello, che secodo la proposta ui douea dimostra re.Notate ancora,che se à osti due interualli ne uoleste aggingere un terzo: moltiplicado il suo maggior termine radicale co x.l & m: & il minor di nuouo co m, si haur à il proposito.riducendo poi li termini, quando fusse bisogno, se fussero numeri Tra loro coposti alla Radice: sequendo l'ordine mostrato nel detto Cap. 43, onde si potrà procedere in infinito. Ma se per caso uoleste per il cotrario, che la proportione, ò interuallo c d fusse preposto: & a b fusse soggiunto: allora non si haurebbe da far altro: se no di cabiare i luoghi: & porre lo ab nel luogo dello c d: & questo nel luogo di quello, & haureste il proposito. DESI. Que ste cose sono molto diletteuoli: percioche in esse si nede un'aperta nerità: perche subito dimostrate acquettano l'intelletto. Et però ben disse quel gran Filosofo: che le Mathematicom.16. che discipline sono nel primo grado dicertezza collocate : & che le Naturali seguitano quelle. G105. Questo è uero: ma udite un'altra proposta.

#### PROPOSTA. III.

Se vno interuallo Molteplice farà doppiato:quell'interuallo, che uerrà da tale doppiamento farà etiandio Molteplice.

Vertite prima, che'l Raddoppiare un'inteuallo no è altro, che aggiugere insieme due interualli, che siano cotenuti da una istessa poportione. A DR I. Stà bene. G 1 0 s. Però uenedo al caso nostro dico. Sia nel sottoposto esepio ab l'internallo Molteplice, che no gliamo raddoppiare: & sia c.d.e l'internallo proposto, cioè a b raddoppiato: come c'insegna

| a b   | a & b                              |
|-------|------------------------------------|
| 2     | Interuallo Molteplice simplice.    |
| c d e | c & e                              |
| 4 2 1 | Internallo Molteplice raddoppiato. |

la Prima proposta di questo nostro ragionameto: & diviso in due parte equali: dimodo che csia al d Molteplice, & il d'allo e. Dico etiadio il produtto internallo c & e essere Molteplice. Et perche d'è molteplice di e: però, pla Definitione de i Molteplici, e misura il d'interamente piu di vna uolta. Ma dalla suppositione fatta di sopra: si come d è molteplice con e: cosi c'è molteplice con d. il perche e misura esso c piu state interamente. Adunque, per la sopradetta Definitione, il c è molteplice di esso e : come bisognaua dimostrare. A DRI. Di temi di gratia, e perdonate alla mia curiosità: percioche la facilità di questa dimostratione mi fa ch'io ui dimandi : se questa proposta si puo dimostrare in altro modo. G 10. Si può veramente Messere. C 1. A. Adung; si puo fare in una proposta istessa diuerse dimostrationi? G 1 0 s. Ben sapete. percioche efsendoui molti mezi: vi sono ancora molte dimostrationi. FRAN. Dimostratelo adung; per uostrafè. GIOS. Cosi uoglio fare, per satisfarui. Sia adung; di nuouo l'interuallo a & b molteplice: si come propone la proposta: il. quale per la Prima di questo, sia raddoppiato; & sia c & e il doppio: & la proportione, che si troua tra c & d, sia anco tra d & e. Dico l'internallo c & e essere simigliantemente mol teplice. Et che cosi sia lo dimostro. La proportione, che si troua tra a & b, per la Settima dignità, e quella, che si troua anco tra c & d, & simigliantemente tra d & e. onde ciasche duna da per se è la metà della raddoppiata c & e: ma la proportione a & b è posta Molteplice: adunque la proportione c & d medesimamente è molteplice. Il d adunque, per la Quarta definitione, misura il c due, ò piu fiate : & allo istesso modo tante fiate e misura il d. perilche etiandio medesimamete, per il Primo commune parere, o Dignità, che dice: che Quella cosa, che misura un' altra, misura anco quella, che è misurata da lei : e misura esso c. Adung; per la Definitione de i Molteplici, l'internallo c & e niene ad essere Molteplice: si come faceua dibisogno di dimostrare. ADRI. Ogni cosa torna molto bene:ma inna zi che si proceda piu oltra ditemi una cosa.V oi hauete allegato molte fiate il modo di operare alcu na cosa secodo le nostre Istitutioni: nodimeno in esse dimostrate poche cose, per quello che mi ricordo; anzi piu tosto procedete co un' atto prattico: però desidero, che sopra di questo mi diciate qualche cosa. GIOS. Questo Messere è di poca importaza:ne in questa parte, che serue allo accomodare l'essempio, o figura alla Dimostratione: la quale nominai Kara σκευύ, ο Costruttione (stado nelle già nominate cose, che entrano in ciascheduno Theorema, o Problema) fà molto dibisogno, che tale operatione nasca dalla Dimostratione: pur che quello, che si opera sia fatto senza errore & secodo l proposito. Imperoche quado si uiene poi alla Quinta, che è la Acod es Esco Dimostratione: allora si fa noto il uero, oueramete il fal so dalle premesse. Ma uoglio che sapiate: se bene nelle I stitutioni ho proceduto nel mostrare le cose co atto prattico, come hauete detto: che tali operationi no sono fatte à caso: anzi so no cauate dal fonte delle Dimostrationi, che hano fatto di loro i Mathematici. Dimodo che il tutto viene ad effer fatto fenza alcun' errore effendo ch'habbiamo anco la proua:la qua le no è altro, che un certo mezo, & una dimostratione, che scuopre, se quello, che noi operia mo nel cercare la verità di alcuna cosa, habbiamo operato senza errore. Et se bene per l'a uenire potessi allegare un modo di operare, secodo le dimostrationi fatte da alcuno autore: tuttania noglio anco servirmi di quello, che hanete neduto ne i miei scritti che ni sta (come posso coprendere) nella memoria: accioche piu facilmete m'intediate, e ne riportiate quel frutto ch'io desidero: & che desiderate anche uoi di hauere da questimiei raginame ti. Però quando per l'auenire udirete nominare alcuna cosa mostrata nelle Istitutioni, no ui scădalizate: perche ho dimostrato iui il tutto co ogni uerità, et co ogni proua. onde no fa dibisogno di farne altra dimostratione. Adrs. Se bene ui ho fatto asta dimada M. Giosef fo:no pensate che sia stato per altro, se no per sapere la nostra intetione: accioche rispodedo mi al proposito, come mi hauete risposto; io ne riportasse, come ho fatto, qualche guadagno. Et mi coteto: percioche è stata una buona istruttione sin qui, quello che hauete detto: & me la terrò molto bene à memoria. Et pche d'ogni cosa restiamo benissimo satisfatti: però no sa rà se no bene, che uoi andiate piu oltra. Gios. Auertite, ui prego, di tenere apunto bene à memoria tutto gllo, ch'io ui dimostro:pcioche quado una di aste dimostratione no ui rivor daste: malamete potreste intedere le segueti, essendo che l'una dimostratione dipende dall' altra

altra:onde le prime fono chiamate Elementi delle sequenti: perche co'l mezo loro, queste sengono à prouare. Cla. Io per me ssorzeromi di retenerle: & sò troppo bene, per quel po co diesperienza, che io tengo: che il domenticarsi le cose precedenti, caussi lignoranda delle sequenti. Fran. Non dubitate, che la memoria non ci habbia à servire.
Adri. Se bene la maggior parte de i uecchi mancano di memoria: tuttauia ringratio
Dio, che mi hà concesso questa gratia, che nella mia uecchiezza non ne son di essa priuo. Et ui prometto, che questa cosa tantomi diletta: che in questa eta mi potrei ben
stancare di udir quello, che nella mia giouanezza non ho mai potuto ne udire, ne
imparare: ma satiare nonmi potrò già mai. G108, Verremo adunque alla Quarta proposta.

#### PROPOSTA. IIII.

Itermini di qual si uoglia raddoppiato interuallo Molteplice, fono l'uno all'altro proportionali: & costituiscono la Geometrica proportionalità.

Oglio però farui auertiti, che per questo nome Proportionalità (come hò detto Inst.1. par. etiandio altroue) intendo, & si debbe intendere della Geometrica: percio cap. 6.37.

meme si debbe nominare Mediocrità, che Proportionalità, o Progressione ondei termini della Geometrica si nominano drittamente Proportionali. per il che, se bene questo importa poco: tuttauia hò uoluto farui à sapere: che se alle siate mi vdirete vsare questi termini, senza alcuno aggisto voi li dobbiate riceuere per quello, ch'io hò dichia rato. Et perche credo, che queste cose ui saranno à memoria: però passaremo alla Dimostra tione. Clav. Benissimo ce le ricordaremo. Glos. Siano adunque ab. & cre termini dell'intervallo Molteplice raddoppiato per la Precedete. Siano adunque ab. & cre termini dell'intervallo Molteplice raddoppiato per la Precedete. Siano adunque si se troua

a b c 4 2 1 1 ... d Diffe- c 2 renze. I

tra li termini a & b.& e fia quella, che è posta tra b & c. Dico a.b. & c essere termini l'uno all'altro proportionali : i quali costituiscono la Geometrica proportionalità . Et perche è D 2 ter termini b & c sono simili alli d & e, come è manisesto: però, per la settima Dignità, tanta. 
è la proportione, che si troua tra b & c; quanto quella, che è posta tra d & e ema per la Prececente, a b & b e sono simili adunq;, per la Duodecima desinitione, a.b & c sono tano ale, taltro proportionali : & costitus sono la proportionalità Geometrica, poi che Tre quantità si chiamano Proportionalità; costitus sono la geometrica proportionalità; quando le, proportioni, che si trouano tra loro sono equali & simili à quella, che si troua tra i termini delle loro disserenze. Et intio questo è quello, che io ui douca, secondo la propossa, in mostrare. De si. È possibile, che queste dimostrationi di numero à numero, le quali servuono si u tosto all'Anismetica, che alla Musica, habbiano à tornare al uostro proposto si Gios. Non ni ricordate, che io dissi nelle istitutioni, che i Numeri & le Proportioni sono le imagini de i Suomi & delle Consonanze De si. Me ne ricordo. Gios. Habbiate adunque pacienza, & statemi ad ascoltare, che non andrà molto di lungo, che conoscerte, che non sono faite unanamente. De si. Seguitate adunque. Gios. La Quinta proposta dipenderà dalle due poco fa mostrate: & sarà.

1.par. cap.41.

#### PROPOSTA. V.

Se'l sarà un'ordine di molti termini proportionali: quando il minore misurerà il maggiore: misurerà etiandio quelli di mezo.



I Iano adunque a. b.& c i dati termini proportionali : & c minore misuri a maggiore. Dico, che c simigliantementemisurerà il b termine mezano. Ri-

| a | Ь   | c |
|---|-----|---|
| 8 | 4   | 2 |
| d | c . | £ |
| 4 | 2   | 1 |

duco prima A.b. & c ne i loro minimi termini & radice di questo ordine, nel modo mostra to nel Cap. 43. della Prima parte delle I situtioni : onde ne utene d.e.& f Et dapoi dico: perche, per la sestima Dignità, tanto è la proportione di d e, & di e f : quanto quella di a b, & di b c : però, per la equale proportionalità, dico : tanto esfere la proportione, ehe si troua tra d & s, quanto quella, ehe è tra a & b. Ma, per la Suppositione, c minore missara a termine maggiore: adunque s missara à la maggior termine delli minimi ri-

trouati. Et perche d.e. f si trouano Contraseprimi: & sono, per la Nona desinitione, mini mi termini di tale ordine: per tanto d f sono anco Contraseprimi. Simigliantemente perche f misura se stesso de dancora: però per la Desinitione detta, si tiene ad essere la Vintà. Ma la Vintà, per la Terxa massima, o Dionità, è parte di qual si nossim numero: adunque si misurerà anco e. La onde essentiata la proportione, che si troua dal b al c, quanta quella, che si troua tra e & f: seguita, che e minore delli dati termini missura i b: il quale è il secondo & mexano: il che era il proposito di dimostrare. Adri. Seguitas e pure all'altra, che questa habbiamo inteso benissimo. G105. Aggiungeremo adunque à questa che.

#### PROPOSTA. VI.

Se uno Interuallo raddoppiato produrà uno interuallo Molteplice: il raddoppiato farà anche Molteplice.

LAV. Parmi che questa sia la Terza proposta riuoltata. G10 s. Cosi è veramente. Auxi. Come farete adunque à dimostrar questa? G10 s. Bene Messere: ascoltate pure. Essendo l'internallo raddoppiato: per la Terza proposta, ab.c. molteplice: di maniera che a sia molteplice con c. Et sia la proportione, che si

| a |   | c |
|---|---|---|
| 4 | 2 |   |

trouatra a & b quella iftessa, che si troua tra b & c. Perche a col b sarà molteplice, il c, per la Quarta definitione, misurerà esso a piu siate il perche, per la Precedente, c misurerà anche il b. Adunque l'internallo b c sarà semplice : & per la detta Definitione, anco molteplice: come fu il proposito di dimostrarui. CLAV. Stà bene: ma diteci: si potrà dimostrare questa proposta per altra via? G10s. Si può veramente. ADRI. Non vi sia adunque a noia il dimostrarla. Gios: Statemi adunque ad vdire. Essendo a c internallo composto: & risolnendosi, per il secondo Parer commune, ò Dignità, in quelli internalli, che dalla moltiplicatione, oraddoppiamento è generato, o composto: poi che ogni Composto si risolue in quelle cose simplici, delle quali si troua esser composto: non è da dubitare: si come si è dimostrato nella Terza proposta, di uno internallo molteplice, raddoppiato che si generò un molteplice composto: che così per il con trario: risoluendosi tal composto nelli suoi semplici: se tali semplici furono molteplici: siano anco dopo la risolutione molteplici, il che è secondo il proposito : come bisognaua dimostrare. DESI. Questa dimostratione vitima, piu tosto hà del Naturale, che del Mathematico: onde mi è forte piaciuta. G105. Questo è ben detto: onde passaremo alla Settima.

Se due interualli paragonati l'uno all'altro, saranno contenuti da una istessa proportione: è necessario, che tanti siano li mezi proportionali dell'uno, quanti quelli dell'altro.

L A v. Dimostrateci questa piu facilmente, che potete : perche mi pare, che sia algio quanto difficile da imendere. G 10 s. Hor hora la farò s facile. Siano a b & de due , qual si uogliono , interualli proposti : contenuti da una istessa proportione :

| a  | С  | ь |
|----|----|---|
| 18 | 12 | 8 |
| d  | f  | e |
| 9  | 6  | 4 |
|    | g  |   |
|    | 2  |   |

ma habbiano i loro termini differenti. Sia etiandio f il mezano termine di de: & de sia cotenuto ne i suoi termini radicali. Dico, che simigliatemete tra a & b può cascare un ter mine meZano,Onde dico argumentado per la V ndecima dignità dalla equale proportion. Tăta e la proportione di d f,quato quella di a c: & tanta quella di f e,quanta di c b: Ada que tanta è quella di de, quanta è quella di a b. Ma se i termini a b sono contenuti da una istessa proportione co i termini de: manifesta cosa è, che tra a b casca ancora un ter mine mez ano proportionale, che è il c. Et se cio non fusse, de e misurarebbono a & b equalmente: & sia questo secondo il g. Moltiplico adunque g in d.f. & e: & ne viene a. c. b : dimodo che tra a c si trona effer quella proportione istessa, che si trona tra d f. & tanto è quella, che si troua tra c b, quanto quella, che è posta tra fe. il che proportionatamente c viene à cascare nel mezo di a & b : come bisognava dimostrare. CLAV. Intendo hora quello, che hauete voluto dire nella vostra proposta. Però seguitate il resto à vostro bel piacere. Gros. Notate, che nella proposta, che ui son per proporre, voglio che intendiate, che niuno Superparparticolare internallo si può dividere in due parti equali, o proportionali, con certi & determinati numeri rationali: se bene si può dividere con irrationali: come in qualche buon proposito son Onde da questo, che ui dimostrero spero, che ui saràmanifesto. per dichiararui. ADRI. Vorrei sapere più innanzi: Se ogni interuallo Molteplice può esser capace di uno, o piu termini, che lo divida in due, o piu parti simili. CIOS. Ricordateui quello, ch'io dissi nelle

si nelle Istitutioni : & uederete quali siano capaci, & quali non. ADRI. Mi ricordo ho" I.par. ra, essendo che bisogna, che la proportione, laquale puo esser capazze di cotal mezo, nelli suoi termini radicali habbia tale conditione: che'l maggiore sia numero Quadrato, ouer Cubo: & ilminore sia la Vnità. C 10 s.- Io non dissi già, che cotal numero fusse Cubo ma - Quadrato: percioche iui parlai della inventione di un folo termine mezano, il quale divi desse la proportione in due partiequali. Ma quando si volesse dividere cotal proportione in tre parti, pure equali, talnumero sarebbe necessario . percioche come uoi potrete comprendere: quando la V nità sarà il minor termine della proportione, & il primo numero Cubo sará il maggiore: allora tal proportione potrà esser divisa dal Binario & dal Quaternario insieme, în tre proportioni equali: si come da questi termini. 8. 4. 2. 1. potete comprendere. ADRI. Io intendo molto bene la cosa: però seguitate quello, che piu ui piace, senzatardare. Gros. Cosifaro. Ma prima che'l si uenga à dimostrarui quel lo, che ui hò dichiarato, uoglio che uediamo questa. Che

#### PROPOSTA. VIII.

Qual si uoglia numero si può porre per la differenza de i termini di qual si uoglia proportione.



I ano a & b i termini radicali di qual si uoglia interuallo : & sia c la loro differenza: essendo che a sia per tanta quantità differente dal b. Volendo porre il d per

| a | Ъ | c        | d     |
|---|---|----------|-------|
| 3 |   | I        | 2     |
| e | f | <b>S</b> | 101 3 |
| 6 | 4 | 2        |       |

differenza de tali estremi si moltiplicherà d in a & in b: & ne uerrà e & f: i quali, per la Quinta dignità, saranno medesimamente gli estremi della proportione proposta a & b. Ma quello, che nasce dal d moltiplicato in a, è tanto quanto quello, che nasce dal d moltiplicato inb & c. & moltiplicato d in c produce g: & d in c, che è Vnità produce, per la Quarta dignità, se stesso d: adunque il g è posto per la differenza di e & f: come dimostrar ui douca. Et questo etiandio si potrà fare, quando si uorrà porre altro numero per tale differenza: sia Ternario, o Quaternario. moltiplicando sempre i termini radicali, o non radicali di quello internallo : alquale si norrà porre cotal numero per differenza delli suoi estremi. A D RI. Spero di auan ar molto da questi uostri ragionamenti: & uscir fuori della prattica. però seguitate, ni prego, a dimostrarci quello, che uoleuate dimostrare. GIOS.

L'Interuallo Superparticolare non riceue ne uno, ne piu termini mezani rationali: che lo partisca in due, o piu parti proportionali.

Ia adunque a & c lo interuallo Superparticolare:i cui estremi, per la Precedente, Sano differentiper il Binario:onde uengono ad essere capaci di un termine meza-

| 7, |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 1  | a      | . Ь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | c   |   |
|    | 5      | 0,71201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 1 |
| 15 | d      | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | f   |   |
|    | 3      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   |   |
|    | N' 1/1 | g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 | - |
|    |        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | - |
|    |        | The same of the sa | 1   | _ |

no : il quale interuallo uogliamo dividere (se sarà possibile) in due parti equali rationali: cioè in ab, & bc, con certi & determinati numeri. per laqual cosa sia lab & c, come la a & b. Riduco a. b. & c, secondo l modo mostrato nel cap. 42. & 43. della Prima parte delle Istitutioni, alla sua Radice : & ne viene d. e. f. tre termini proportionali nella pro portione a & b. Et perche d e si trouasi come è ab; & ef come b c: adunque, per la equa le proportionalità d f'ècome a c. Ma a c è posto internallo Superparticolare: però d f simigliantemente è Superparticolare. Ma perche d. e.f. sono i minimi termini di tale ordine : però d & f primo & ultimo, per la Nona definitione sono Numeri contra se primi. Hauendo adunque mostrato d con f essere Superparticolare: per la Quinta Definitione, il d contiene f & una sua parte Aliquota: la qual parte pero, per quello, ch'io dichiarainel Cap. 23, della Prima parte delle Istitutioni, misura esso f. Et se tal parte viene ad effere numero:misurando,per il Sesto parer commune, il d:misurerà anco se stesso, che è la parte canata & lo restante, che viene ad essere equale ad f. Et per tal modo d & f non ver ranno adessere Insieme, o Contra se primi: della qual cosa gia si è mostrato l'opposito, & lo impossibile. Sarà adunque necessariamente tal parte la V nità. DESI. Questo è ueramé te necessario:ma che ne segueper questo? GIOS. Ne segue, ch'io aggiungo essa V nità ad esso f, o ne viene g: di maniera, the g o f uengono ad esser lontani l'uno dall'altro per la V nità solamente. Dico hora, per la Settima dignità, che quella proportione, che è tra d & s. è quella etiandio che si trona tra g & f: ma tra d & f fu supposto, che casca un solomezo: adunque, perla Penultima proposta simigliantemente tra g & f, che sono numeri differenti per la V nità, cascherà alcun numero mezano: il che, per la Prima dimanda, è impossibi le. Concludiamo adunque, che se l'interuallo Superparticolare nonriceue un termine mezano rationale, che lo divida in due parti proportionali: che minormente non ne riceuera,

per l'istesso argomento, molti: si come dice la proposta. Et questo è tutto quello, che si douea dimostrare. FRAN. Questo è troppo il vero: ma non bastaua la Regola della Vnità, & del numero Quadrato, & del Cubo: che voi diceste poco fà: per sapere cotal cosa? Gios. Bastana si guanto al sapere ad un certo modo : ma per questo cotal cosa non si sapea semplicemente : perciò che questo sapere si acquista col mezo della Dimostratione: la quale (come hauete neduto) liena ogni dubitatione. FRAN. Intendo hora il tutto. Gios. Passiamo adunque alla Decima proposta.

#### PROPOSTA.

Se uno Interuallo, il quale non è Molteplice sarà doppiato: quello, che uerrà da tale doppiamento, non sarà ne Molteplice, ne Superparticolare.

T che questo sia uero , statemi ad ascoltare . Sia l'internallo non Molteplice a & b: & loraddoppiato sia a & c : di maniera, che la istessa proportione sia tra a & b, che si troua trab & c. Dico, che l'interuallo a & c non è ne Molteplice, ne



Superparticolare. La onde se a & c si porrà molteplice, non è dubio, che per la Sesta proposta, l'internallo a & b sia anco lui molteplice. Ma gia habbiamo detto ciò essere impossibile: adunque senza contraditione alcuna, ne uiene il proposito. CLAV. È uero, che non è Molteplice : ma non potrebbe egli esser forse Superparticolare ? G 10s. Questo è anco impossibile. Et che questo sia uero, uerremo alla dimostratione, che farà ogni cosa chiaro. Issendo adunque a & b di tanta proportione, di quanta è b & c : non è dubio, che a & c haurà un termine mezano proportionale, che lo dividerà in due parti equali. il che essendo palese, per la Precedente, essere impossibile: è cosa anco per se stessa manifesta: che Se uno internallo non molteplice si norrà raddoppiare, che l'internallo composto non potrà essere, ne Molteplice, ne meno Superparticolare : secondo'l nostro proposito. ADRI. O come mirabilmente tali dimostrationi sono insieme concatenate, che l'una con l'altra si uiene à porgere aiuto, non altrimente di quello che fanno le dimostrationi Geometriche . però meritamente sono chiamate Elementi. FRAN. Veramente, che hanno detto l'ene quelli, che le hanno nominate con tale nome : percioche (come si uede mani festamente ) l'una viene ad essere elemento dell'altra. DESI. Et bene : poi che Elemen. Supra die, to si chiama quello, del quale si compone primieramente ( come altre fiate si è detto) alcu- 2. na cosa. Che ne dite noi M. Claudio di questo? CLAV. Ho sempre udito dire, che le Mathematiche sono Scienze, che hanno del diuino. E lo uedo hora in effetto, con mia. grande satisfatione. G 1 0 s. Poi che fin hora ui siete compiaciuti di tutto quello, ch'io hò detto : non mi increscerà di seguitare il resto, però notate quello, che in questa proposta ui uoglio dimostrare.

Se l si raddoppierà un'Interuallo: & che quello, che nascerà da tal raddoppiamento non sarà Molteplice: esso interuallo etia dio non sarà Molteplice

A DRI. Questami pare la rouescia di quella, che horà hauete dimostrato: percioche in quella l'antecedente dalle Parti aggiunte insieme, nega il Tutto: & in questa dal Tutto si negamo le Parti. GIOS. Voi dite bene: però seguiterò l'impresa. Sia adun que a & c'intervallo raddoppiato: si come è posto nella Precedente: & non sila a & c intervallo molteplice. Dico simigliantemente, l'intervallo a & b non esser molteplice.

| a | Ь | c |
|---|---|---|
| 9 | 6 | 4 |

Percioche se a & b è internallo molteplice: nascendo a & c, per quello, che habbiavo supposto, dall'internallo a & b raddoppiato: per la Terza proposta di questo ragionamen to, l'internallo a & c sarà etiandio Molteplice. Ma quello, che è posto non è molteplice e: adunque, se l'internallo non Molteplice nascerà dal raddoppiamento di alcuno inter uallo: ne anco esso l'internallo son Molteplice. Et questo è quello, ch'io intendea di dimostrarii. Fra n. Fin hora haucte proceduto chiaramente tanto, ch'io credo, che cosa alcuna no resti, che no sia chiara & palese, però ui preghiamo à segnitare il resto, così facilmente: che ui udiremo con gran piacere. G105. Mi ssorzero di satisfarui: onde dirò:

#### PROPOSTA. XII.

Il Numero delle parti di qualunque interuallo Superparticolare: lequali poste insieme restituiscono il Tutto: & anco un numero per una delle dette parti maggiore di esso Tutto, ci mostra quanti termini maggiori dell'interuallo, à quanti minori insieme adunati, corrispondino.

A notate, che qui uoglio che intendiate per la Parte quel numero, per il quale il maggior termine della proportione sopri auana al minore: come nella Sesquialire altera uedete: che è l'V nià ne i termini radicali: percioche per essa il Ternario sipera il Binario. Cuna v. Sta hene: ma dechiarateci questo conla dimostratione: percioche mi pare, che tale proposta sia alquanto disficile. Guos. Sia adunque a b qual si uoglia interuallo superparticolare. Per la Quinta desimitione è manisesso, che a contiene il b una sata e ma Parte aliquota di esso b, sia poi qual si uoglia. Questa parte adunque primieramente secondo il numero c, restituirà il suo Tutto, che è b. Sia diposi unumero d'anaggiore di c per una parte: cioè habbia una delle parti di b di più, di quello che hà c. Dico che a preso secondo il numero c, onde nasce e: è equale alb, preso secondo il su della che sa condo la secondo il numero c.

fecendo l numero d: onde uiene f. Imperoche a preso secondo l c contiene il b, preso secondo l c: & di piu le parti di esso b, prese secondo l c. Ma habbiamo supposto, che prese se-

| a -    | b                                     |
|--------|---------------------------------------|
| 3      | 2                                     |
| - d -, | C. C.                                 |
| 3      | 2                                     |
| c<br>x | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 9      | 6                                     |

condo'l c, costituiscono uno b: adunque a prese secondo'l c, contiene il b preso secondo'l nu mero maggiore di c, per una parte di b. Mail d'èposto maggiore di c per una parte di b. pissitato adunque a secondo'l c, contiene la b, pissitat secondo il d, ch'io douea dimostrare. Il perche s'à dibisono, che cotaleo sa si consideri in uniuer sale: ancora che nell'essempio habbia posta la proportione particolare. Ma considerasi pure à qual modo si uoglia: sempre torner à bene: & sa dimostrerà questo esser uero. A D. R. Desidero, che ui la sciate intendere un poco meglio: pur con l'essempio posto di sopra: ma chiamate l'interual lo col suo proprio nome: accio si intenda meglio. G 10 s. Mestere ni uoglio al tutto satissa re. Poniamo adunque a & b, come di sopra facemmo interuallo Sesquialtero. Et perche a & b è Sesquialtero, però, per la Quinta desinitione, a contiene il b & la sua metà. Ma due metà, per la Terzadecima dignità, restituis cono il loro Tutto: adunque due a, che sono c. Et perche due a contengono due b;

|                       | a i di | ь |
|-----------------------|--------|---|
| Annual control annual | 3      | 3 |
| -                     | d      | С |
| 1                     | б      | 6 |

& di piu due metà di esse bequali sanno un b intiero : però due a contengono tre b: & diuengono à tre equali . Di maniera , che data qual si uoglia Superparticolare , i maggior termini , secondo l'minor numero della proportione , sono equali à i minori , piglia-

ri, pigliati secondo l numero minore: si come bisognaua dimostrarui. A DB 1. Io son saissatto. DB 51: Credo, che chi uolesse dimostrar l'altre specie di questo genere; che altra disservana non ui sarebbe e, che le Parti: percioche nell'interuallo Sesquiter o un trarebbe la ter a parte: nel Sesquiquarto la quarta & cos per ordine di maniera che essendo cosi, non accade sopra ciò sare altra diceria. Però buon sarebbe e, che i si andasse di lungo, senza perder tempo sopra questa cosa. G 10 s. Poi che cosi ui piace, seguirò a proporui la Terzadecima proposta: la quale sarà questa.

#### PROPOSTA. XIII.

I termini maggiori di qual si uoglia proportione, presi secondo'l numero delli minori, sono equali alli minori presi secondo'l numero delli maggiori.

T diciò eccoui lo essempio, il quale ui seruirà non solo ne i Molteplici, ò Superparticolari: ma etiandio ne gli altri generi di proportione. Sia adunque a ser b qual si uoglia proportione: se sia a il suo rermine maggiore: se b il mi nore. Dico, che a presi secondo l'numero b, che, è minore, sono equali à b, pigliati secondo a numero maggiore. Imperoche è manisesto, che quello, che nasce della mol-

co 10. 10re Lin 12 12 10 l. lepe viney a to 10 l. line postal ten Si ve interstellen

|                | (                |                     |                  |                       |     |
|----------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----|
| il 6 prej 6 le | STATE OF ST      | i la los            | 5 b              | d                     |     |
| : per " . "    | 3 STUDE          | U. Jak              | 1.21 1.22        | N 631 12 3            |     |
|                | 1. 0pte. 3       | NeiMo               | keplici.         | Comercial 63          |     |
| 88 5 G 185381  | : 3/2/2987.03    | 1 1 1 1 2 2 2 3 3   | 261000           | 0.1595 . 43           |     |
| Gradian.       | 3444 3 :         | 2                   | Jan 1 114        | 7 9773 2 1090         | 92  |
| a clarithade.  | noti.            | (3) 6/1 (1/6)       | 63 274 G135      | & it allows           | 22  |
| a obliminise t | 11/0/16:33       | Ne i Super          | particolari.     | : 10 4y - 3 200 O. 54 |     |
| (12, Mullidge  | 12 3.6. 133 8    | WOID. TO            | 90 (* 1 - 110 h) | 1: 260 4 6 21         | 177 |
| . Challanda .  | 1 1 A 16 5 110 1 | 174618              | 1961 2 18        | 66                    |     |
| 12:50 11.00    | 23.30261         | THE RELATION STATES | SCAP. A. L.      | 104.0                 |     |
| 1. 1. ": 023   | E 0405 12 02.    | NeiSupe             | rpartienti.      | ו פרו במפניה          | 2   |
| 105. 34. 60 F  | 24 30 119        | 10,200              | रोड ,हें उस व    | 4.0, 35.22.           | C : |
|                | 15               | 5                   | 3                | 15                    |     |
|                |                  |                     |                  |                       |     |
|                | Ne i             | Moltephei           | Superpartic      | olari .               |     |
|                |                  |                     |                  |                       |     |
|                | 10               | 5                   | 2                | 10                    |     |
|                |                  | ž į                 | 1 3              | 1                     |     |
|                | Ne               | Molteplici          | Superpartie      | enti.                 |     |
|                |                  |                     | 1                | 1                     |     |
|                | 24               | 8                   | 3                | 24                    |     |
|                |                  |                     |                  |                       |     |
|                |                  | -                   | -                |                       |     |

tiplicatione di a in b, il quale è c : è equale a quello, che produce la moltiplicatione di b in a che è d. Ma quello, che nasce dalla moltiplicatione di a in b : sono a pressegnato i b : sono a pressegnato i b : sono b presi secondo a : come dimostra la Precedente : adunque a presi secondo i b ; sono equali à b presi secondo a si come io douea dimostrare . Et se uolete , ch'io discenda al particolare , come ho fatto nella Precedente , lo farò uolentieri : acciò restiate da me satissatti . R. N. Non accade:

accade: percioche la cosa è tanto da s'è chiara; che non s'à dibisogno di altra espossione. Verrete adunque all'altra proposta, se ui è in piacere. G10s. L'altra proposta, che se guirà questa, sarà.

#### PROPOSTA. XIIII'.

Quando alquanti delli Termini maggiori di un'interuallo fono equali ad alquanti delli minori: fi ritroua quella proportione tra uno delli maggiori & uno delli minori: che fi troua etiandio in uno delli minori adunati infieme, ad uno delli maggio ri infieme aggiunti.

DRI. Questa mi pare la Precedente rivoltata, s'io non m'inganno. Gios. Non u ingannate punto Messere : Auertite adunque che, per la Precedente , i Nu meriminori raccolti insieme secondo'l numero maggiore, sono equali alli maggiori adunati secondo l numero delli minori: ma il Numero delli maggiori è un termine maggiore : Adunque quella istessa proportione si troua tra uno delli maggiori ad uno delli minori, che si troua anco tra uno delli numeri minori raccolti, al numero delli maggiori posti insieme. CLAV. Parmi che questa cosa sia molto difficile : & che questo forse auenza, per che non è troppo in uso: però dateci per uostra fe meglio ad intendere questa proposta con uno essempio : accioche quello, che à noi è tanto oscuro, si faccia lucido & chiaro. GIOS. Sono queste cose ueramente difficili: ma l'uso di esse ui leuarà nelle sequenti dimostrationi la difficultà . Ascoltate però quello , ch'io ui uoglio dire . Habbiamo , per la Precedente, che In ogni genere di proportione : (e'l numero maggiore è comparato al mi nore : che l maggiore preso secondo l numero del minore , è equale al minore , preso secondolnumero del maggiore: onde si uede nella Sequialtera: che due 3 numeri maggiori sono equali à tre 2 numeri minori. La onde in ogni genere di proportione, tata è la propor tione contenuta ne i termini radicali di qual si uoglia interuallo : quanta è quella, che è contenuta ne i termini non radicali moltiplicati: o raddoppiati esti radicali termini . Et per darui uno essempio ne i Superparticolari: dico Quado Due maggiori sono equali à tre minori: Quattro a sei : Sei à noue : & Otto à dodici : l'uno delli maggiori ad uno delli mi nori: et tale internallo è Sesquialtero: allora quella proportione, che si trona tra 3 et 2, che è Sesquialtera: si troua anco tra 6 & 4: & tra 9 & 6: si come anco si troua tra 12 & otto. Et nelli Molteplici, quado V no sarà equale à Due : due à Quattro: & quattro ad otto: & il maggiore è duplo al minore : allora tanta sarà la proportione dupla tra 2 & 1: quanto tra 4 & 2:6 ancotra 8 & 4:percioche il maggiore è doppio al minore il che si può dire an co gli altri generi : che per effere cosa chiara, nonmi uoglio sopra ciò col parlare molto distendere. Mane i Numeri coposti,o Composte proportioni è da auertire: che quando 2 sa ranno equali à 4 🕂 allora sarano due congiunte Sesquialtere: 🕁 quando 2 saranno equa li à 📑 6 faranno tre : si come allora saranno due congiunte Sesquiterze : quando 3 saranno equali à s 🚽 : & tresquando 3 saranno equali à 7 📥 : ò in altre simili, che nascono dal loro raddoppiamento & piu oltra. Ma allora cotal cosa ui sarà facile da intendere: quando hauerete compreso tutto quello, ch'io ui son per dire. Ascoltate dunque attentamente: & tenetelo alla memoria. Ma auanti ch'io ui dimostri in qual maniera si compongano, o moltiplicano questi internalli ne i Numeri composti : uoglio che nediamo, in qual

## Ragionamento

PROPOSTA. XV.

Si può trouare qual si uoglia parte Aliquota, ò Nonaliquota di un numero dato.

vesto sia detto quanto alla proposta : ma uoglio anco aggiungerui un Corrolario; accioche habbiate la cosa persetta: il quale sarà questo .

## CORROLARIO.

Onde auiene, che la Parte di qual numero si uoglia, sia numerata da esso: & sia denominata dal denominatore di cotal parte.

Redo,che ui ricordiate quello,che sia parte Aliquota , & Non aliquota : però non starò qui à replicar cosa alcuna. FRAN. Lo sapiamo: onde non fà mistieri, che si perda tempo in questa cosa . De s r. Chiaritemi hora d'un dubio, & poi seguitate il uostro parlare: Si può egli dividere la V nità? essendo appresso i Mathematici indivisi-4.phy. bile? Gīos. Io disi ancora, dichiarandoui la prima Dimanda, Che i Numeri appresso i cap.3. Filosofi si trouano essere di due maniere : delle quali la prima è detta Numero numerante : & la seconda Numero numerato. I primi sono un'essemplare & una Idea nell'Anima nostra: de la loro V nità non si può à patto alcuno dividere. ma nelli secondi: come sono nelle Cose naturali i numeri delli monimeti:nelle Geometriche le linee, superficie, corpi & altri simili: nelle Astronomiche i numeri delli tempi : & nelle Musicali il numero de gli interualli : la V nità loro : an li per dir meglio la cosa intesa per la V nità : è divisibile in piu parti, senza contradittione alcuna. De si. Vi ho inteso: che uoi intendiate del Numero numerato, & della sua Vnità in questa proposta: se bene hauete fatto quel discorso sopra la prima Dimanda: il quale troppo bene mi ricordana: tuttania ho uoluto chiarirmi. acciò non prendessi errore. Gios. Cosi bisogna intendere questa cosa, come ui ho detto . onde tornando al mio primo proposito dico: Sia a qual numero se uoglia, del quale sia ricercata una delle parti denominata da b. Riduco prima a intutte le sue parti denominate dal b denominator della parte : Moltiplicando esso b denominatore nel numero a : di modo che ne nasce c . E manifesto , che le parti c , denominate

| a   | Ь  | е  | a  | , b | e | a     | ь       | е |
|-----|----|----|----|-----|---|-------|---------|---|
| 16  | 15 | 1  | 4  | 3   | 2 | 2 1   | 3       | 2 |
| с   | d  | f  | c  | d   | f | с     | d       | f |
| 240 | 16 | 16 | 12 | 4   | 8 | 7 - 1 | 2 - 1 2 | 5 |

insieme dal denominatore b , saranno eguali a tutto l'numero a. Divido adunque c per il b denominatore: & risulta d. onde dico d essere la parte Aliquota dia ricercata: & da esso a numerata: cioè dal numero b denominante esso a. Mache d sia la parte di a denominata

minata dal Denominatore b: come contiene il Corrolario: da questo sarà manifesto: perche moltiplicato b in d:per la Terza dimanda, di nuouo produce il c: però dè parte di c, denominata dal Denominatore b. Ma d si agguaglia alla a : adunque d è parte di a , denominata dalb. Et che il d sia numerato da a, è manifesto: perche moltiplicato a nelb, produce il c. Adunque, per la seconda Dimanda, il c diviso per ilb ritorna a. Ma essendo diviso l'istesso e per il b, prima ueniua d. Adunque a numera il d una siata. Et per tal modo la proposta uiene ad esser manifesta insieme col suo Corrolario. FRAN. Voi proponeste di dimostrarci anco la parte Nonaliquota : nondimeno non l'hauete ancora dimostrata: però se'lui piace di pagare il uostro debito, fatte uoi. G10 s. E'il douere, & noglio: ma non mi hauete lasciato finir di dire quello, ch'io nolea: percioche bisognaua prima ragionare sopra il Corrolario, & dimostrare che era uero: però per satisfare alla proposta dico : che se la parte, che si uorrà cauare del Numero dato sarà Non aliquota : è necessario, che ella habbia il Numeratore, che sia altro numero,che la Vnità. Onde poniamo, che'l Numeratore della partericercata secondo'l denominatore b siae. moltiplicheremo e in d & haueremo f : la quale dico esere la parte Nonaliquota di a. per cioche fuiene ad essere il d moltiplicato secondo il Numeratore e. Et questo è tutto quello, che per pagare il mio debito ui douena dire. Ma ni noglio anertire : che d è il Nume ratore della parte Aliquota ritrouata di a numero dato : & f è il Numeratore della Nonaliquota. Mail b uiene ad effere il commune Denominatore dell'una & l'altra. ADRI. Haurei molto caro, se far si potesse, che questa proposta ci dimostrasti con Numeri semplici : percioche questi termini a.b.c. & gli altri : che da i Filosofi sono detti Termini incogniti, alle fiate non hanno quella forza, che hanno li numeri: masimamen te quando sono posti in prattica. ancora che non si può negare, che la dimostratione, che hauete fatto con tali termini , & con li numeri dati ancora , sia chiara . G 10 s . Io ui uoglio al tutto satisfare, s'io potrò Meßere mio caro : & accioche con uno essempio usdia te il tutto; Sia ricercato, come disopra ho dimostrato, la parte della somma di 16 : & sia tal parte 1 : moltiplico primiera mente 16 & 15 denominatore di tal parte l'uno con l'altro: & ne viene 240 : imperoche tante Quintedecime contiene il 16 risolto in parti. Di uido poi 240 per il 15 : & ne rifulta 16 : li quali sono la Quintadecima parte di tutta la Somma de 240 parti. Onde il 16 anco viene ad essere la Quintadecima parte. Ma 15 contengono una Vnità & 1; : adunque la Vnità con 1; appresso surà la Quintadecima parte di 16 numero dato : la quale è parte Aliquota . Ma per hauere la parte Nonaliquo ta: moltiplicando la parte Aliquota per il numeratore della parte Nonaliquota, haueremo sempre quello, che cerchiamo : come si uede nell'essempio posto di mezo,che moltipli cato il 4 per il 2 numeratore della parte \(\frac{2}{3}\), haueremo \(\frac{2}{8}\): cioè 2 \(\frac{2}{3}\): che sarà la parte non Aliquota di 4 ricercata. Di modo che uolendo la parte di qual si uoglia numero proposto : operando à questo modo : sempre si haurà quello, che si cerca . Ma ueniamo all'altra proposta.

#### PROPOSTA. XVI.

Qual fi uoglia dato interuallo ne i fuoi termini radicali, fi può moltiplicare quante fiate fi uuole con numeri composti.

A D n 1. Desidero di sapere quello che intediate qui p Numero coposto. Gnos. Io chiamo in questo luogo Numero coposto quello, che cottene in se un numero intero, et qual si uoglia sun parte: si come è 3 ½: ouer 4 ½, delli quali, il 3 & il 4 non sono numeri compostis ma semplici: & 1/8 & 2/3 sono le parti: dimodo che 3 1/8 è composto di 3 numero semplice & di 1/8 sua parte: & 4 2/3 è composto di 4 numero semplice medesimamente & di 2/3 che sono parti di esso di 1/8 sono parti di esso parte Nonaliquota. Adri. Intendiamo benissimo. Gios. Siano adunque a & b iminimi termini di qual si uoglia interuallo, ilquale uogliamo moltiplicare. Ritrouo prima, secondol modo mostrato nel Cap. 25. della Prima parte dillitutioni il suo Denominatore: il quale sarà c, che contenerà l'Vnità, laquale dimandarò Numero; e una parte; sia poi Aliquota, o Nonaliquota: oueramente un Numero, con la nominata Parte. Moltiplico poi il numero c in a: & ne uiene d: il

|        |        | NE I SVP.  | ERPARTI    | COLARI. | 1      |   |
|--------|--------|------------|------------|---------|--------|---|
| k      |        | f          | *          | a       |        | b |
| 6 3/4  |        | 4 1/2      |            | 3       |        | 2 |
| 1 -    | h      | g          | e          | d .     | С      |   |
| 13 1   | 2 4    | 4 -        | I = 1      | 3       | I -1   |   |
|        |        | NEISV      | PERPATI    | ENTI.   |        |   |
| 七      |        | f          |            | a       |        | b |
| 13 8   |        | 8 <u>r</u> |            | 5       |        | 3 |
| 1 .    | . h    | g          | e          | d       | С      |   |
| 14 6   | 5 5 9  | 8 -        | 3 <u>x</u> | 5       | I 2/3  |   |
|        | NEIM   | OLTEPLI    | CISVPER    | PARTICO | DLARI. |   |
| - k    |        | · f        |            | a       |        | ь |
| 31 4   |        | 12 t       |            | 5       |        | 2 |
| 1      | h      | g          | е          | d       | с      |   |
| 62 1   | 6 +    | 2 5        | 2 1/2      | 10      | 2 -    |   |
|        | NEI    | MOLTEPI    | ICISVPE    | RPARTIE | NTI.   |   |
| k      |        | f          |            | а       |        | ь |
| 58 8 9 |        | 21 3       |            | 8       |        | 3 |
| 1      | h      | g          | e          | d       | c      | / |
| 107 9  | 14 2/9 | 42 -       | 5 3        | 16      | 2 3    |   |
|        |        |            |            |         |        |   |

che fatto, per la Precedente, ritrono la parte di a, secondo la parte di c: la qual uiene e: & questa aggiungo con d, & ne nascè f. Dico hora, per la Settima dignità, che

la proportione, che si troua tra f & a, è simile à quella, che è posta tra a & b : percioche tanto niene c, diniso f maggiore termine della proportione f a : quanto diniso a, minor termine della f a, per il b minor termine della a b. Habbi amo adunque secondo la proposta, moltiplicato l'internallo f a con numeri composti al datto a b, contenuto ne i suoi radicali termini: come ui douea dimostrare. CLAV. Ma chi uorrà à questi due moltiplicare un'altro interuallo simile , tra gli istessi numeri composti: che ordine haurà egli da tenere? GIOS. L'ordine istesso. CLAV. Per uostra fe dimostrateci il modo. GIOS. Cosi farò: bisonerà primieramente moltiplicare il numero di c in f: & ne uerrà g: dipoi bisognerà caua, , per la Precedente , la parte di g , secondo la parte di c: onde ne uerrà h: la quale aggiungereme con g & nascerà K: che conf, senza dubio alcuno, per la Settima dignità nominata: contenerà quella proportione istessa, che si troua tra a & b: percioche moltiplicando b maggior termine di K f per il b minor termine di ab: ne nascerà l: si com etiandio nascerà, moltiplicando fminor termine di K f con a maggior termine della proportione a b. Et questo è quello, che mi hauete proposto, ch'io ui douesse dimostrare. Onde uolendone ancora aggiungere un altro, o poi un altro: tenendo quest ordine, si potrebbe andare in infinito: & hauere il proposito. FRAN. Che ni pare Messere? parui che bisogna sapere adoperare bene la penna; & far bene conto, à chi unole intendere, & porre in atto queste cose? ADRI, Vi so che dire, che non bisogna essere di ceruello grosso: perche non si farebbe cosa alcuna di buono . Ma che uorrete soggiungere à questa M. Gioseffo. G 10 s. Questa : che

#### PROPOSTA. XVII.

L'Interuallo Duplo nasce dalla congiuntione delli due maggio ri Superparticolari,

T che questo sia uero, lo uederemo tosto. Sia a.b.c. l'internallo Duplo: & sia a b Sesquialtero, & b c Sesquiterzo. Dico a c nascer dalla congiuntione di a b conb c. Et perche a b è Sesquialtero; però, per la Quinta desinitione, a con-

| a | ь | c |
|---|---|---|
| 9 | 4 | 3 |
| 2 | 3 | 4 |

siene ilb una siata, & una sua meza parte. adunque, per la Duodecima proposta, due a sono equali à tre b.Et di nuouo:perche b & c. è Sesquiterzo: però per la istessa Desintitione, il b contiene il c una siata & una sua sua sua zere. Adunque tre b sono equali à quattro c. & due a sono posti equali à tre b: adunque due a sono equali a quattro c. Essendo per il Decimo parere commune, che Quelle cose, le quali ad una cosa istessa sono equali , tra loro etiandio sono equali. Et 4 numero delli minori adunati insteme è doppio, per la Quartadecima proposta, di due maggiori posti, inste-

me: adunque, per la istessa Quartadecima, uno a sarà doppio ad uno c. Ma perche il Sesquialtero & lo SesquiterZo: per la Ottana, & per la Nona dignità: sono tra i Superparticolari li due maggiori : però dico, che l'internallo Duplo nasce dalla congiuntione delli due maggiori Superparticolari: cofa, che ui douea dimostrare. A DR I. Sipuo anco dimostrare questa propositione, secondo che mi pare, per un'altra strada : & questo. col mezo della Duodecima dignità: & mi da l'animo di saperla dimostrare. G10's. E' uero quello che uoi ditte Messere: et quando la dimostraste, dareste da intedere in fatio, che uointendiate benisimo quello, che fin hora ho detto : però fatte quello, che ui piace. ADRI. Voglio prouare per ogni modo: Dico adunque, che effendo due a del nostro proposto essempio equali à quattro e : si come hauete concluso : uno a, per la Dignità nominata, viene à farsi equale à due c. Impero che, Di quelle cose, delle qualit Tutti seno equali, equali sono etiandio le loro parti. Ma perche due c sono il doppio di uno: adunque uno a equale à due c, sarà il doppio di uno c. Ma a & c, nasce dalla congiuntione di a b & a c : che sono (come hauete provato) due maggiori superparticolari : adun que l'internallo Dutlo nasce dalla congiuntione delli due maggiori superparticolari : come douea dimostrarui . Gios. Voi siete in fatto un gran picciolo Messere : & siete come il peuere, ilquale è picciolo in quantità: ma è grande in uirth & possanza. percio che ui siete dimostrato un gran discepolo in poco tempo. Che ui pare Sig. Desiderio, non fi ha egli diportato bene? DESI. Bene ueramente: & non mi ha ingannato punto , di quello ch'io credeuo di lui : percioche sempre ho hauuto M. Adriano, per huomo di bello ingegno. A DRI. Ringratio V. Sig. di questo fauore: ma lasciamo per uostra se que ste parole da un canto : & stiamo à nedere quello, che norrà aggiungere M. Gioseffo: & non ci partiamo dall'incominciato ordine. G10s. Quello, ch'io uoglio aggiungere sa rà : che questa istessa proposta ui uoglio dimostrare con un'altro mezo, se non ui rincrescie l'ascoltarmi. De si. Come rincresciere? non ci potete fare il maggior fauore : ne apportarci maggior diletto, che seguitare quello, ch'hauete principiato: percioche io per me non credeua di uedere cotante cose, & uarie della Musica. Gios. Colinome di Dio adunque. Sia a b internallo Sesquialtero, & b c Sesquiterzo. Dico a con c essere internallo Duplo. Faccio prima a equale al b, & ne niene d: & sopra auanza e . dipoi faccio b equale al c : & nasce f ; & auanza g. il che fatto , dico: perche a è Sesquialtero con b; e uiene ad essere la Terza parte di a, & la metà



di b. Simigliantemente, perche b è Sesquiter To con e, quiene ad essere la Quarta parte di. b, & la Ter Za di c. Onde essendo g. Quarta parte di b, & ela suametà: g sarà la metà intera di e. Ma habbiamo detto, essere la Terza parte di a: adunque g sarà la sua sesta parte, Et perche g è la Ter Ta parte di e. & la Sesta parte di a: però a, però la Quarta desintitone, sarà Duplo al c. Ma il sesquitatero & lo Sesquiter To, sono demoninati uno dalla metà & l'altro dalla Ter Ta parte: lequali sono per la Nona dignità de maggior parti di qual si uoglia altra "Adunque questi due internalli sono li maggiori nel genere Superparticolare. La onde nascendo l'internallo Duplo dalla congiunione loro: potiamo dire, che nasca dalla congiunione delli due maggiori superparticolari. Et tutto questo è quello, chi o si douca dimostrare, secondo la proposta.

#### CORROLARIO.

Onde è manifesto, che la Dupla è reintegrata, ò uogliamo dire composta della Sesquialtera & Sesquiterza proportione, come da sue parti principali.

T questo sarà un Corrolario, che noi cauaremo da questa proposta: il quale è approuato dalla Quarta dimada, la qual dice: che La proportione de gli estremi di qual proportione si noglia, ouero interuallo, si dice esser composta delli suoi mest proportionali: come da sue parti. De s. t. Bella dimostratione ueramente è stato questa: cr mi è sommamente piaciuta; però seguitate quello, che ui torna piu al proposito, si tos. Mi torna hora commodo il dimostrarui, che

#### PROPOSTA. XVIII.

Aggiunti insieme li due maggiori Superparticolari, nasce la Har monica proportionalità.

Eròfia a. b. c interuallo Duplo , nato , per la Precedente dalla congiuntione delli de de maggiori fuperparticolari: a b Sefquialtero, & b c Sefquiterzo. Dico dall'in teruallo a & c composto intal maniera nafcer l'Harmonica proportionalità. Fac cio adunque primieramente a equale al b, di modo che fopr auanzi d : il quale fia la dif-

| a   |   | ь        | c  |
|-----|---|----------|----|
| 6   |   | 4        | 3  |
| - 1 | d | Diffe- e | -1 |
|     | 2 | renze. I |    |

ferenza, che si troua tra a & b. dipoi saccio simigliantemente b equale al c: di tal sorte, che soprauanzi e: & e sia la disserenza, che si troua tra b & c. Dico hora: perche d contie ne e due sate di punto, per la Quarta desinitione, d usene ad esere duplo allo e. ma a simi gliantemente è posto duplo allo e: adunque, per la Settima dispità: a c & d e sono interualli contenuti da una istessa proportione. El perche tra i maggiori termini a b. per la Ottala dignità: si trona la proportione maggiore: & tra li minori, che sono b e si troua la minore: per la Terzadecima definitione: dico, che tra li termini a.b. e, si troua la proportionalità so mediocrità Harmonica: aggiunti li due maggiori superparticolari interualli insieme: come proposi à dimostrarui. Ad n. n. Ogni cosa torna bene. Ma divensi per uostra se s'io trouero l'interuallo Duplo composso (per dir come hauese detto) di una Sesqui-

Sesquiter La & di una Sequialtera, tra questi termini. 4. 3. 2. ouero altri simili: come molte flate ne ho ritrouato: non si potrà forse dire, che tali internalli si tronano in Harmonica proportionalità ordinati? G 105. Si potrà ben dire Messere, che ello sia internallo composto delli due nominati interualli: ma no gia, che tal'ordine posto sia in Proportionali tà harmonica. A d R I. Per qual cagione? non ne ello composto di quelli interualli, che en trano nella uostra proposta? G 1 o s. Che l'internallo Duplo sia composto di uno Sesquialtero & di uno SesquiterZo semplicemente, non è cagione, che tale interuallo contenga la Proportionalità harmonica:ma si bene consiste nell'ordine percioche bisogna, che le pro portioni siano ordinate in tal maniera; oltra le proportioni, che si trouano tra le disfereze, & tra gli estremi ; lequali uogliono esser simili : che ne i termini maggiori si troui la maggior proportione: & tra i minori la minore. Percioche (come nel Cap. 40. della prima parte delle Istitutioni, degno di esser considerato, dichiarai) il Musico (se ui ricordate Messe re) ua facendo & cauando le sue ragioni dal Tutto & dalle Parti fatte del Corpo sonoro: sia poi chorda, o qual si uoglia altra cosa, che torni al proposito: ilqual Corpo è dinisibile in infinito.Onde intende & piglia in qual ordine si uoglia di proportione il numero maggiore per il Tutto del Corpo sonoro diviso in tante parti: & non il minore, Il perche accommoda sempre i termini maggiori de gli interualli al Tutto fatto in parti: & gli altri nel restante : secondo le parti,che considera: & si come che per loro natura accommodar si debbono, secondo i loro gradi per ordine. Però uedete, che i termini, i quali hauete proposto, sono posti al contrario: perche tra i numeri maggiori si ritroua la proportione minore: & tra i minori la maggiore . La onde si uede dalle differenze loro: che sono V nità tra loro equali : che tali termini sono ordinati in progressione, o come piu ui piace di dire, proportionalità Arithmetica: & no in mediocrità, o proportionalità Harmonica: si come dalla V ndecima definitione si può comprendere. ADRI. Intendo hora il tutto, poi che mi hauete ridut to alla memoria questo Capitolo: ma in uero non mi ricordaua tanto innanzi. Et quando non haueste hauuto altra ragione, che dirmi: era à bastanza la Definitione, che hauete al legato. Ma no mi scorderò piu questa cosa, che hauete detto in esso: cioè che i Termini, che usa il Musico sono parti del Corpo sonoro: & quelli, che usa l'Arithmetico sono cose, ouero V nità moltiplicate: si come sono quelle, che sono contenute ne i termini, ch'io ui proposi; & non le parti del nominato Corpo. Gios. Cosi è ueramente : però per l'auenire quando uedrete ch'io proponerò un numero in atto: sempre lo prenderete per tante parti fatte del Corpo sonoro, le quali dinota esso Numero. Et quando ne uedrete piu di uno in un'altro or dine: sempre piglierete il maggiore per il Tutto del detto Corpo fatto in tante parti: & gli altri intenderete per quelle, che succedono. F.R. A.N. Questa è stata un'altra buona lettione & molto utile : percioche ancora io non hauea inteso, in qual modo applicauate questi Numeri, o termini al detto Corpo . C L A V . Ne ancor'io certamente: però questa cosa mi è sommamente piaciuta. De si. Non dite altro, che è stato cosa molto necessaria da sapere. Hora M. Gioseffo, se'l ui è in piacere, procedete piu oltra. G 10 s. Attendete adunque, & non ui lasciate uscir di memoria quello, ch'io uò dimostrando: percioche potrebbe effer causa di confusione. Ma uenendo alla proposta, dico:

#### PROPOSTA. XIX.

Tra due dati termini di qual si uoglia proportione, si può ritrouare il mezano: il quale costituisca la Proportionalità harmo nica: ouer quello che faccia la Contr'harmonica; ne i suoi ter mini radicali.

I ano sempre a & b termini radicali della proposta proportione: tra i quali habbiamo da ritrouare il meZano Termine: ouero harmonico Divisore. Et pche a & b so no termini differenti l'uno dall'altro per la Vnità : & non riceuono , per la prima Dimanda,tra loro alcuno mel anotermine: però adunaremo prima insieme a & b : & ne nascerà c, questo moltiplicato con li detti a & b, ci darà d & e, i quali conteneranno, per la Quinta Dignità, la istessa proportione, che contiene a b. & saranno capaci di cotale ter mine nominato. Onde moltiplicando poi a co'lb, haueremo f, che raddoppiato, ci darà g. il quale si porrà tra d & e:onde senza dubio alcuno costituirà l'Harmonica proportionalità

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |      |        |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|-----|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a   |      | c      |     | ь     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   | -    | 3      |     | 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d   |      | f      |     | e     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6   |      | 2      | - 1 | 3     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      | g      | -   | 1     |
| The state of the s | Ter | mine | 4      | me  | zano. |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | h    | Diffe- | k   | 1     |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   | 2    | renze. | I   |       |

ne i suoi termini radicali: tra d.g. & e. Et per dimostrarui questo : piglio la differenza, che sitroua tra d & g, laquale è h: & quella, che è posta tra g & e, laquale è x : & dico: perche la proportione h & x, che sitrouatra le differenze de i termi d g. e, hà gli istessi termini,dalli quali è contenuta etiandio la proportione a & b: però, per la Settima digni tà tanta è la proportione delle differenze h & x : quanta quella delli dati termini a & b. Ma habbiamo già detto, che tanta è la proportione di d et e, quanta quella di a & b: adun que tanta è quella delle differenze h & k, quanta quella de gli estremi d & e.Onde, per la seconda parte della Terzadecima definitione, la qual dice: che Se saranno tre quantità so nore poste in ordine di maniera, che la proportione, la qual si troua tra le differenze del maggiore al meZano;& di questo al minore: sia equale à quella, che si troua tra le disferé Ze delli nominati termini, dico: che tra due dati termini habbiamo ritrouato il meZano: il quale costituisce l'Harmonica proportionalità. Et perche d. g. e sono numeri Contraseprimi:percioche no hanno altra misura tra loro commune,che la V nità:però dico,per la No na definitione, tale proportionalità effere contenuta ne i suoi termini radicali: come dice la proposta. Et questo è tutto quello, ch'io ni donea dimostrare. A DRI. Questa cosa è molto bella & ingegnosa. Gios. E anco una delle mie inventioni, & non sono molti giorni, che affaticandomi di ritrouare il mezano termine della Contr'harmonica : ritror. par.cap.

uai questo bel modo, facile & presto. ADRI. Voi tenete, se ben mi ricordo, un altro ordine, nel ritrouare questo mezano termine nelle Istitutioni. G 1 o s. E'uerò : & cotal modo molto serue à dimostrare (se ui ricordate) la conformità della proportionalità Arithmetica con l'Harmonica. la qual cosa mi diede occasione di discorrere sopra di l'u na & dell'altra affai cose. ADRI. Io mi ricordo. ma ditemi per uostra fè: questa maniera di ritrouar questo mezano termine, è ello commune à gli altri generi di proportione? G10 s. E commune per certo, & serue à qual genere si uoglia: purche si tenga il modo & l'ordine, che io ho dimostrato. ADRI. Nella Contr harmonica poi, come si ritro ua questo mezano termine? G105. In un modo bello anco & breuisimo. Ma sapia-te, che se bene questa proportionalità è antichisima : & che di lei molti ne habbiano fatto mentione : tuttauia quanto all'uso di essa, non so se ritrouarete alcuno, che ne habbia parlato: & che habbia detto, in qual cosal'huomo di essa se ne possa seruire. DESI. Io Arith.lib. mi ricordo di hauerla ueduto ueramente in Boetio:ma no mi poteua imaginare, à che po tesse servire nella Musica: onde la teneua quasi per cosa superstua. Ma non mi dispiacerà conoscere, in qual modo ella sia utile in questa Scienza : la quale col mezo delle sue Di mostrationi si mostra tanto copiosa, tanto ricca, & tanto abundante di cose : che non credo, che alcuni Sciochi potranno piu dire che nella Musica non si ritroua alcuna cosa spe-

æ53.

| famounishes a | <br>  |        |     |   |
|---------------|-------|--------|-----|---|
| a             | -     |        |     | b |
| 2             |       |        |     | ī |
| d             |       | f      |     | c |
| 6             |       | 5      | . , | 3 |
|               | <br>g | Diffe- | h   |   |
|               | ı     | renze. | 2   |   |

culatina. G105. O neramente sciochi, anzi goffiche sono costoro: se si pensassero, che si potesse dire, ò scriuere ogni cosa, che si ritroua in questa Scienza. percioche ogni giorno nasce qualche bel dubio, & qualche bella consideratione di maniera, che la cosa ua in infinito. Ma ritorniamo al nostro primo proposito . Siano (come di sopra) sempre a & b termini radicali di alcuna proportione: tra i quali uogliamo ritrouare uno MeZano ter mine contr'harmonico: & siano d& e ( come anco di sopra) termini capaci di cotal me

20 : continenti la proportione, che si troua tra a & b. Dico, che se noi aggiungeremo a maggior termine delli primi, con e minor termine delli secondi. ouer amente, se uoi cauaremo b minore de i primi da d maggiore delli secondi: il produtto sarà f; che sarà il ricercato mezano termine; che costituirà la Contr'harmonica proportionalità. Et per dimostrar questo, cauo prima la differenza, che si troua tra d & f maggiori termini del li secondi : & ne nasce g. dipoi cauo quella, che si troua tra fe e,& ne uiene h : onde di co. perche tra ab & g h ui è simiglian a di termini : però, per la Settima dignità, ui è anco simiglian a di proportione: Ma, per la seconda parte della Definitione Decimaquarta quarta: Quando tra le disferenze ditre dati termini: & iloro estremi si trouerà simiglianza di proportione: allora si dirà che talordine sia fatto secondo la proportionalità Contr'harmonica: & ritrouandos tale simiglianza tra de & gh: seguita, che ra d, e se sia cossituita la proportionalità nominata. Tra due termini dati aduque di qual si uoglia proportione, habbiamo ritrouato il mezano, il quale cossituisce la Contr'harmonica proportionalità, secondo che io ni douea dimostrare. C.L.N. Questo modo è ello commune adogni sorte di proportione? G108: Ben sapete. Dissi. Inverità, che è anche lui è molto bello & siscile. Ma uenite a dimostrarci qualche altra cosa. G108. Cossuoglio sare: ascolutemi.

#### PROPOSTA. XX.

Diuiso l'internallo Sesquialtero da un mezano termine harmonico: nasce uno Sesquiquarto & uno Sesquiquinto internallo.

I ano a.b. c l'intruallo Sefquialtero diuifo, per la Precedente, da b mez ano termi e ne harmonico, in a b & b c. dico da tale diuifione nafèere il Sefquiquarto , & lo Sefquiquimo un eruallo : il primo tra ab, & lo fecondo tra b. c. Et perche a contiene b

| 2  |     | Ь  | c  |
|----|-----|----|----|
| 15 | vi, | 12 | Io |

una fiata & la sua quarta parte: però, per la Quinta desinitione, dico a essere al b Sequiquarto. Simigliantemente, perche b contiene c una siata & una sua Quinta parte: però, per la Desinitione nominata, b con c è Sesquiquimo. Ma perche ac è internallo Sesquiquero, & da b termine Mezano harmonico è divis in a b Sesquiquarto, & inb c Sesquiquinto: però dico, che Diviso l'internallo Sesquialtero da un termine harmonico me zano: nasce uno Sesquiquarto & uno Sesquiquinto internallo: come dimostrar vi dovue. Et à questo aggiungerò, che.

#### CORROLARIO.

De qui auiene, chel'interuallo Sesquialtero è reintegrato dal Sesquiquarto & dallo Sesquiquinto, come da sue parti principali: & che cauato l'uno di questi da esso scambieu olmente, resta l'altro.

L che è troppo manifesto. Clav. Chi uolesse negare questo, si potrebbe be porre nel Numero de i pazzi. Glos. Voglio hora à questo aggiungere: che.

PROPOSTA. XXI.

L'interuallo Sesquiquarto si diuide da uno mezano termine har monico in uno Sesquiottauo, & in uno Sesquinono.

Est. Mi souiene hora, che io non ho mai ritrouato, che gli Amichi habbiano considerato altra diuisione Harmonica, che quella della Dupla: onde mi pare, che cio potesse procedere, o da ignoranza, o da troppo supersitione. Gsos, o, non dite così. credo che piu tosto gli Antichi susseria di propositioni, che ignoranti: seben sipuo credere, che dalla ignoranza, da quello che già dissi, non susseria tutto liberi: poi che loro non intesero i gradi delle Consonanze. Onde procedeua il tutto, dal non uolere admettere alcuno interuallo, che susseria minore della Diatessaro, nel numero loro: del che quanto si habbiano ingannato, la prova, che sacciamo ogni giorno del Ditono de del Semi dianto, che sono due parti, che nascono dalla proposta de dimostrata divissore, ce lo manifesta. Ma ueniamo alla sua dimostratione. Siano a.b.c. l'interuallo Sesquiquarto, divisso, per la Decimanona proposta, dal b Mezano termine Harmonico in due parti,

| a \ | ь  | . (c. 7, 2) |
|-----|----|-------------|
| 45  | 40 | 36          |

cioè in a b & in b c. Dico che da tal diuissone nasce l'invernallo Sesquiottauo: & lo Sesquinonò: percioche se a contiene il b con una sua Ottaua parte, non è dubio: per la Desinitione de i Molteplici, che a & b sia internallo Sesquiottauo. Al medessimo modo: per che b contiene il c una siata & una sua sua sua parte: però, per la ssessimo de sisteme il b & c sarà internallo Sesquiquanto da un medano termine allo Sesquionono. Il perche dico, Diuisso l'internallo Sesquiquanto da un medano termine Harmonico, come dice la proposta, si diuide in uno Sesquiottauo & in uno Sesquinono: come dice la proposta, si diuide in uno Sesquiottauo & in uno Sesquinono: come di doue dimostrare. A questa ctiandio aggiungeremo: che

#### CORROLARIO.

De qui nasce, che dall'internallo Sesquiottano & dal Sesquinono il Sesquiquarto è reintegrato: come da sue parti principali.

A D R I. Voi non dite cosa alcuna de gli Internalli , che sono maggiori della Dupla. G 1 0 s. Anzi ni noglio hora dire:perche questo è il suolnogo : che

#### PROPOSTA. XXII.

Dall'interuallo Duplo & dal Sesquialtero aggiunti insieme, nafce l'interuallo Triplo: il qual contiene l'Harmonica Proportionalità. RAN. Questa proposta non mi par motio difficile: anzi motio simile ad alcuna detlagia dimostrate. G10s. Questo è uero: però uolendola dimostrate dirò in que so modo. Sia prima a.b. c intervallo composto di ab Duplo, & di bc Sesquialtero.
Dipoi sia d la differenza, che si troua tra a & b: & e sa questa, che si troua tra b & c. Dico hora a essere Triplo al c: & a.b. c. essere ordinati in Harmonica proportionalità

| a |   | b 2 e    |
|---|---|----------|
| 6 |   | 3 2      |
|   | d | Diffe- c |
|   | 3 | renze    |
| I |   | 3        |

Et perche a ueramente è doppio al b ; però a , per la Quarta desimitone, contiene il b due state : adunque per la Duodecima proposta, uno a s'iroua essere equale à due b . Simigliam temente : perche b c è Sesquialtero : però il b contiene , per la Quinta dessinitone, ilc una stata de la suametà . Adunque per la istessa d'unodecima , due b simo equali à trec . Se due b erano equali ad uno a : adunque ; per la Quarta decima , uno a è Triplo ad uno c : come primeramente dimostrar ui douea . Ma perche la proportione delle disserenze contenute en itermini d cre e , uiene ad essere Tripla : essenta che il d contiene tre state e : cre già per la Dimostratione habbiamo a cre essere Triplo . però , per la Settima dignità , ne segue, che essenta d'ere disserenze de i sopra dati termini a . b . c . simili in proportione con a c estremi termini : che a . b . c siano collocati in Harmonica proportionalità : come secondaritamente ui douea dimostrare . A v. x. 1. Che segue dopo questa . G 10 s . Dopo questa segue : che

# PROPOSTA. XXIII.

L'interuallo Duplo raddoppiato costituisce un'interuallo Quadruplo: & insieme la Geometrica proportionalità.

evez a la adunque a.b.c. internallo Duplo raddoppiato, per la Ter? a di questo: & sia a b Duplo : & b c simigliantemente Duplo, Dico a esfere Quadruplo al c. Et perche la c. Et perche de c. et però due b soppio al c. et però due c sono equali ad uno b. Ma se due c sono tanto quanto è uno b : quattro c saranno equali à due b : ma due b sono posti equali ad uno a : adunque quatro c saranno equali à due de ma due b sono posti equali ad uno a : adunque quatro c saranno equali à duno a. Et perche quattro sono in proportione Quadrupla ad

| a | b | c |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 |
| I | 2 | - |
|   | I | 2 |
|   | 2 | 4 |

uno:però, per la Quartadecima proposta, uno a è Quadruplo ad uno c. Et questo è questo, che primieramente douea dimostrare. Ma perche a. b. c. è internallo di uno Du plo raddoppiato: & il Duplo, per la Quarta desinitione, è Molteplice: però seguita, che l'internallo a. b. c. sia internallo Molteplice raddoppiato. Mai termini di qual si noglia internallo Molteplice raddoppiato, per la Quarta proposta, costituiscono la proportionalita Geometrica: adunque a. b. c. internallo Duplo raddoppiato costituisce la proportiona lità Geometrica. Et questo è quello, che secondo la proposta, ui douea secondariamente dimostrare. A DRIA. Siete arrivato alla Quadrupla: non credo gia, che uorrete passe fare piu oltra, però che hauerete piu da dirci? GIos. Attendete pure, che se bene non uoglio trappassare i termini della Quadrupla, nonmancano le cose da proporui. Onde ho ra ui uoglio dimostrare: che noi

# PROPOSTA. XXIIII.

Potiamo ritrouare un Termine minore, al quale potremmo assegnare quante proportioni Superparticolari uorremo.

L a v. Questo apunto mi piacera di uedere . G 10 s . Et io a punto son qui per sa tiss arui.Sia adunque il nostro principale intendimeto, di ritrouare un Termine , o Numero minore , al quale possiamo assegnare due , o piu interualli diuersi di

| a   | ь | k | g | c |
|-----|---|---|---|---|
| 3 - | 2 | 9 | 8 | 6 |
| c   | d |   | h | f |
| 4   | 3 |   | 3 | 2 |

proportione : & fiano a b & c d le proportioni , che uogliamo affegnare,comenute ne i loro termini radicali : Primieramente moltiplico infieme b & dtermini minori de gli interualli a b & c d:onde ne uiene e : il quale dico effere il N umero minore ricercato, percioche caundo cauando primeramente, per la Quinta decima proposta, la parto di e secondo il d; uiene f: il quale aggiunto con e nasce g. Et per che g contiene e è una sua parte: sicome etiandio contiene al medessimo modo c il d: però dico, per la Settima dignità, tanta esce la proportione di g con e, quanta quella di c con d. Cauo secondariamente, per l'issessa Quintadecima, al medessimo modo la parte di e secondo b: la qual uiene h: cò questa aggiungo con e, onde risulta K. Ma per che K contiene e una siata cò una sua parte: si come anco a contiene al modo medessimo il b: però dico, per la sisessa settima dignità, tâta esser la proportione di K e, quata quella di a b. Et perche habbiamo assemate le Proportioni proposse a b cò c d al numero e: pero dico, che habbiamo ritrouato un numero minore, al quale potiamo assegnare quante proportioni Superparticolari uogliamo: secondo la propossa. Et questo è quello, che io ui uossi dimostrare. Vi uogsio anco auertire una cosa: che si può ritrouare cotale termine, il quale sarà il maggiore: operando però tutto al contrario di quello, che habiamo satto à ritrouare il minore: onde questa sarà la propossa.

PROPOSTA. XXV.

Si può ritrouare un Termine maggiore, al quale si potrà assegna re quante proportioni Superparticolari sarà dibisogno.

L A v.Parmi uedere uno di quelli Cotrapăti doppij,che uoi infegnate nelle Ifitu-3.pare.cap.

Li tioni: il che molto mi diletta: però dimostrateci questa anco: poi che si procede al co 56.8 62.

La trario della Precedete. G 10 s.Vosedo adăque ritrouare il proposto termine, dico:
Sia il proposito nostro di ritrouare un numero, ò termine maggiore, al quale sipossa assessa que en termini minori di piu interualli disserti di proportione: & siano ab & c d constituiti

| a | ь | С  | g | *. |
|---|---|----|---|----|
| 3 | 2 | 12 | 9 | 8  |
| c | d |    | f | h  |
| 4 | 3 |    | 3 | 4  |

ne i loro termini radicali. Moltiplico prima a & c maggiori termini delle proposte proportioni ab & c. d. & ne risulta e. Dico e essere il Termine maggiore, al quale potromo assegnare le date proportioni ab & c. d. e. d. e. d. e. d. e. d. e. d. onde fatto questo, dipoi, per la Quintadecima di questo nostro razionameto, pigito la parte di e secodo il e, magior termine della proportio ne c de la quale uiene si questa cauo di e, et ne nasce g. Dico hora, p. la Settima dignità tra e & g. gesere questa medesima proportione, che è collocata ara c & d. percio che tanne siate contiene e il g & una sua parte : quante fa il c il d. Pigito di nuovo, per la nominata Quintadecima, la parte di e secondo a maggior termine della proportione a b : & ne uiene b, il quale cauo di, e, & ne nasce k. la onde dico, per la istessa moninata Dignità, tanta essere la proportione di g k, quanta quella di a b, percio che g contiene tanto una fitta il k & una sina parte: quanto s'a ai lb. Maper che habbiamo assegnate al numero e le proportioni proposte ab & c d, secodo l'proposito: pero dico e essere il ritrouato nume

ro,o termine mag giore, secondo la proposta. Et questo è tutto quello, ch'io ni donea dimostrare. Ma auertite, che nella Precedente bisogna incominciare à giungere le parti dalle proportioni, che hanno minor denominatore: & in questa, da quelle, che l'hanno maggio re. C. L. N. Si può ben neramente dire, che si proceda al contrario: & par troppomi son accorto nel dimostrare la proposta, che lo hauete osseruato: però ui prego à seguitare à dimostrarei qualche altra cosa. G 10 s. Io voglio che incominciamo adoperare queste proposte: però ascoltate.

#### PROPOSTA. XXVI.

Se da uno interuallo Sesquialtero si leuerà il Sesquiterzo, quello che uerrà, sarà Sesquiottauo.

T sia a termine maggiore , ritrouato per la Precedente, al quale sia assegnato besquiterzo; & c Sesquialtero. Da a c cauo primieramente ab Sesquiterzo, la la liciando da un canto b c : il quale dico essere Sesquiottauo. Imperocbe essendo a Sesquialtero al c , a contiene esso c una siata & la sua metà . Il perche, per la Duodeci-

| a           | b   | c           |
|-------------|-----|-------------|
| I 2         | 9   | 8           |
| 2<br>4<br>6 |     | 3<br>6<br>9 |
| 3 6         | 4 8 |             |

ma di quesso, Due a sono equali à tre c: & Quattro à Sei : & Sei à noue, Oltra di questo : perche b è Sesquiterzo di a : adunque a contiene in se ilb & una sua Terza parte . onde nasce , che per la nominata Duodecima Tre a sono equali à quattro b : & Sei ad otto. Ma Sei a sonogia equali à Noue c: adunque Otto b sono equali à noue c . per la Decima quarta adunque il b contiene il c & la sua ottana parte : & b è Sequiottano alc , come ui doue a dimostrare.

# CORROLARIO.

Onde nasce, che l'interuallo Sesquiottauo è la differenza, per la quale il Sesquialtero sopr'auanza il Sesquiiterzo interuallo.

ADRI.

A DR 1. Questa è cosa, che si tocca con le mani : & non si può negare . G 10 s . Dirò adunque aggiungendo la Ventesima settima proposta.

# PROPOSTA. XXVII.

Se dall' interuallo Sesquiterzo si leuerà il Sesquiquinto: quello, che risultera, sarà Sesquinono.

Iahora, per la Ventesima quinta proposta, a iltermine maggiore ritronato: al guale sia assegnato il b Sesquiquinto, & il c Sesquiterzo. Leuo da a c Sesquiterzo de contiene de sesquiterzo de c. & dico, b c essere internal lo Sesquinono. Impero che essendo a Sesquiterzo al c: a contiene il c una siata & una su fua terza parte. onde Tre a uengono equali, per la Duodecima proposta, à quattro c. Sei ad otto: Noue à dodici: 12 à sedeci: & Quindeci à Venti. Simigliantemente, perche

|                         | 100     |                |
|-------------------------|---------|----------------|
| a                       | Ь       | c              |
| 24                      | 20      | 18             |
| 3<br>6<br>9<br>12<br>15 |         | 4 - 8 12 16 20 |
| 10                      | 6 12 18 |                |

b è Sesquiquinto allo a : però a contiene una siata il b & una sua Quinta parte : onde, per la istessa Duodecima, Cinque a sono equali à sei b : Dieci à dodici : & Quindeci à diciotto. Ma Quindeci a sono possi equali à V enti c : adunque V enti c : sono equali à Di ciotto b : La Onde, per la Octima quarta proposta di questo nostro ragionamento il b co tiene il c & la sua Nona parte : adunque b c, per la Quinta desinitione è Sesquinono : come ui douea dimostrare, secondo la proposta.

# CORROLARIO.

Et de qui nasce, che l'interuallo Sesquinono è la differenza, che si troua tra la Sesquiterza & la Sesquiquinta proportione: per la quale quella uiene ad esser à questa superiore.

FRAN. Questo aggiunto è tanto chiaro, che non ha dibisogno di altra espositione: pe rò aluostro bel piacere seguitarete quello, che piu ui torna commedo. G10 s. Cosi son per sare.

PROPOSTA. XXVIII.

Se dall'interuallo Sesquiterzo si cauerà il Sesquiquarto, il rimanente sarà Sesquiquinto decimo.

Vesta proposta dimostraremo à questo modo. Sia a il termine minore , p la ustessima quarta, ritronato. Faccio b Sesquiquarto co a : & c Sesquiterzo ancora co a il che fatto leno b a Sesquiquarto, da c a Sesquiverzo : & lascio da un cato c b s il perche questo internallo, senza dubio alcuno, e Sesquiquinto decimo. Onde dico : poi che cuiene

|                         | , , , , b,         | 1                   | Same of the control o |
|-------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16                      | 15                 | 12                  | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3<br>6<br>9<br>12<br>15 |                    | 8<br>12<br>16<br>20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | 4<br>8<br>12<br>16 | 5<br>10<br>15<br>20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Sefquiter to con a: c cotiene a una fiata et la fua Tertaparte la onde, per la Duodecima proposta, tre c sono equali à quattro a: sei ad otto: noue à dodeci: dodeci à sedici: et quinde ci à uenti. Oltra di questo: per che b con a è Sesquiquarto: per ob contiene a et una sua quarta parte: onde autene, per la detta Duodecima, che quattro b sono equali à cinque a: otto à dieci: dodici à quindeci: et sedeci à Venti. Ma Quindeci c erano equali à uentia: adunque sedico et la quindeci c erano equali à quotia: adunque sedico et la quinta est et en estituta, il contiene il bet una sua suintadecima parte: et c, per la Quinta desinitione, è al b Sesquiquimo decimo: conve ut doue a dimostrare.

# CORROLARIO.

Onde è manifesto, che l'internallo Sesquiquintodecimo è la differenza, che casca tra la Sesquiterza & la Sesquiquarta proportione.

Es 1. Qui non écontraditione alcuna : onde bifogna dire , che quando à quede fo ultimo interuallo fi aggiungerà il primo : che'l fecondo uerrà ad effere inte-

grato

grato di tutta la sua proportione . Non è ella così M. Giosesso 3 G 10 s. Così è senza fallo. onde uerrò adun altra proposta.

#### PROPOSTA. XXIX.

Se da un Sesquiquarto si leuerà un Sesquiquinto interuallo: quel lo, che nascerà sarà Sesquiuentesimo quarto.

Ia a termine maggiore, ritrouato fecondo la Ventefimagninta proposta. Primieguire ramente faccio b sesquiquinto com esso dipoi faccio e citandio con esso la sesguiquarto: & da a c cauo ab Sesquiquinto: onde resta da una parte l'internal lo b c: il quale dico esseve sesquiuentes imoquarto: dimostrandolo à cotesto modo. Essendo a Sesquiquarto al c, non è da dubitare, che a contenga il c & una sua sua rate.

| a        | ь  | c   |
|----------|----|-----|
| 30       | 25 | 24  |
| 4 8      |    | 3 5 |
| 12<br>16 |    | 15  |
| 20       |    | 25  |
| 5        | 6  |     |
| 10       | 12 |     |
| 15       | 18 | -   |
| 20       | 24 |     |

Il perche dico quattro a essere equali à cinque c: otto à dieci: dodici à quindeci: sedeci à venti: & uenti à uenticinque. Et perche betiandio è Sesquiquinto di a: però a contiene il b & una sua Quinta parte. Onde nasse, che cinque a sono equali à se ib : dieci à docici: quindeci à diciotto: & uenti à uentiquattro. Ma perche hò detto, wenti a essere tanto quanto uenticinque c: però dico ancora, che uentiquattro b sono equali à uenticinque c. Et per la Quartadecima proposta simigliantemente dico, che il b contiene il c una sista & una sua pravente sima quarta parte. Onde b c uengono à comencre l'interuallo Sesquiuentessimoquarto: come ui douca, secondo quello, chi o ho proposso, dimostrare.

# CORROLARIO.

Onde auiene, che'l Sesquiuentesimoquarto interuallo è la differenza di quanto il Sesquiquarto supera lo Sesquiquinto.

DESI.

# Ragionamento

Est. O quanto fono chiare queste dimostrationi: onde chi uolesse opponersi, per mia popinione, haurebbe grandemente del paZzo. Gios. Veramente, che cosi sarebbe: ma ueniamo pure ad un'altra proposta.

#### PROPOSTA. XXX.

Se da uno delli Tremaggiori de i Quattro primi interualli Super particolari, se ne leuerà uno, sia qual si uoglia delli tre minori: cioè il minore dal maggiore: quello che nascerà, sarà etiandio Superpaticolare.

Iano adunque a e: a d : a c : & a b i quattroprimi interualli Superparticolari :

sioè a e sesquialtero : a d sesquiterxo : a c sesquiquarto : & a b sesquiquin
to : assegnati , per la Ventesima quinta , altermine a . Et siano a e : a d : &
a c i tre loro maggiori : & a d : a c : & a b i treminori . Dico , sel si lenarà uno di
questi , sia qual si uoglia, da uno delli tre primi : cioè un minore da un maggiore: che quel-

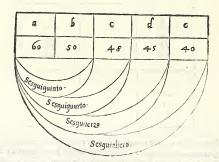

lo, che uscirà sarà simigliantemente Superparticolare. E manisesto, per la Decima settima di questo, gli interualli Sequialtero & Sesquiterzo essere Massimi superparticolari: & per la Ottaua dignità: l'interuallo Sesquialtero è maggiore del Sesquiterzo: percioche anco il suo Denominatore è maggiore. Se noi adunque dall'interuallo Sesquialtero a & e, il quale è il primo & magiore delli tre magiori nominati delli quattro primi Superpar ticolari, leuaremo il Sesquiterzo a & d: che è il primo & maggiore di ciascheduno delli tre minori: resterà d & e: il quale dico, per la Ventessimassifica proposta, essere Sesquitata no. Et perche d contiene e una sitata & una sua parte Aliquota: però, per la Quinta finitione, d & e uiene ad essere interuallo Superparticolare. Hora, se da a & e Sesquitaltero leuaremo a & c Sesquiquarto, il quale è il secondo delli minori: per il Corrolario della Ventessima proposta: resterà c & e Sesquiquinto. Et perche c contiene e & una sua Quinta parte: però, per la issessa quinta desinitione, c & e uiene ad essere collocato tra à Super-

i Superparticolari. Ma se da a & e di nuouo cauaremo a & b Sesquiquinto, ultimo interuallo delli nominati minori : per l'istesso Corrolario , ne uerrà b & e Sesquiquarto : il quale medesimamente, per la Suppositione, è Superparticolare. Et questo sia atorno quello, che si può dire del Primo interu allo delli tre maggiori . Ma uenendo al Secodo dico: essendo a & d Sesquiter 70 : se da lui cauaremmo a & c Sesquiquarto : quello che uerrà, per la V entesima ottana, sarà c & d Sesquiquinto decimo. Et perche c contiene il d & una sua Quintadecima parte: però, per la nominata quinta Definitione, c d è internallo Superparticolare. Ma se di nuouo da a & d SesquiterZo cauaremo a & b Sesquiquinto, ne uerrà, per la Ventesima settima un Sesquinono: il quale dico essere internallo Superparticolare: percioche b contiene una fiata il d & una sua Nona parte. Vltimamente: se da a c Sesquiquarto leu aremo ab Sesquiquinto : per la Precedente, ne uerrà b c Sesquiuentesimoquarto. Et perche b contiene il c interamente una fiata & una sua Ventesimaquarta parte, chiamata Aliquota: però bc, per la Quinta desinitione nominata disopra, uiene connumerato tra gli internalli Superparticolari. Adunque, Se da uno delli tre maggiori de i quattro primi interualli Superparticolari, se ne leuerà uno, qual si uoglia, delli tre minori : il minore dal maggiore : quello, che uerrà, sarà etiandio Su perparticolare. Et questo è tutto quello, che secondo la proposta ui douea dimostrare. ADRI. Questa dimostratione mi è molto piaciuto, & hà dello ingegnoso: però seguitate pure un'altra : che queste cose non mi lasciano sentire dolore alcuno. G 10 s. Mi piace Messere : che questi ragionamenti ui seruino per medicina del uostro male : però molto uolentieri uoglio seguitare ; & dimostrarui : che

### PROPOSTA. XXXI.

Se da uno interuallo Sesquiottauo si leuerà il Sesquinono: il rimanente sarà Sesquiottantesimo.

😰 Ia a il termine maggiore , ritrouato per laV entesimaquinta : & sia ab Sesquinono & a c Sesquiottano. Leno da a c l'internallo a b : onde ne resta b c: il quale di co infallibilmente effere Sefquiottantesimo : percioche , effendo a c Sefquiottauo,

| J1                                                |                                              |                                                   |  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| 2                                                 | b                                            | с                                                 |  |
| 90                                                | 81                                           | 80                                                |  |
| 8<br>16<br>24<br>32<br>40<br>48<br>56<br>64<br>72 |                                              | 9<br>18<br>27<br>36<br>45<br>54<br>63<br>72<br>81 |  |
| 9<br>18<br>27<br>36<br>45<br>54<br>63<br>72       | 10<br>20<br>30<br>40<br>50<br>60<br>70<br>80 |                                                   |  |

a contiene il c una fiata & la sua Ottaua parte : Onde, per la Duodecima di questo, Otto a sono equali à noue c : Sedici à diciotto : & proportionatamente ascendendo (per no andare in lungo) Ottanta uno c sono equali à Settantadue a Di nuouo dico: perche a è Sesquinono di b: a contiene il b una fiata & la sua Nona parte. Onde auiene, per la nominata Duodecima, che Noue a sono equali à dieci b : Diciotto à uenti : & cosi (ascendendo con l'istessa progressione, & con l'istesso ordine ) Settantadue a saranno equali. ad ottanta b . Ma habbiamo gia detto, che Settantadue a sono equali ad Ottantauno c: adunque Ottantauno c sono tanto, quanto Ottanta b. Adunque il b contiene il c una fiata & la sua Ottantesima parte. Et b c , come ui douea dimostrare , è interuallo Sesquiottantesimo, secondo che si è proposto. CLAV. Tutto torna bene: ma che aggiungerete hormai à questa M. Gioseffo? GIOs. A questa uoglio aggiungere il suo Corrolario: & Sarà questo.

#### CORROLARIO.

Ondemanisestamente appare, che l'interuallo Sesquiottantesimo sia la differenza, che si troua tra il Sesquiottauo & lo Sesquinono interuallo.

A perche è cofa,che sitocca con le mani : però passaremo ad un'altra dimostra-tione,la quale sarà la sequente.

#### PROPOSTA. XXXII.

Se dall'interuallo Sesquiquintodecimo si leuera il Sesquiuentesimoquarto: quello che sopr'auanzerà sarà Supertripartientecentesimo uentesimo quinto.

Ia , per la Ventesimaquarta di questo , a termine minore , al quale sia assegnato b Sesquiuentesimoquarto: & c Sesquiquintodecimo. Dico, che cauando 🗱 🕃 b a internallo Sesquinentesimoquarto da c a Sesquiquintodecimo, ne rimanerà c b: il quale è Supertripartiente I 25. Impero che c contiene a & una sua Quin tadecima parte : onde , per la Duodecima proposta , Quindeci c sono equali à sedeci a : Trenta à trentadue: Quarantacinque à quarantaotto: & cosi ultimamente, accrescendo second o l'Arithmetica progressione, Trecento settantacinque c saranno equali à Quat trocento a.Et perche b a è Sesquiuentesimoquarto: però b contiene a & una suaVentesim aquarta parte : onde nasce , per la nominata Proposta. che V entiquattro b sono equa li à uinticinque a : Quarantaotto à cinquanta : & cost per Arithmetica progressione, per non andare piu di lungo: Trecento ottantaquattro b sono equali à Quattrocento a. Ma habbiamo gia detto, che Trecento settantacinque c sono equali à Quattrocento a : adunque Trecento ottanta quattro b sono equali à Trecento settantacinque c. Et per la Quart adecima proposta, dico: che il c contiene il b una fiata & tre centesimeuentesime quinte parti: onde c, per la Difinitione delli Superpartienti, è Supertripartiente. 125. alb. Il che si può facilmente scorgere dalli termini radicali di c & b , i quali sono d & e: acquistati dalla divisione del Ternario, secondo I modo mostrato nel Cap. 43. della Prima parte

| c                                                    | Ь                                                  | a                                                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 384                                                  | 375                                                | 360                                                 |
| d                                                    | e -                                                | i f                                                 |
| 128                                                  | 125                                                | 120                                                 |
| 15<br>30<br>45<br>Et il; refto<br>per ordine.<br>375 | 35.035                                             | 16<br>32<br>48.<br>Et il refto<br>per ordine<br>400 |
|                                                      | 24<br>48<br>72<br>Et il refto<br>per ordine<br>384 | 25<br>50<br>75<br>Et il refto<br>per ordine.<br>400 |

parte delle Istitutioni, nelli termini c.b. a. onde ne nasce d.e. s. i quali sono Numeri Contrasceprimi: e.g., per la Nona Desinitione, Radice delle proportioni c.b. a. Il perche: Se dall'interuallo Sesquiquintodecimo si leuerà il Sesquiuentessimo quarto: quello che werrà, sarà Supertripartiente centessimo uentessimo quinto: Come ui donea dimostrare,

# CORROLARIO.

Onde è manifesto, che l'interuallo Supertripartiente centesimo uentesimo quinto è la differenza, che si troua tra lo Sesquiquintodecimo, & lo Sesquiuentesimoquarto: Et che l'interuallo Sesquiquintodecimo è reintegrato dallo Sesquiuentesimoquarto & dallo Supertripartiente centesimo uentesimo quinto: come da sue parti.

O sò che hormai farebbe hora di dar fine à questo nostro ragionamento : percional che è molto tempo, che siamo adunati in questo luogo: & hormai son stancoper il imolto ragionare: ma di gratia non ui rincresca l'ascoltarmi ancora un poco: Percioche desidero di finire di dimostrarui alcune cose: per non hauer poi al nostro ritor no da fare altro, che dar principio à quello, che è il nostro principale intendimento: applicando tutte queste dimostrationi fatte sin hora, & quelle poche, chi o son per dimostrationi fatte sin hora, & quelle poche, chi o son per dimostrationi fatte sin hora, & quelle poche, chi o son per dimostrationi fatte sin hora, & quelle poche, chi o son per dimostrationi sin discondina di mostrationi sin di molto di

firarui alle consonance & a tutti quelli interualli; che sono nella Musica: essendo che queste sono, come sondamento di quelle cose, che ui son per dire. Desi. Io non dessedero altro, se non di udirui raggionare di queste cose; perche mi pare, che queste hore siano ben spese: & noi credete, che mi habbia da rincresciere ? seguitate pur quello, che ui piace: che tutti noi ui ascolitamo uolentieti: perche in uero tutta la fasica è uostra. Gio o seguitero adunque à dar sine a quello, che dir ui uolea.

# PROPOSTA. XXXIII.

Il restante di una Parte maggiore: dalla quale sia cauata una mi nore à lei piu uicina, ò continua di qual si uoglia Interuallo:ag giunto alla seconda: produce la prima.

Lav. Bisogna che prima ci dichiarate la proposta; perchemi pare disficile: Edici dipoi chece la dimostriate. Gios. Ecosa honesta: però attendete. Poglio divere: per farui capaci di questa cosa con uno particòlare essemplo: che se da una recela Quarta, che le minore es continuas ouogliate dir uicina: quello che uerrà, che sarà il restante: aggiunto alla Quarta parte, sarà medesimamente la Terça. Esche questo sia il uero: lo nederete prima in prattica: dopoi nelo dimostrerò: acciò lo sapine, come sapere si debbe. Quando adunque uorrete canare di di;; che sono parti propinque l'una all'altra: prima moltiplicherete scambienomente il Numeratore dell'una co'l Denominatore dell'altra: il che

$$\frac{1}{4} \times \frac{1}{3}$$
che con.
$$\frac{3}{12} \cdot \text{di} \quad \frac{4}{12} \cdot \text{refta} \quad \frac{1}{12} \times \frac{1}{4} \cdot \frac{1$$

fatto, uerrà 4 & 3: che faranno i Numeratori delle due parti, che nasceranno, simili alle parti proposte. Dipoi moltiplicherete i Denominatori delle proposte parti insieme, & ne uerrà 12: Ilquale sarà il Denominatore delli detti due Numeratori. Percioche altro non è quello, ch'io ho operato sin hora, che un ridurre molte parti di diuersi Denominatori, sotto uno istesso Denominatore. Onde da tale moltiplicatione nasceranno 3 & 4 de i quali il primo corrisponde à 4 si se sondo corrisponde à 4. Fatto questo, cauarete li 3 delli 4 delli 4 me uerrà senza fallo 1 i il quale se aggiungerete à 4, hauerete 1 le delli 4 delli 4 se me uerrà senza fallo 1 i il quale se aggiungerete à 4 se sambieuolme te, per li Denominatori : sommando inscene li produtti : & moltiplicando etiandio suno per l'altro i Denominatori : sonondo inscene li produtti : & moltiplicando etiandio suno come uedete nell'essemplo, che ui ho formato: accioche piu sacilmente mi haueste da intendere. Hora potrete dire, che cauato 4 di 1 ne uiene 1 i il quale aggiunto ad 1 rende di punto 3. Et questo si samissipo con la Dimostratione, per tal modo. Se Tre terze parti di ano intervallo sanno tutto l'intervallo interviil che sanno etiandio Quattro quar te parti , d Dodici duodecime parti: Tre terze parti, & Quattroquarte parti: & simi-

gliantemente Dodici duodecime parti sono tra soro equali. Onde auiene, che 4 sono equa li à 6 4 4 à 15 : 6 3 sono anco equali à 18 : 6 3 à 14 . Imperoche, per la Duodect. ma dignità : Di quelle cose , delle quali i Tutti sono equali equali etiandio sono le Metà loro. Ma 4 sono 1 : adunque sono una Terza parte di tutto lo Internallo : alquale Dodi ci duodecime sono equali : & con esso sono una cosa istessa. Però adunque - minor parte di tutto l'internallo, che è equale (come si è mostrato) à 1/2 : & 1/2 aggiunto ad -4, resti tuise ono - , la quale è la parte maggiore di esso internallo . Sono adunque - & = equali adun Terzo. come ui ho mostrato. Onde il restante di una parte maggiore di qual's uoglia internallo: dalla quale sia cauata una minore à lei piu uicina, ò continua : aggiunto alla seconda: produce la prima. Et questo è quello, che secondo la proposta, dimostrar ui douea. Et ancora che questa dimostratione sia ristretta in un particolare: tutta uia si uerisica universalmente in due qualunque si uogliano parte propinque & V niversale : come sono una Quarta & Quinta parte: perche aggiunto una Ventesima alla Quinta parte: uiene una Quarta intera. Simigliantemente aggiunta una Sesta parte & una Trentesima: ne nasceuna Quinta: il che si potrebbe anco dire delle altre: le quali lascio perbreuità. CLAV. Questo intendo hora benisimo: & ui ringratio della fatica, che hauete fatto à mia istantia. G10s. Ma accioche uediate à che proposito habbia introdutto questa pro posta:hora lo mostrerò,che

PROPOSTA. XXXIIII.

Due interualli Sesquiottaui sono minori di uno Sesquiterzo: & maggiori di uno Sesquiquarto.

🥰 Iano adunque a b& b c due interualli Sefquiottaui:l'uno dopo l'altro,per la Prima 🏂 propogla di questo,moltiplicati:dimodo che a b sia il primo, & b c il secondo, alli qua

| ā       | ь   | e    -                                   | c      | d    |
|---------|-----|------------------------------------------|--------|------|
| 18      | 72  | () () () () () () () () () () () () () ( | 64     | 0.0  |
| h-      | k   |                                          | 1      | 1114 |
| 8       | 9   | 1 1 = W                                  | 10 1   | 1013 |
| 948     | 648 |                                          | - Ar T |      |
| - 1-    | 8   |                                          | 9      |      |
| - 12115 | 576 |                                          | 576    | 5    |
|         | 72  |                                          | 64 1   |      |
| 12 0    | 9   |                                          | 13 - 1 |      |
| 131     | 648 |                                          | 648    |      |

li (per piu facilità) corrispodinoh. K. l. ancora per la Decima festa, due interualli Sesquiot taui moltiplicati tra i Numeri coposti:cioè h allo a: K alb: & lalc. Et sia anco a & d'inter uallo Sesquiterzo: & a con e Sesquiquarto. Dico a c esser minore internallo di a d: & maqgiore di a e. La onde perche a è Sesquiottauo colb: però, per la Duodecima, Otto a sono equa li à noue b. Simigliantemente, perche b è Sesquiottano al c, per l'istessa Duodecima, Otto b fanno tato, quato noue c. Ma essendo un b equale ad un c & ad una sua Ottaua parte: No ue b uegono equali à dieci c, & ad una Ottaua parte di esso c. Habbiamo però detto, Noue. b essere equali ad otto a: aduque Otto a sono equali à dieci c & ad una sua Ottaua parte. Ma dieci et 1/2 di uno, cotegono Otto una fiata & 17/64, che sono ona sua Quarta pte, co 1/64 aduque per la Quartadecima proposta, uno acotiene un c & una sua Quarta parte, con Et una quarta parte co 1 sono minori di - parte, e maggiori di 1. Imperoche, co me particolarmente dimostrai nella Precedete 4 & fanno una Terza parte, che è mag giore, per la Nona dignità, che no è + & - fi come questa è maggiore della Quarta par te: percioche la supera per 164. La onde, perche dieci & parte con 8 per la Sestadecima proposta, sono due Sesquiottani insieme moltiplicati tra i Numeri composti : però potiamo concludere, che due Sesquiottaui sono minori di uno Sesquiterzo, & maggiori di uno Sesquiquarto internallo : come bisognana dimostrare. A DRI. Questo non si può negare. Gios. Ne questo anco: che

# PROPOSTA. XXXV.

Tre interualli Sesquiottaui sopr'auanzano un Sesquiterzo: & sono minori di uno Sesquialtero.

Lehe si proud in questo modo. Siano a.b.c.d. tre internalli Sesquiottani congiunti. per la Prima di questo: di modo che ab sia il primo: b c il secondo: & c d il ier? o. Es fiano anco h.K.l.m.tre Sesquiottaui, per la Decima sesta, moltiplicati tra i Nume ri coposti: di modo che il maggior di questi corrispodi al minore delli primi: & per ordine il minore al maggiore. Dico primieramete a d effer maggiore di uno interuallo Sefquiter 20: percioche essendo ab & b c due Sesquiottaui, per la Precedente: & per la Duodccima, Otto a sono tanto, quanto dieci c'& 1/8 parte. Mac anco è Sesquiottauo al d:per la detta Duode cima adunque: Otto c sono equali à noue d'& Noue c sono equali à dieci de fua par te. & Diecic & - s parte sono equali ad undeci d & - s Mapoi che Otto ottane parti di c contengono Noue ottane parti di d:adunque per la Quartadecima proposta, - s parte di c contiene - s parte di d, & la sua parte ottana:che è - Dieci c adaque & s parte di uno sono equali à V ndici d & 25. che sono 3 & 2 164. & per la Decimaquarta nominata: si come Vndeci 3 6 1 sono in proportione à Otto, cosi sitroua essere a con il d. Mav ndeci contego no una fiata gli ottani & tre loro parti, con 🖁 & 🚾 diuno. Et tre parti de gli ottani, per la Nona dignità, sono piu della Terka parte loro: adunque necessariamente seguita: che tre parti de gli ottaui & 3 di uno con 64 siano piu della TerZa parte loro. Imperoche V ndici & 3 di uno & 64 contengono gli ottani una fiata & piu della Terza parte loro. Onde se quita, che a contiened & piu di una sua terza parte. Et perche a con d: ouero h con m: per la Decimasesta proposta, sono tre Sesquiottani insieme aggiunti: però tre Sesquiottani so no piu di uno SesquiterZo interuallo. Secondariamente dico a dessere minore dello Sesqui ter Zo: essendo che V ndici contiene 8 & li suoi 3 : aduque manca 1 al compimento di + ; i quali sono la metà delli Otto. Ma quelle parti, che superano, sono li \_ di 8 & 6 to sano me no della metà di - il che anco minormete farano. - V ndici adug; & - 3 & i di uno cotegono 8 una fiata & meno che la metà di \* parti. Aduque, p la Quartadecima nominata,

a core

8.

048

| a                            | b                          | c        | d                                       |
|------------------------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------|
| 729                          | 648                        | 576      | 512                                     |
| h                            | <b>k</b>                   | 1<br>1   | m                                       |
| 8                            | 9:                         | 10 -     | II 25 64                                |
| 5832                         | 1788.                      | 5832     |                                         |
| d. Six. e<br>(d) is the fact | e President<br>Sport State | 8        | 9                                       |
|                              | 6) (E-3)                   | 4608     | 4608                                    |
|                              |                            | 9        | 10 8                                    |
|                              |                            | 5184     | 5184                                    |
|                              |                            | 10 8     | 1 I 25 64                               |
|                              | ~ -                        | 5832     | 5832                                    |
|                              |                            | 8 8      | 9 8                                     |
|                              |                            | 576      | 576                                     |
| - ·                          |                            | <u>1</u> | 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 |
|                              | 1).                        | 72       | 72                                      |
| 8                            | \$1 T                      |          | II 25<br>64                             |
| واحر الأوحسا                 |                            | in h     | I 3 25<br>8 64                          |

( ==

a contiene il d,& meno de la sua metà. Il perche ne segue, che l'interuallo a d sia minore di uno Sesquialtero. Et questo è tutto quello, che in tal proposta bisognana dimosfrarui. FRAN. Questa è stata una lunga diceria: & bisogna che tanto colai, che ascolat: quanto quello, che dimosfra sia in ceruello: altramente le cose non passiriano non poso bene. Ann. In fatto il commemperare tante parti, con tante minusie, sanno un grande garbuglio a quelli, che non hanno molta prattica de i Numeri. DESI. Veramente, che colui, il quale non ha prattica delle cose dell'Arithmetica, non può bene intendere le cose della Mussica. Et però nonè da maravigliarsi, se alcuni delli nostri Mussici, dico delli bassi d'ingegno & d'intelletto, non la uogliono assagnare: anzi la sprezzano. Et questo aviene per la loro dapocaggine. Ma non perdiamo tempo intorno a costoro. G 10 5. Voglio che hora uediamo: che

# PROPOSTA. XXXVI.

Se sarano posti per ordine Tre termini: sarà maggiore la propor tione, che sitroua tra gli estremi: che quella di ciascheduno di loro da perse con il termine mezano.

T accioche intendiate questa, che è facile, state attenti. Siano a.b.c. Tre termini posti per ordine: dico che maggiore è la proportione, che si troua tra a c c termini estremi, che non è quella dib mezano termine con a, o ueramente con c. Impéroche essendo, per la Quarta dimanda, la proportione de gli estremia c c composta delle proportioni a b & b c, come da sue parti: la proportione a b & la b c sono



parti della a c: & la a c è il Tutto. Ma perche, per l'Vltima dignità, Ogni tutto è mag giore della fiu parte: però è maggiore la proportione di a & c, che non è quella di a & b: onero di b & c: come dice la proposta. Et questo è quello, che dimostrar ui volea. Et questo à maniera di argomento servirà ad ogni proposta simile. A DRI. Veramente, che è bella: & anco, si come hauete detto, è facile molto. Onde assaini piace: perche è intelligibile. Seguitate adunque il resto. GIO. Voglio che hora dimostriamo: che

# PROPOSTA. XXXVII.

Quattro interualli Sefquiottaui adunati insieme superano l'interuallo Sesquialtero.

T ciò spuò ottimamente prouare in cotalmodo. Siano a.b.c.d.e., per la Prissa ma di questo, quattro interualli insieme congiunti. & sia ab il primo: b c il sias secondo: c di literzo; & de il quarto. Et siano etiandio b. K.l.m.n. quatro sessione per la Decima sesta proposta, insseme adunati: dimodo che h corrispon di ada: K. alb: l al c:mal d: & nade. Dico hora, che l'intervallo a e sirritrona esse maggiore dell'intervallo Sesquialtero. Imperoche, si come hò dimostrato nella penshima, Otto a sono tanto quanto undici d & 5. Let V ndici d & 5. Sono equali à dodici e & 5. Let V.

|                  | 1,201,700<br>2,170,700<br>2,000,700,700 | -b                                            | <b>c</b> - 3 13 14 | √. <b>q</b>  | c              |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|
| -                | 700 moles                               | 0 9 3832                                      | 5184               | 4608         | 4096           |
| -                | & h <b>d</b> aez.                       | 2/2 - 2/2 1/2 1/2 2/2 1/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 | 1 - 22 - 124)      | m - \        | <b>n</b> (()   |
| -                | 8                                       | 9                                             | IO 1/8             | II 25<br>-64 | 12 417<br>512  |
| -                | 52488                                   |                                               | 14711              | 52488        | 52488          |
| speciment modern | 8                                       |                                               |                    |              | I 2 417<br>512 |
| 1                |                                         | 5.1                                           | 1_1                |              | I 417<br>51 2  |

Adüque Otto a sono equali à dodici e & 17. Ma Dodici con 17. contengono otto una siata, & pis della metà di Otto ottaue parti, percioche Dodici contengono otto una siata & la sua metà: Onde, per la Desinitione, sono in proportione Sesquialtera: Ma il 12, oltra di que sto comiene la 17. parte di uno. Onde, per la Precedente, haurà maggior proportione 8, con 12 & 15. parte di uno. Onde, per la Precedente, haurà maggior proportione 8, con 12 & 15. parte di uno. Onde, per la Precedente en la metra de per della sua metà. Et essendo de e internallo congiumo di quattro sesquiottani en quattro sesquiottani insteme adunati superano l'internallo Sesquiottani en seme adunati superano l'internallo Sesquiottani se congiumo di quattro sesquiottani sono minori (come sono certamente) di uno internallo Duplo. Gio s. Questo si può anche dimostrare per questa strada: maio per schi uar la lunghe 2, a, uedrò di tenere altro me 20 di quello chi so ho tenuto di sopra. A du 1. Let qualme 20 sara questo? Gio s. Ascoltate prima la Proposta: & dipoi udirete la dimostratione.

# PROPOSTA. XXXVIII.

Cinque interualli Sesquiottaui posti insieme non fanno l'interuallo Duplo.

Vesta è la proposta : & la Dimostratione procederà in questo modo. Habbiamo gia dimostrato nella Decimasettima proposta, che l'internallo Duplo si fà di due mas giori internalli Superparticolari : i quali sono Sesquialtero & Sesquiterzo. Ma cinque internalli Sesquiottani posti insieme sono minori di uno Duplo : percioche i tre pri mi, per la Trentesima quinta proposta, sono minori di uno internallo Sesquialtero: & à due sequenti, per la Trentesima quarta, sono minori di un'internallo Sesquiterzo: adunque aggiunti tutti insieme sono minori di uno interuallo Duplo : come dice la nostra Proposta. FRAN. Io staua pur'à uedere, doue poteua uscire un'altro modo differente dalli mostrati : Ma mi hauete satisfatto benissimo : percioche è bella, facile, & breue. Et credo, che (come gia dicesti) quanti sono li mezi, tante sono le Dimostrationi : però, come si potrebbe questa ancora dimostrare? GIOS. In questa maniera. Siano a & feli estremi termini di cinque interualli Sesquiottaui, per la Prima di questo, adunati insieme : & siano h & o medesimamente cinque interualli Sesquiottaui moltiplicati, per la De cima sesta, tra numeri composti: di modo che h corrispondi con a, é o con f. Et sea anche p, il quale con h contenga l'internallo Duplo. Dico, che h & o non fanno uno internallo Duplo: percioche, per la Trentesima sesta proposta, è maggiore la proportione, che si troua tra h & p due estremische non è quella, la quale si troua tra uno di quello, che è a & lomeZano, il

| a     | f       |    |
|-------|---------|----|
| 59049 | 32768   |    |
| h     | 0       | P  |
| 8     | 14 1705 | 16 |

quale è o. La onde essendo h & o cinque interualli aggiunti insieme : & h pl'interuallo Duplo: seguita che cinque interualli Sesquiottaui possi insieme non sanno uno interuallo Duplo: come doue a dimostrare. Ancora ui uoglio dire: perche h & o sono cinque interuallo Sesquiottaui: & h p interuallo Duplo: però dico, h & o non sare esso interuallo: essendo che o contiene h solamente una sitata con \$\frac{3}{7}\$ parti & di più \$\frac{100}{400}\$ le quali parti aggiunte inseeme non arrivano all'intervo di esso si liminor termine della Dupla. Onde di nuovo repsico: che cinque interualli Sesquiottaui aggiunti inseme non samo un'interuallo Duplo: come dice la proposta. Ma per dar sine à questo ragionamento, ui dico: che

# PROPOSTA. XXXIX.

Sei interualli Sesquiottaui sono maggiori di uno interuallo Duplo.

Es 1. Horami accorgo doue tende il nostro pensiero: perche credo, che con questa nogliate prouare questa proposta contra l'opinione di Aristosseno: & riprobare, che Sei tuoni (come ci teneua) facessero una Diapason. G 10s. Costè ueramentema ueniamo al proposito della proposta. Si a & g internallo, che contenga sei ses seguinti di modo che a b sia il primo: b c il secondo: c d il Terzo: de il Quarto: ef il Quinto: & f g il Sesso. Et siano anco h. K. l. m. n. o. p. simiglianteme sei sei sesse quiottati

quiottani interualli ,moltiplicati, per la Sesta decima, tra Numeri composti: & accommodati di maniera, che h corrissodi ad a per ordine; & palq. Dico che a g è maggiore di uno interuallo Duplo. Et perche a b è Sesquiottauo: però, per la Duodecima proposta, otto a so caquali à noue b. & per la istessa or quati à dieci c & \frac{1}{3} di uno. Et, per la Trentessima quarta, Dieci c & \frac{1}{3} sono equali ad undici d & \frac{15}{36}. Et, per la Trentessima quinta, Vindici d con \frac{1}{3} sono equali à dodici e & \frac{1713}{37}. Simigliantemente Dodici e con il resto sono equali à quattordici f & \frac{1753}{300} : & tutta questa somma è equale à sedici g & \frac{7151}{3008}. Onde Sedici con \frac{7151}{3008} contengono l'Otto due sistes & anco più: dimodo che per la Quarta decima: & per la

| a       | ь       | с           | d         | e          | f       | g        |
|---------|---------|-------------|-----------|------------|---------|----------|
| 531441  | 472392  | 419904      | 373248    | 331776     | 294912  | 262144   |
| h       | k       | 1           | m         | n          | 0       | P        |
| 8       | 9       | 10 <u>1</u> | 1 I 25 64 | 12 417 512 | 14 4096 | 16 32768 |
| 4251528 | 4251528 | 4251528     | 4251528   | 4251528    | 4251528 | 4251528  |

Trentesima sesta proposta,a g si troua esser maggiore dell'interuallo Duplo.Sei Sesquiotta. ui adunque congiunti insieme sono maggiori di uno interuallo Duplo:come era il mio proposito di dimostrarui. Et qui con la uostra buona gratia uoglio far fine per hoggi di ragionare piu alcuna cosa della Musica. A d R I. Hauete molto ben ragione : & credo che siate stanco: Ma queste ultime dimostrationi mi paiono molto difficili damandare alla memoria: & che habbiano di bisogno di molto essercitio delle Mathematiche . Gios. Sono ueramente difficili Messere:ma quando si possederanno bene la Duodecima proposta & le due sequenti, allora il tutto parerà facile. Ma qui stà il peso della cosa: che uolendosi far patroni di queste Dimostrationi,bisogna affaticarsi,& essercitarsi : non solamente nel porre insieme molte Proportioni di uno genere:ma etiandio de gli altri:raccogliendo molte parti insieme:& diuidendo l'una per l'altra:& facendo molte altre cose simili:percioche cosi fa cendo, si uiene a fare la prattica di queste cose: le quali nel dimostrare, non lasciano parer le cose tanto strane. Ma non piu di questo: perch'io credo, che hormai tanto siete stanchi di ascoltarmi: quant'io di ragionare. FRAN. Può ben essere, che siamo stanchi: ma non gia saty:essendo che troppo diletteuole & troppo utile è lo imparare. CLAV. Diciamo pur quello, che è ueramente: l'hora è tarda, & il tempo non ci concede, che andiamo piu oltra. Quanto poi alla stanche za, non credo che alcuno di noi si possa chiamar stanco : essendo stata la fatica tutta di M. Gioseffo. A DR I. Questo è pur troppo uero:ma ui prego à far mi questo fauore, di ritornar dimane all'hora, che siete uenuti hoggidi à uedermi: poi ch' io non mi posso partire, come uedete: Perche se mi fusse concesso: uerrei à ritrouar uoi . Et questo dico: accioche potiamo udire il fine di questa cosa: & non lasciamo l'incominciata opera imperfetta. G 1 0 s. Cosi faremo Messere: rimaneteui adunque in pace. A D R I. An date tutti,ch' Iddio ui accompagni.

|        |  |     | , , , |
|--------|--|-----|-------|
| -      |  | -   |       |
| THEFTE |  | - : |       |
|        |  |     |       |
|        |  |     |       |
|        |  |     |       |
|        |  |     |       |

The state of the s

# DELLE 81 DIMOSTRATIONI

HARMONICHE DEL REVERENDO

# M. GIOSEFFO ZARLINO

DA CHIOGGIA MAESTRO

DI CAPELLA DELLA ILLVSTRISSIMA SIGNORIA

DI VENETIA.

Ragionamento Secondo.

ECONDO L'ordine dato un pocopiu per tempo il feguente giornoritornassimo à casa di M. Adriano: per seguitare i nostri diletteuoli & utili gia incominciati ragionamenti. Onde hauen dossima discorso sopra diuerse cose, ragionate il giorno inanti: quando mi parue tempo, con licentia di tutti, in cotalguisa à dire incominciai. G10s. lo conosco Sig. miei da molti segui: & massimamente da questi: che inanzi l'hora costituita il giorno precedente, insieme ui siete adunati: che li nostri ragionamenti passati ui siano piaciuti. Il che etiandio heri lo conobbi dalla

patientia, che haueste in ascoltarmi: però penso di dirui hoggi cose, che maggiormente ui dilettaranno: percioche entriamo à ragionare un poco piu particolarmente delle cose del la Musica: Essendo che'l ragionamento hauuto heri fu intorno al dimostrarui molte cose de Numeri & Proportioni . Ma hoggi descenderemo à dare una cognitione particolare de gli internalli Musicali: & à dimostrarui in qual maniera nascono li consonanti,& an cosi dissonati : i quali seruono alle compositioni delle nostre Cantilene: & farui conoscere, quanta differenza si trouitra quelli internalli, che usanano gli Antichi, i quali erano minori della Diatessaron; tenuti da loro per dissonanti. Onde potrete dipoi conoscere in quanto errore siano quelli, che ai giorni nostri credono, & ostinatamente affermano, che tali internalli da gli Antichi prohibiti: entrino nel numero delle nostre Consonaze. Le quali cose spero dimostrare tanto facilmente, & tanto chiaramente: che ogn'uno di uoi potrà restare satisfatto Et se alcuno di uoi hebbe mai opinione cotraria: da quello che son per dirui & dimostrarui: son certo, che si ridurrà à creder quello, che è uero: & che infat to no può essere altramente: & si leuerà dal credere il falso. FRAN. Fin hora si può troppo bë conoscere l'errore di questi tali: quado si hà inteso quello, che hauete scritto nelle Istitu tioni: percioche tătomanifesto appare, che no ha dibifogno di altre dimostrationi.C L A V. Che direte uoi di jsto Messere: che alcuni, forse p parere d'intedere meglio di ciaschedun' altro le cose della Musica: quando odono dire, che noi adoperiamo il Semituono maggiore nelle nostre compositioni, & non il minore: simigliantemente, quando odono fare la differenza. rela di Tuono maggiore es diminore: mostrano di meravigliarsi di queste cose: il che famno ancora, quando odono dire, che li Modi, o Tuoni arrivano al numero di Dodici, quali, che queste cose non fussero uere: & che non fussero state dimostrate da M. Gioseffo ottimamente: e's che la cosa, non fusse tanto chiara, che ogn'uno di mediocre intelletto potesse esser capace:ma consistesse piu presto in opinione. A D R 1. Non ui fatte marauiglia di questo perche si trouano etiandio alcuni, i quali se bene non si possono numerare tra gli ignoranti: almeno si possono porre tra i maligni : che quando conoscono, che una cosa sia p apportare qualche utile & qual che honore ad alcuno: per sciemare le laudi che li conuegono; da una certa loropassione uinti: piu tosto uogliono con loro biasimo & contra la coscient a loro occultare il uero & contrastare: che af sirmare quello, che sentono nell'animo non esser falso. FR AN. Questa è una mala razza d'huomini Messere. Ma che direte de quegli altri:che non potendo apertamente biasimare quello, che possono dibuono: perche uedono, che in fatto non gli riuscirebbe il loro pensiero: cercano di offuscare in qualche par te la gloria di coloro, che per qualche buona opera fatta, la meritano: col lodarli frigidamente insieme con le operationi loro: che è peggio assai, che se apertamente le biasimassino: oueramente almeno col lodare estremamente l'opere di qualchedun'altro: se bene conoscono, che non meritano cotal laude : E tutto fanno à fine di abbassarli : se bene siritrouano essere presenti. Ancora se altro non sanno fare, lodano almeno tanto gli Antichi, quantunque non habbiano cognitione delle cose loro: che con ogni lor potere cerca no di leuare quel poco di riputatione, che li Moderni si hanno delle buone opere loro fatto acquisto. ADRI. Acostoro si conviene quelbel detto di Horatio: il quale torna benisimo à questo proposito di questi huomini rabiosi, inuidi, ignoranti & maligni: quando dice:

Epist.1.lib. 1.epist.1.

Iamfaliare Numæ carmen, qui laudat, & illud. Quod mecum ignorat, folus uult feire uideri. Ingeniis non ille fauet, plaudit que sepultis: Nostra sed impugnat: nos, nostra que liuidus odit.

GIOS. Veramente Messere, che uoi sciete un buon scolare: perche ui hauete tenuto molio bene à memoria la lettione, che io gia ui lessi sopra questi V ersi: à proposito di quei maligni: che cătădo le uostre cose, biasimauano molto uoi: lodando suori d'ogni proposito grademete Giosquino co parole:ma co i fatti, al loro dispetto lodano uoi:et ueniuano à biasimare il loda to: percioche ne i conferti loro non adoperano cosa alcuna di Giosquino: ne di alcuna sua co sa se ne seruono; ma si bene delle uostre: Il che ui è di soma laude. Onde ui dico, che questo Horatio è stato & è un gran Poeta. V edete, come egli ci pone auanti gli occhi questa mala generatione di huomini, dipingendoci la loro natura : per che ancora lui à i suoi tempi dasimil Gente inuida, maligna & peruersa era bersagliato. Ma di gratia non parliamo pin cosa alcuna di costoro: percioche zon noglio che habbiamo da fare con loro: & desidero, che ritroniamo a ragionare di quelle cose, dalle quali, heri incominciassemo il nostro ragionamento. DESI. Saraben fatto M. Gioseffo: & incominciarete da quello, che ui torna piu commodo. G 1 o s. Hauendoui adunque à ragionare di quelle cose, che fanno alla cognitione delle Confonanze & anco delle Dissonanze : & à dimostrarui molte cose, che accascano intorno ad esse, secondo la uerità, & come la Scienza richiede: è neces sario il porui prima inanzi quelli Principij, da i quali dipendono tutti i nostri ragionamen ti: & dichiararui quello, che importino alcuni termini & il Nome di alcuni internalli u. satinella Scienza: ancora che della maggior parte di loro ne habbiate acquistato la cognitione, col mezo delle Istitutioni : accioche per auentura non procediamo per cose non conosciute. Et ciò non sarà senza utilità : percioche non restero di dichiararui alcune cose,& aprirui alcuni secreti, che ui sarano di gra cotetezza et giouameto. Et p no andare molto in lugo, darò principio alla definitione della Co sona Za: la quale (come altrone hò det to piu fiate) è primieramete dal Musico cosiderata: & dipoi dirò quello, che sia Dissona 74 suo cotrario: la quale è cosiderata nel secodo luogo, es per accidete. Ma auati, che passiamo piu oltra ui uoglio fare un poco di discorso, che ui sarà di grade utile & forse no piu udito

in questo proposito: & tornerà bene, per potere risoluermi di alcune cose, che ui son per dimostrare. Attedete aduque prima: & di poi uerremo senza por tepo di mezo, à porre le De finitioni l'una dopo l'altra. Dico adunque incominciando, che la Oppositione, secondo'l Filo sofo-si trona esfere di Quattro maniere: accio sapiate, per qual cagione ho detto, che la Dis fonanza è contraria alla Confonanza: cioè Relativa; Contraria; Privativa; & Contradittoria. Ma perche la prima & le due ultime non fanno al nostro pro posito : però le uoglio lasciare da un canto: & dire solamente della Seconda: la quale non è altro, che la Ripugna La di due contrarij, che non conuengono insieme in uno istesso soggetto: ma per loro natura l'uno scaccia ò destrugge l'altro. Et questi Contrary sono di due maniere : percioche ouero che sono mediati, o ueramente sono immediati. I primi sono quelli, che riceuono alcuni me Zine i loro estremissi come tra il Nero & il Bianco molti mezani colori. Onde non è necessa rio sempre, che l'uno delli due estremi sianel soggetto: percio che il Corpo puo essere Rosso, o Verde, o di qualche altro colore: se bene non è Nero, o Bianco. Ma li Secondi sono quelli, che non riceuono cosa alcuna mezana dell'istesso genere : si come è la Sanità & la Insirmità: tra le quali non ui si da mezo alcuno secondo i Filosos: ancora che li Medici habbiano altra opinione.Il MeZo pero in questo luogo è di due sorti:prima per Partecipatione dell'uno & dell'altro estremo: come sono i mezani Colori & Sapori: dipoi per Negatione dell'uno & dell'altro de gli nominati estremi. E è quando si troua un soggetto, il quale non habbia estremo alcuno.Onde da quello,che hò detto potete comprendere, che la Consonanza & la Dissonanza si debbono collocare come due estremi nella Seconda specie de gli Oppositi: essen do che riceuono molti mezi tra loro. Et questo è uero: percioche, si come il Corpo visibile non è per necessità sempre biaco, ò nero:ma tallora è rosso, tallora uerde : & tallora di qualche altro colore:ne anco il Tangibile,è sempre freddo,o caldo:o duro ò tenero:ma alle fiate tepi do: & hora piu & hora men caldo o freddo: o ueramente di qualche altra mezana qualità: come anche il Gustabile, che non è sempre per necessità dolce, ouero amaro: ma garbo, ò acerbo, o ueramente in altro modo; cosi l'V dibile non è sempre semplicemente Consonante, o Dissonante: ma alle fiate partecipa di una qua lità mez ana, che tiene dell'uno & dell'altro:piu & meno, secondo che piu si auicina all'uno delli nominati estremi. Perche non sò ue dere,ne ritrouar ragione, che mi costringa à dire & credere : che tra gli estremi Oggetti de gli altri Sensi possano cascare molti mezi: & non in quelli dell'V dito. Però adunque diciamo, che tra la Consonanza, & la Dissonanza ui cascano molti mezani interualli : i quali partecipano (secondo che maggiormente s'accostano piu all'una, che all'altra) di questi duc estremi udibili. Et questi saranno quelli (lasciando di porre qualche altra differenza traloro, che si potrebbe fare) che nascono da altra proportione, che da alcuna di quelle, che sono contenute nel Genere Molteplice & Superparticolare : c ollocate tra le parti del numero Senario. La onde divideremo la Confonanza in due specie: delle quali la prima chiamaremo Confonanza propiamente detta: & la feconda Confonanza communemente detta. Le quali uolendo conoscere, incominciando dalla prima: diremo.

# DEFINITIONE.

# PRIMA.

Consonanza Propriamente detta è mistura, ò compositione di suono graue & di acuto: la quale soauemente & uniformemente uiene all'Vdito: la cui forma è contenuta da proportio ne Molteplice, ò Superparticolare: che si troua in atto tra le parti del primo Numero perfetto:cio è del Senario.

Es 1. Questa cosa in fatto mi èmolto noua: ne mai ho più inteso cosa alcuna di quesse Qualità udibili da alcuno: ne meno ho ritrouato cotal cosa appresso di alc uno autore, chio habbia studiato: Onde mi piace molto questa distintione: & hauete una gran ragione di questa cosa. Et quando non diceste altro in tutto questo nostro ragionamento, che noi habbiamo da sare insieme: questa pagherà ogni cosa. Che ne dite uoi di questo Messer Adai. Questa cosa mi ha leuato molti duby, chi o haue anel capo: percioche nella prattica udiua tutte queste cose: ne sapea dire, come la cosa poteua stare: ma hora son chiaro, che è questo, che detto ha M. Gioses servicoche spesse que ulmo nella Musica alcuni intervallische non si possono chia mare dissonanti: ne anco li potiamo nominare semplicemente consonanti: Onde questa cosa assaria si rei con con si potiamo conoscer l'una dall'altra, col mezo delle desinitioni. G 10 s. Vedete Messer, chio ui diro sempre qualche cosa di nouo: però ascoltate questa.

#### DEFINITIONE. II.

La Consonanza communemente detta è compositione di suono graue & di acuto: la quale, se bene non è interamente soaue all'udito: è però sopportabile: & la sua forma è contenuta da altra proportione, che Molteplice, ò Superparticolare: la quale si troua in atto tra le parti del Senario & il primo Numero cubo.

D n. Queste due definitioni hanno dibisogno di qualche dichiaratione: percioche hauendoci proposto due maniere di Consonante: fa bisogno, che ce le dimostriate particolarmente. I o o s. Messere, uoi douete spere, che la prima amiera di Consonante è riceunta da tutti per tale: che essendo le sue consonante collocate ne i loro propis de naturali luoghi: come heri su dichiarato: sono in talmaniera grate all'udito: che non si oche di poca ossessi più perfetta. Ma la seconda maniera, contiene quelle, che sanno un non sò che di poca ossessi più perfetta. Ma la seconda maniera, contiene quelle, che sanno un non sò che di poca ossessi più persetta. Ma la seconda maniera loro sentenute in atto tra le parti del Senario, che tra loro sanno le proportioni de genere Molteplice, o Superparticolare. Ma le seconde hano le forme loro contenute tra le proportioni de gli altri Generi: tra le nominate parti d' il primo numero Cubo, che è l'Otta nario. Et accioche meglio m'intendiate: douete sapere, che tra le nominate Parti d' il det o numero Cubo: che sono 1.2.3.4.5.6.8. ui cadono l'eniunarelatione; cioè Sei tra cicicheduno de gli altri numeri d' la l'inià: Cinque tra i cinque numeri maggiori d'il Binario: Quattro tra i quattro numeri maggiori ancora d'il Ternario. Tre tra i primi

2.1. Diapafon.

3.1.Diapason diapente.

4.1. Disdiapason.

5.1. Disdiapason ditono. 6.1. Disdiapason diapente.

8.1. Trifdiapason.

3.2. Diapente.

4.2. Diapason.

5.2. Diapason ditono.

ire maggiori & il Quaternario. Due tra i due maggiori & il Quinario . & V na tra il Senario & l'Ottanario . Delle quali V ndici fono Molteplici: Sei Superpartico lari. Due Superpartifeii: V na Molteplice fuperparticolare: et una Molteplice fuperparticolare: et una Molteplice fuperparticolare: fono teplici & nelle sei fuperparticolari fono contenute tutte le forme delle Confonan-3c della Prima maniera: & nelle due, con

l'altra

6.2. Diapason diapente.

8.2. Disdiapason. 4.3. Diatessaron.

5.3. Hexachordo maggiore.

6.3. Diapason.

8.3. Diapafon diateffaron.

5.4. Di tono.

6.4. Diapente. 8.4. Diapason.

6.5. Semiditono.

8.5. Hexachordo minore.

l'altra seguente, si ritrouano le sorme del le Confonanze della Seconda maniera: percioche tra 2 & 1:46 2:6 6 3:8 & 4, che sonotutte Duple si troua la forma della Diapason . Tra 3 & 1: 6 6 2, che sono Triple ; si trona la forma della Diapasondiapente. Tra 4 & 1:8 & 2: che sono Quadruple, si troua la forma della Disdiapason. Tras & 1 , chef an no la Quintupla,si troua la forma della Disdiapasonditono: tra o & 1, che ela Se stupla, si trona la forma della Disdiapa-Son diapente: & tra 8 & 1, che contiene

l'Ottupla proportione, si trona la forma della Trisdiapason. Et queste sono tutte Moltepli ci. Simigliantemente tra 3 & 2: & anco 6 & 4, che sono Sesquialtere, sitroua la forma della Diapente: tra 4 & 3: Ancora 8 & 6, che sono SesquiterZe, quella della Diatessaron: & tra s & 4,che è Sesquiquarta, quella del Ditono. V timamente tra o & s,che e Sesquiquinta è quella del Semiditono. Et tutte queste proportioni sono Superparticolari.Onde queste tutte con le Molteplici sono contenute nella prima schiera delle Consonan Re: & hanno il loro effere in atto tra i numeri ò parti nominate. Ma quelle della seconda, si trouano tra le altre, percioche nel Superpartiente tra 5 & 3, che e Superbipartiete ter To sitroua la forma dell'Hexachordo maggiore: & tra 8 & 5, che è Supertripartientequinto, si troua la forma dello Hexachordo minore. Ma nel Molteplice superparticolare tra s & 2,ui è la Dupla sesquialtera, la quale è la forma della Diapasonditono: & tra 8 & 3 nel Molteplice Superpartiente, che è la Dupla Superbipartiete terza, si troua la forma della Diapason diatessaron. ADRI. Mi hauete interamente satisfatto: & mi piace gran demente questa nova di stintione: percioche mi par nedere, che ella habbia à portare gra de utile, & da accordare molte discordie & liti, che gia gran tempo sono tra i Musici : & non sono ancora finite. G 1 0 s. Cosi credo, che sarà:ma accionon perdiamo tempo, definiro la Dissonanza: la quale è oppositamente contraria alla Consonanza propiamente detta: onde dirò.

#### " HE S' TON IN ACHEO, TINAN-DEFINITIONE. III.

La Dissonanza è distanza di suono graue & di acuto: che insieme per loro natura l'uno con l'altro mescolare, ouero unire non si possono: & percuote l'udito aspramente: & senza alcun piacere: & nasce da proportioni differenti di denominatione da quelle, che, si trouano in atto tra le parti del Senario, & l'Ottonario numero, collocare.

L A v. V eramente che colui, il quale hà inteso la Desinitione della Consonaza: può anco inteder quella della Dissonaza: se per caso no uoleste fare alcuna distintione di essa: si come hauete fatto della Consonaza. G 1 0 s. Non uoglio porre altra distin tione al presente ma uoglio dir solamente, che secondo la definitione del Filosofo : il quale definisce, che la Consonaza è ragio de Numeri: che si troua etiadio nella Dissonanza una 2.post.c.1. certa ragion de Numeri. Onde agguns: Contenuta da proportioni differenti di denomina tioni da quelle, che sitrouano in attotrale parti del Senario & dell'Ottanario numero, collocate, accioche conosciate, che la Dissonanza sia altutto priua della Ragione de Nume ri, che intende il Filosofo: & quello ch'io ho dechiarato altrone in questo proposito.

ADRI.

ADRI. Vi uoleua apunto dire: Se ogni Confonanza & ogni Interuallo Musicale rationa le è contenuto sotto una determinata proportione di numero à numero: come piu fiate ui hò udito dire:come può stare,che solamente la Consonanza sia ragione de Numeri: & non anco la Dissonanza? G10s. Non si può negare Messere, che la Dissonanza, essendo conte nuta da proportione rationale di numero à numero: si possa dire, che habbia raggione de Numeri: essendo che quella ragione si cosidera & si scorge in quato il maggior termine co tiene lo minore una, due, o piu fiate, con alcuna sua parte Aliquota, o Non aliquota: Ma lo hauer ragion de Numeri, o effer ragion de Numeri: per una certa eccellen a conuiene al primo numero perfetto, che è il Senario: ancora che gli Antichi attribuissero tal ragione al Quatternario: chiamandolo per alcune ragioni Perfetto. La onde le Confonanze, che ueramente hanno le loro uere forme dalle proportioni contenute tra le parti del Senario : si chiamano hauer ragione de Numeri: o ueramete esser ragione de Numeri. Ma le Dissonanze non possono esser dette, ne hauere cotali razioni: percioche hanno le proportioni loro contenute tra altri numeri, che quelli posti tra le parti nominate . ADRI. Son satisfatto benisimo: però ui prego à seguitare il resto. G 1 0 s. Hauendoui definito la Consonanza se condo le due maniere dichiarate: & la Dissonanza ancora: fa dibisogno, ch'ioui definisca l'Harmonia: la quale si compone di due consonanze almeno. Onde hauete prima a sapere: che quella distintione, che ho posto della Consonanza, è necessario che anco sia fatta dell' Harmonia: intendendo pero dell'Harmonia non propia: secondo l modo dichiarato nel Cap.12.della Seconda parte delle Istitutioni:percioche è di due sorti anche ella: cioè Sem plicemente, & Adun certo modo detta. Onde dichiarando questa prima, diro che:

# DEFINITIONE. IIII.

Harmonia Semplicemente detta è il concento, che nasceda due parti almeno insieme unite, secondo i gradi dell'Harmonica proportionalità: la quale soauemente peruiene all'Vdito.

N de quando due fuoni distanti l'uno dall'altro per il graue & per lo acuto, riceuono un mezano suono, che diuida lo internallo che sitroua tra loro in due consonan ze secondo i gradi della proportionalità Harmonica: allora si fa questa compositione, che intendiamo nella desinitione: che si chiama Harmonia Semplicemete detta . Ma per dichiararut il secondo membro dell'Harmonia non propia: dico, che :

# DEFINITIONE. V.

Harmonia detta Ad un certo modo è l'accordo, che fanno due partialmeno, poste insieme: ma non secondo i gradi della mediocrità Harmonica: la quale non cosi soauemente, come la Semplicemente detta, uiene al senso dell'Vdito.

Est. Questa distinsione anco mi piace: è uero che ha dibisogno di un poco del unstro un poco del un poco del un poco del un poco del un questo of cerche à me,ch'io non son molto prattico delle cose della Musica, è al quanto oscura. Però sarete contento di darmi meglio ad imendere questa cosa co uno essenzios to os est il douere. Dico adunque,che poco sa mostrandoui le proportioni, che nascono dalle parti del Senario & dall'Ottanario: breuemente ui dichiarii, & dimostra anco le forme di tutte le Consonanze: le quali ricordandoui dico,che quando ritrona

rete due consonanze unite, insieme, le cui proportioni saranno in cotalmodo ordinate . 6. 1.3. direte, che queste due consona e unite insieme a questo modo, fanno l'Harmonia Sem plicemete detta percioche tra loro si troua l'Harmonica mediocrità come la Quintadeci ma definitione di heri sempre lo farà manifesto. Il che direte anco delle altre simili : & questo è quato alla Seplicemete detta. Ma la Ad un certo modo dett, si fà, quando tra due consonanze ordinate al modo detto, non si troua tale Mediocrità: come sarebbe dire: quan do le sue proportioni fussero collocate tra questi termini 4.3.2. percioche se ui ricordate la Terzadecima Definitione di heri, sono collocate in Arithmetica progressione, o proportionalità: come piu ui piace à dire. Essendo che nella prima la forma della Diapente, anzi la Diapente istessa è collocata nel graue: & la Diatessaronnell'acuto & in questa il tutto è posto al contrario percioche la Diatessaron tiene il luogo graue, & la Diapente occupa lo acuto:cosa che no si troua tra le pportioni, che sono collocate nell'ordine naturale de i Nu meri Harmonici.Onde, quel Meno che soauemete peruenire all'V dito come si è detto nella sua Definitione: non è causato dalli internalli nominati: percioche sono consonanti : masi bene dall'ordine: che è posto al cotrario del primo: il perche meno che soauemete muouono lo udito. DE SI. Questa è bella consideratione. Et la intendo hora: però passate ad un'altra proposta: se altro sopra di questo non mi uolete dire. G 10 s. Non ni noglio dire altro. Ma noglio che sapiate: che le Consonanze, parlando universalmente, sono di due maniere: percioche alcune si chiamano Semplici, & alcune Composte: & accioche conosciate le une & l'altre, uerremo alla loro definitione: onde incomminciando dalle prime, diremo.

#### DEFINITIONE. VI.

Le Confonanze femplici sono quelle, che sono minori della Dia pason: come la Diapente, la Diatessaron, il Ditono, il Semiditono: & essa Diapason: le cui forme sono contenute tra le par ti del numero Senario ne i Generi Molteplice & Superparticolare.

DRI. Miricordo, che nelle Istitutioni hauete connumerato etiandio gli due Hexa I par cap. chordi:cioè il maggiore & lo minore:onde non credo che hora li uogliate escludere. 13.8:16. GIOS. E uero: ch'io chiamai l'Hexachordo semplice consonanza: non però sempli cemente :ma ad un certo modo: & per un certo rispetto: percioche è minore della Diapason: onde essa Diapason non entra nella sua compositione: Ma qui chiamo solamente semplici quelle consonan e, ch'io ho nominato: & non le altre. A DRI. Sta bene : seguitate adunque.G 1 o s. Cosi uoglio fare,

#### DEFINITIONE. VII.

Le Confonanze composte sono tutte quelle, che sono maggiori della Diapason: si come la Diapason diapente, la Disdiapason: & tutte l'altre Maggiori di queste.

R A v. Ogni internallo, sia qual si noglia, adunque accompagnato alla Diapason surà uno internallo, che si potrà dire Composto: per quello, ch' io neggio. G 1 o s. Cost è in fat to.Ma senza por tempo di mezo uerremo alla particolar Definitione di ciascheduna Consonanza: onde incominciando da quella, che è Regina di tutte l'altra, la quale è la Diapason : diremo.

La

La Diapaton è confonanza contenuta nella sua forma uera dalla proportione Dupla.

Vesta Consonanza è la prima di tutte l'altre: percioche si come tra i numeri sempli ci no si troua maggior proportione nell'ordine naturale di numero à numero, l'uno all'altro piu uicino, della Dupla: effendo che ogn'altra, che si troua, se è minore, è sua parte : & se è maggiore, è collocata tra numeri, i quali non sono uicini: & è composta di lei & di una sua parte: Cosi la Diapason tra l'altre Consonanze et internalli tiene il pri 1. part. ca. mo luogo: & non si troua alcun' altro internallo, sia qual si noglia, che di lei sia maggiore: essendo che se è minore è sua parte de se è maggiore, è composto di una sua parte de del suo Tutto, come altroue ho dichiarato: Et dal Musico è presa per il suo Tutto divisibile. Ma si come non si troua proportione, che sia auanti la Dupla: cosi non si troua Consonanza, che sia prima della Diapason: poi che la Dupla è la sua uera forma: essendo il Tutto dinisibile, senza dubio alcuno, prima delle sue parti si come è noto à tutti gli intelligenti. Hora, haue doui definito il Tutto, ui verrò à definire le sue parti : & incominciando dalla maggiore, diro in cotal modo.

#### DEFINITIONE.

La Diapente è consonanza, la quale è contenuta nella sua natural forma dalla proportione Sesquialtera.



Vesta consonanza è la parte maggiore della Diapason: che nasce dalla sua divisione fatta harmonicamente : come ue deremo al suo luogo. Et perche intorno ad es-La sa non ui cade difficultà alcuna: però passarò all'altra definitione.

# DEFINITIONE.

La Diatessaron è consonanza, che hà la sua uera forma dalla pro portione Sesquiterza.

DRI. Se la Diapente è la parte maggiore della Diapason: non è dubio, che la Diatessaron sarà la sua parte minore: poi che aggiunte queste due parti insieme, sanno di punto la Diapason. FRAN. Mi ricordo, che heri dimostraste : che l'internallo Duplo nasce dalla cogiuntione delli due primi maggiori Superparticolari: Onde se la Diapente è contenuta dalla Sesquialtera, & la Diatessaron dalla Sesquiter La : non è dubio, che dinisa la Diapason in queste due parti: per il conuerso della detta proposta: elle non sia no le sue parti maggiori: si come sono ancora maggiori d'ogn'altra Superparticolare le loro proportioni. GIOS. Voi la intendete benisimo: perche è cosi in fatto. CLAV. Aggingete anco, che se poste insieme, come dimostra la Decimaottana, fanno la Proportionalità harmonica: che queste due parti nascono dalla divisione di essa Diapason, fatta per laistessa Proportionalità. G 10 s. Qui non può nascere difficultà alcuna. D E s i. In fatto ha nete ragione à dire, che la Diatessaron six consonanza: & hanno il torto tutti quelli pratti ci,che la pongono nel numero delle Dissonanze : ma sono da escusare in questo : che non sanno quel, che si facciano. ADRI. Questi ch'hano questa opinione sono in errore. Et mi ricordo, che inna li di noi quei buoni Antichi Giosquino, il suo Maestro Gio. Ocheghe: Gasco

gne,

cioche

que, & il mio precettore Gio. Motone in molti luoghi delle loro compositioni l'hanno posta nella parte graue: senza aggiungerle altro interuallo . G 1 o s. Messere: Se la Diatessaron fusse dissonant a, non la porreste ne i uostri Contrapunti, nel modo che la ponete : sopra la Diapente, o sopra il Ditono, o lo Semiditono. Ne anco questo farebbono gli altri compositori. C L A V. Ne anco si potrebbe accordare col mezo di questo interuallo alcuna sorte d'Istrumenti: se non fusse consonante: tuttauia se ne accordano di molte sorti: come sono Orga ni,Viuole, Leuti, Lire & altri simili, tanto bene: come si fà col meZo della Diapente & della Diapason. G 10 s. Ascoltate di gratia, ch'io ui noglio dire una ragione : la quale hor' hora mi souiene: alla quale non si può con ragione contradire. ADRI. Dittela di gratia. GIOS. Voglio che habbiate questa per una Massima: che Quando si muta alcuno de gli estremi di qual si uoglia internallo, sia consonante, o dissonante : facendolo di acuto graue:o per il contrario di graue acuto per una Diapason : si ha uno corrispondente interual lo nell'acuto, o nel graue: il quale è della istessa natura del primo. Et accioche m'intendiate, ui uoglio parlare pratticamente. Poniamo, che sia quell'interuallo, che noi chiamiamo una Seconda. Questo (come è noto à ciascheduno) è internallo dissonantissimo però se traportaremo l'estremo grave di questo internallo nell'acuto, ouerò il suo acuto nerso il grave per una Ottaua:rimanendo gli altri termini à i loro luoghi:no è dubio, che haueremo uno internallo corrispondente alla Seconda, nella parte acuta, ouero nella parte grane: che sarà della istessa natura di essa Seconda & sarà una Settima : la quale, ciascheduno di uoi conosce,essere dissonante. Il che ancora auerrà facendo il contrario: cioè quando si traspor terà l'estremo acuto della Settima uerso il graue : ouero l'estremo suo graue uerso l'acuto: percioche ne nascerà la Seconda nominata. Onde non si può negare, che l'uno & l'altro di questi due internalli sia di una istessa natura: & siano comprese sotto un'istesso Genere di Dissonanza. FRAN. In fatto è cosi: ma non uedo, doue uogliate arrivare. G10s. Andrà poco lontano la cosa, che lo uederete. Dico ancora: che se di nuouo noi pigliaremo una Terza, la quale sapete, che è posta nel numero delle Consonanze impersette, & faremo il si mile:trasportando in acuto il suo estremo graue per una Ottaua : oueramente ponendo il suo estremo acuto nel graue, per un simile internallo: subito ne nerrà la Sesta: la quale etiandio è connumeratatra le Consonanze impersette. Il perche auerrebbe anco, che trasportando all'istesso modo gli estremi di questa:ne risultarebbe la Terza: cosa che uerame te non si può da muno sano di giudicio negare. CLAV. Non si può ueramente. GIOS. Ma se usando simili modi, di trasportare i detti termini, si uede : che una Dissonante ne pro duce un'altra: é una Consonanza imperfetta ce ne da un'altra simile di genere: che mag gior privileggio in questo debbono hauere le Dissonanze: & le Consonanze impersette: delle perfette Consonanze? Niuna certamente; percioche non ui è maggior ragione delle due prime: che di queste ultime. Diremo adunque con l'istessa ragione: che se'l si riporterà l'estremo grave di una Quinta verso l'acuto per una Ottava: Overamente l'estremo acuto uerfo il graue per un simile interuallo : quello che uerrà farà una Quartà:la quale, per le ragioni addutte nelle Dissonanze & nelle Consonanze imperfette, dico essere della natu ra della Quinta: & esser sottoposta ad uno istesso genere di Consona Za. Et si come la Quin ta,per dinersirispetti è detta Consonanza perfetta:cosi ancora,per quelli istessi rispetti,la Quarta è detta Confonanza perfetta. Percioche ancora riportado gli estremi della Quar ta nell'acuts & nel graue, come facemmo quelli della Quinta: nasce al medesimo modo es sa Quinta: Onde siamo sfor ati uolendo, o non uolendo, dire; che se la Quarta è dissonante, che dissonante sia all'istesso modo la Quinta: Ouero che se questa è consonante, che anco quella fia di tale natura. Ilche non credo che fia negato da huomini, che fiano di fauio intelletto. ADRI. Questaragione è ben ueramente noua : er è una delle belle, che si possa addurre in confirmatione delle uostre ragioni . Et quado non imparassi mai altro hogoi di questo: me ne contento assai. G105. Spero di dirui dell'altre cose Messere, che ui piaceranno: però state allegro. FRAN. Io dirò M. Gioseffo. che la ragione della Seconda & del la Settimana bene: percioche sono tutte due dissonanti: simighantemete quella della Ter Za con la Sesta:ma quella della Quinta con la Quarta mi par differente. Et ciò dico: ac-

cioche sopra di questo diciate qualche cosa : essendo che tra le parti de i Contrapunti sen-Za alcuna differenza si pone la Terza er la Sesta per buone consonanze, che fanno buono effetto: manon auiene cosi della Quarta. G 10 s. A questo ui rispondo & dico:che la diffe renza, che si troua tra la Quinta & la Quarta consananze della prima maniera: è quasi l'istessa, che si trouatra la Terza consonanza della prima, & la Sesta consonanza della seconda. Imperoche si come la Sesta per sua natura non è molto consonante : & è men buona della Terza: maßimamente la maggiore: come si uede, che non la lasciate ne i Contrapunti dimorare in un luogo per molto tempo: perche offende il senso: ne mai date fine ad una uostra cantilena per il detto internallo:ma si bene per Ottana & per Quinta: cosi la Quarta, comparata alla Quinta, non è molto consonante : & è men buona di essa Quinta: si come anco essa Quinta è menbuona della Ottaua: la quale piu d'ogn'altra perfettamente consona. La onde dico la Diatessaron essere Consonanza & perfetta : ma non però dico, che ella sia tanto consonante & tanto perfetta, come è la Diapente: ne meno, co me è la Diapafon : fi come etiandio dico lo Hexachordo (per ritornare ne i nostri termina primi)effere consonante: ma non di quella istessa & propria natura, che è il Ditono, ò lo Semiditono. Ma questo ui basti. FRAN. Io resto benisimo satisfatto. DESI. Questo è stato un ragionamento molto utile; & credo che non si ritrouerà piu alcuno, dopo chi haue ranno inteso queste ragioni, che uoglia dire, che la Diatessaron sia dissonante. C L A V. Noua & bella ragione è stata ueramente: onde dobbiamo desiderare che'l si uada piu oltra:acciò intendiamo di nouo qualche altra cosa. Gros. Notate, che della Diapente Harmonicamente divifa, si fanno due parti: come son per dimostrarui: l'una delle quali si chiama Ditono, che è la maggiore: l'altra, che è la minore, è nominata Semiditono: & la definitione della prima sarà di questa maniera.

#### DEFINITIONE. XI.

Il Ditono è confonanza, la cui forma è contenuta dalla proportione Sesquiquarta.

Vesto interuallo, considerato solamente nelli suoi estremi, & senza alcuna mezanachorda, serue etiandio al Genere Enharmonico. Et si può chiamare una delle prime parti della Diapente, & delle seconde della Diapason: si come anco si può nominare al modo medesimo il Semiditono: del quale porremo questa desinitione.

# DEFINITIONE. XII.

Semiditono è consonanza, del quale la forma è la proportione Sesquiquinta.

Vesto interuallo è stato da molti nominato diuersamente: imperoche alcunit hannochiamato Sesquituono: quasi uolendo dirlo di un Tuono & mezo: ma quello, chi io scrissinet Cap. 16. della Seconda parte delle Issitutioni, sopra questa parola Sesqui, ui potrà chiarire: sel sipuò dire di un Tuono & mezo. Altri l'hamo deto Trihemituono: o Trisemituono: hauendo consideratione, che serue al Genere Chromatico: quando è pigliato senza ueruna chorda mezana. Ma non stiamo hora sopra la consideratione de i nomi: noi lo chiamaremo Semiditono: il quale è la minor consonanza, che sistemi. Imperoche non ui è alcuno interuallo, sia qual si uoglia: il quale sia minore di lui: che sia consonanza.

fonante. Et da questo si può conoscere, che la sua proportione tiene l'ultimo luogo tra i numeri delle parti del Senario. La onde, credo, che habbiate da uoi stessi compreso: che sutte le Consona Ze, le quali sin hora habbiamo desinito, siano semplici: & tutte minori della Dia pason: però uerremo hora à quelle, che sono di lei maggiori: & si chiamano Composte.

#### DEFINITIONE. XIII.

La Diapason diapente è consonanza contenuta dalla proportio ne Tripla.

Vesta primieramente è denominata dalla Diapason: dipoi dalla Diapente: essendo chedi l'una & dell'altra di queste due si compone: come si conosce dalle loro forme 3.2.1. contenute nel Senarto tra i numeri Arithmetici: o uero da 6.3.2. Numeri Harmonici. Ma.

#### DEFINITIONE. XIIII.

La Disdiapason è consonanza, la cui forma contiene la Quadru pla proportione.

DR 1. Miricordo, che nelle Istitutioni hauete detto:che questa consonanza si può 1.1,221. cap. considerare composta in due maniere: prima, della Diapason, della Diapente & del 16. di poi di due Diapason:come si score tra questi numeri. 4.3.2.1.0 ouero tra questi: 12.6.4.3. di poi di due Diapason:come si ucde tra questi termini. 4.2.1.0 er qual cagione adunque si dice da molti; che la Distapason si compone di due Diapason maggiormente: che di una de delle due altre nominate consonanze? G 10 s. Questo auiene: perche gli Antichi la co siderarono come composta di due consonanze piu note: si come è la Diapason: che dal senso è maggiormente conosciuta, che non è qual si uoglia altra consonanza. Et se bene la prima Diapason si pigliasse semplice de l'altra composta delle due maggiori sue parti: questi importarebbe poco: percioche per agni modo contiene de contenerebbe due Diapason. Ma

# DEFINITIONE. XV.

per dirui:

La Disdiapason co l Ditono è consonanza, la cui forma è contenuta dalla proportione Quintupla.

RAN. S'io dirò: perche questa consonanza sia maggiormente composta della Disdiapason es del Disono: che di altra cosonaze: poi che li termini della Quintupla stanno tramezati in questo modo. s. 4.3.2.1. oueramente tra i numeri Harmonici. 50.30.20. 15.12. So che mi risponderete; come hauete satto à M. Adriano: però senza por tempo di me cosseguitate il uostro ragionamento: che altro non uoglio dire. G10 s. Voglio che anco ui ricordiate: che

#### DEFINITIONE. XVI.

La Disdiapason diapente è consonanza, che ha la sua forma con tenuta dalla proportione Sestupla.

A perche piu di una, che di un'altra Confonanza ella sia detta Composta: poiche i termini della sua forma in tal maniera tramezati sono.o. 5.4.3.2.1.0 ueramente. te.o.o.30.20.15.12.10.la ragione detta di sopra ui può bastare. Onde uerremo al la Decimasettima desinitione.

#### DEFINITIONE. XVII.

L'Hexachordo maggiore è confonanza, la cui forma è contenuta dalla proportione Superbipartiente terza.

Rana Parmi, che ritorniamo indietro, per quello ch'io ueggio: essendo che prima haute dessinio le Consonanze: incominciando dalle Semplici, uenendo alle Coposte: & serie uenuto dalle minori alle maggiori: hora di nuouo ritorniate da capo: & per qual cagione lo satte, per uostra se e Goso e Superparticolare: che sinhora hò desinto, sono conienute ne i generi Molteplice & Superparticolare: che sono Generi semplici di pro portione: il pche hautedo posto sime à quelle, che sono contenute sotto questi due Generi: uen go hora à dessini quelle, che sono contenute negli altri: per poter seguitare un buono rodine. Ne mi curo, che queste, che al presente dessinisto si ano maggiori, o minori: essendo che questo è di pochissima importanta. Ma ui basta à sapere: che questa proportione Superbipartienteterza, nominata di sorta, ecompresa nel Terzo, genere di proportione detto superpartiente: è cè la prima sorra de contene; e la minori per se se perpartiente: è cè la prima sorra de contene; e la n. Mi piace lordine: e per se sono repesso destinata de cotal genere. E na n. Mi piace lordine: e per solo statistato: per seguitate quello, che ui piace. G 10 s. Ancora che tra le parti del Senario non ui sia Indiitu, t'a forma dell' Hexachordo minore in atto: tuttania per esferus (come hò dichiarato altropat. c. 16. ue) in potenza: est tral primo Cubo e il Quinario in atto: non voglio restare: qia che è co tenuta la sua despitione: onde diremo.

# DEFINITIONE. XVIII.

L'Hexachordo minore è consonanza, la quale hà la sua forma contenuta dalla proportione Supertripartiente quinta.

Veltaconfonanza (come hò detto) hà la fua proportione, che è contenuta nel fecon do luogo del nominato Genere, tra questi numeri, ò termini. 8 & 5. Ma per uenize re à gli altri due Generi: che fono composti: per dimostrarui, che in ogni Genere di proportione si troua alcuna consonanza: se non semplice, almeno Composta: porrò senza por tempo alcuno di mezo, la desinitione della Diapason col Ditono: in questa maniera.

#### DEFINITIONE. XIX.

La Diapason col Ditono è consonanza, che è contenuta nella sua uera forma dalla proportione Dupla sesquialtera.

A i termini di questa proportione si ritrouano essere collocati tra le parti del Sena rio, tra questi termini. s. & 2. A DR I. Fermateui di gratia un poco M. Gioseffo: & lasciatemi addimadarui un dubio. G 1 0 s. So contento . A D K 1. Voi dite, che la Diapafon col Ditono ha la sua forma dalla Dupla sesquialtera: nodimeno questo interual lo è coposto di una Diapason, la quale hà la forma dalla proportione Dupla: & di uno Dito no, che hà la forma della Sefquiquarta: come hauete posto nelle loro definitioni. Ma se la Sesquialtera, è la forma della Diapëte: come è possibile, che la Diapason col Ditono habbia la forma dalla Dupla sesquialtera: & no dalla Dupla sesquiquarta? G 1 0 s. Copredo dalle uostre parole, che uorreste, che piu tosto si dicesse: che la pportione Dupla sesquiquarta susse la forma della Diapason col Ditono; la quale è composta della Diapason & del Ditono: che la Dupla sesquialtera percioche ui pare, che da questa denominatione piu tosto si douesse denominare la Diapason diapente; che la Diapason col Ditono: poi che la Dupla è la forma della Diapason: & la Sesquialtera quella della Diapente. Non è com io dico? A DRI. Sta bene. GIOS. Se è dibisogno che sia cosi: sommaremo adunque nel modo, che io dimostrai nel Cap. 33. della Prima parte delle Istitutioni, la D upla insieme con la Sesquiquarta: & se uerrà la proportione, che hauete nominato la co sa andarà bene. Ma noi uediamo, che ella ua ad un'altro modo: essendo che uiene una zu pla sesquialtera, come contiene la Desinitione : adunque la cosa non uà bene. Onde sommã do insieme anco al modo detto la Dupla con la Sesquialtera: non nasce la Dupla sesquialte ra:ma fibene la Tripla:che è la forma della Diapafon diapente. Il perc he finede, che à dir Tripla, o dire Dupla sesquialtera, no è dire una proportione istessa: ma diuersa. Questo di nuono nediamo: che somando insieme la proportione della Diapason & quella della Diatessaron:non uiene la Duplasesquiterza: se bene la Dupla è la forma della Diapason, & la Sesquiter La quella della Diatessaron: ma la Supertripartiente quinta: che è la forma della Diapason diatessaron: come nella sua Definitione dichiarai. Onde è manifesto, che gli Antichi all'untuersale piu attesero, che al particolare : & al leuare la cosusione dalle meti de gli huomini.Et uolfero (come era il douere) denominare le Proportioni in ogni Genere dalli modi che'l maggior termine conteneua il minore piu fiate interamente: ouero piu fiate con una,o piu parti del minore: accioche queste Denominationi seruissero non folo alle Proportioni & a gli Interualli della Musica particolarmete: ma etiandio à quel le, che seruono alle altre Scienze: & non ui fusse confusione. Et ancora che mi potreste dire:che questa parola Sesqui:come dichiarai nelle Istitutioni:uoglia dire Tutto : & Alte- 1.Par.c.25. ra significhi l'V na di due parti fatte di alcuna cosa: & che meglio sarebbe dire, Dupla & Altera: che Dupla sesquialtera: respondero, che questo non sarebbe mal fatto: quando in questo & in ogn'altro Genere composto, la parola Sesqui si pigliasse solamente per una addi tione fillabica: come uoleuano alcuni: ne altro uolesse significare. Ma diciamo pure con la sua significatione: che Dupla sesquialtera uoglia dire: Due fiate il Tutto & una parte: per cioche asto no è dimolta importaza, che se le aggiuga, o leui tale particella: essendoche gia è riceuuta per tale: & si aggiuge oltra offi termini Dupla, Tripla,& gli altri. Et simili de nominationi:come Sefquialtera: Sefquiter La & l'altre per ordine : sono le denominationi delle parti:per le quali il maggior termine sopr auanta il minore : che si ritrouano ne i Denominatori delle Proportioni. Et questo per hora ui potra bastare. A DR I. Son satisfattobenisimo. G 10 s. Passaro adunque auanti & diro: che tutte queste Definitioni, che io hò dato siano à bastanza intorno à quelli interualli, che sono Consonanti: che trapassano i termini del Senario almeno in potenza, se non in atto: & il termine loro è la Sestupla propor-

proportione:percioche bifogna hormai definire li Diffonanti, i quali feruono alla cognitie ne delle cose della Scienza & anco dell'Arte: accioche nelle Dimostrationi che siamo per Supra ante prima Def fare, nonci manchino quei Principy, che sono necessary: per concluder quello, che habbiamo da proporre.Tanto piu, che le Definitioni (come altroue ho detto) sono i MeZi delle Dimostrationi. Ascoltate adunque, che hora ui definirò tutti quelli interualli dissonanti, ch'io ui son per desinire, l'uno dopo l'altro: & senza hauer rispetto à Genere alcuno. Onde incomminciando dal Maggiore, dirò in questo modo.

#### DEFINITIONE.

Il Tuono maggiore è quell'interuallo, per il quale la confonanza Diapente sopr'auanza la Diatessaron.

Vesto interuallo su altramente definito da gli Antichi : percioche diceuano, il Tuo no essere principio della Consonanza: il quale nasce, procedendo da suono à suoano, dalla proportione Sefquiottaua. ADRI. Per qual cagione adunque non hanete detto nella nostra definitione, come hauete fatto nell'altre, che questo Tuono nasce da simil proportione: poiche nelle Istitutioni molte fiate l'hauete detto? G 1 0 s. S'io ui haues se posto nella Definitione, che nascesse dalla proportione Sesquiottaua: no ue le potrei dimo strare:perche i Principij non si dimostrano:ma perche son per dimostrarui cotal cosa:però ho lasciato de dirlo: & ui ho detto solamente, che è la differenza, che si troua tra la Diates faron & la Diapente: essendo che zi uoglio fare col mezo di queste Definitioni auertiti: che tutti quelli interualli, che sono minori dal Semiditono & sono dissonanti : altro non sono che le differenze, che si trouano tra uno interuallo Maggiore & uno Minore. CLAV. Questo,mi piacerà assai : ma diteci,ui prego,che vuol dire questa parola Tuono? G 1 0 s. E greca, & si dice Tovos: che importa Ferme Zza, o Stabilità. Et perche non si troua alcuno internallo confonant e: il quale non ritenga questo internallo: cio è la sua proportione almeno: però gli Antichi lo chiamarono Principio della ConfonanZa. Effendo che hauea no opinione, che ogni interuallo Maggiore di lui, fusse: ò si douesse di lui & del loro minor Semituono comporre. Onde da questa credula fermezza & stabilità: che in esso uedeano, lo chiamarono Tuono. ADRI. Non sono di due sorti Tuoni? GIOS. Sono per certo: & da questo si conosce: che à questo aggiungo questa parola Maggiore: che lo fa differente dall'altro:che ui definiro hor hora,che sara il Minore.

#### DEFINITIONE.

Il Tuono minore è quella differenza, che cade tra la Diatessaron, & lo Semiditono.

Harmo.lib. 1.cap. I.

Es 1. Questo Tuono su egli mai conosciuto da gli Antichi? G 10 s. Quando sa rà il suo tempo, ui dimostrerò in che proportione ello si troui: & allora conoscerete, le hauerete à memoria le cose di Tolomeo, hauendole uedute che questo interua lo entraua nella compositione della specie Diatonica, chiamata Diatonico sintono : se bene dalui non è chiamato col nome di Tuono. Manoi lo nomineremo Tuono, aggiungendoui questa parola Minore: à differenza del primo, che gia habbiamo definito. Essendo che tra l'uno & l'altro ui cade poca differenza: come potrete uedere. Ma pasiamo un poco piu ol tra: accio non perdiamo tempo. DEFI-

#### DEFINITIONE. XXII.

Il Semituono maggiore è quell'interuallo, per il quale la Diateffaron è maggiore del Ditono.

DRI. Seben miricordo: parmi che li Greci chiamassero questo Semituono Apoto me. GIOS. È uero, che li Greci chiamarono Acoroccuj il Semituono maggiore: ma questo non è quello: percioche questo, ch'io desimisco, è contenuto da altra propor tione: che dalla Super. 130. partiente. 2048. dalla quale è contenuto quello delli Greci: com'io son per dimostrarui. FRAN. Per qual cagione lo chiamanano contale nome? GIOS. Perche diceuano, che è quasi tagliato fiuri del Tuono, come supersuo: essendo che gli Antichino adoperanano tal Seminono ne i loro Tetrachordi. Onde Acoroccuj appressi di dioro significa Tagliamento. DESI. Pussate pure se'il ui è in piacere, à dire del Minore. GIOS. Amertite: ch.

# DEFINITIONE. XXIII.

Il Semituono minore, o Diesis maggiore Enharmonico è quello interuallo: per il quale il Ditono uiene à superare il Semidito no: ouero il Tuono minore il maggiore Semituono.

Otatepero, ch'io lo chiamo etiandio Diesis maggiore Enharmonico: percioche è in teruallo, il quale serue al Genere Enharmonico: come uedrete al suo luogo ne i no friragionamneti. Adr. Questo intendiamo bene : ma sopra la definitione, che ci hauete proposto, ui noglio dire due cose: delle quali la prima è, che i Greci chiamano Limma il loro S emituono minore. La feconda, che noi confideriamo il Tuono maggiore di niso in due parti : cioè in due Semituoni: secondo la ragione, ch'io feci gia, leggedo un gior no le nostre Istitutioni: ritrono, che se noi canaremo il maggior Semituono dal Tuono mag giore: quella parte, che uerrà, sarà maggiore di questo Semituono, che ponete per la differenza, che si troua tra i l Ditono & lo Semiditono: ouero tra il Tuono minore & lo maggio re Semituono, che hauete definito: & sarà etiandio di questo maggiore: tuttauia chiamase questo Minore, che si douerebbe dire Minimo. Et non fatte mentione alcuna di quel. lo: il quale sarebbe ueramente il Minore: diteci adunque doue nasce questa cosa? G10s. Messere: uoi siete in poco tempo fatto un huomo molte sottile. Et mi piace molto il uostro dubitare: il quale è di grande gionamento: effendo che egli è nicino al Sapere. Onde (si come dice il Filosopho) il dubitare di ciascheduna cos a,nelle scienze,non è senza utilità. Et mi piace, che uoi penetriate alle cose difficili col uostro intelletto: il quale è stato sempre bel lo , & arteficioso . Però risponderò uolentieri a quello ,che dimandato mi hauete : & prima alla Prima cosa: di poi per ordine uerro alla seconda. Quanto alla prima ui di co, che è uero:che li Greci chiamarono il loro Semituono minore Λέιμμα : ma (come ui hò detto anco del maggiore) questo Semituono, che hò definito, non è quello, che da i Greci è chiamato per cotal nome: ma sibene quello, il quale da noi è usato al presente: essendo che il lo ro era contenuto dalla proportione Super. 13. partiente. 243. & il nostro è contenuto da altra proportione : come son per dimostrarui. Onde appresso di loro tanto vuol dire Acippa, quanto Residuo, o Restante appresso di noi: percioche li Pitagorici

Prędicaiet.ca.3.

chiamarono con tal nome la parte minore di una cosa divisa in due parti inequali. Questo fu ancora detto Δίεσις da Filolao pitagorico. Ma di quel Δίεσις, del quale alcuni heb-10. meta-bero parere, che fusse Principio & Elemento de gli altri internalli della Musica: & nolena phy.capa- no, che fusse come la V nit à ne i Numeri, la quale è la loro commune misura: hora no ui so Et. 1. po-stico. 17. glio dire cosa alcuna:ma leggerete il Cap.48. della Seconda parte delle Istitutioni, se uor rete intendere di lui qualche cosa: es uoglio che questo ui sia basteuole intorno alla prima cosa, che mi hauete richiesto. Quanto poi alla Seconda douete sapere: ch'io ho definito il Semituono minore effer quello internallo, per il quale il Ditono sopranaza il Semiditono: o ueramente il Tuono minore supera il maggior Semituono: & non quello, per il quale il Semituono maggiore definito di sopra, dal Tuono maggiore è superato: percioche questo, ch'io hò definito, è quello, che è adoperato al presente da i Musici: & fà piu al proposito no stro, di quest'altro: ancora che nel Genere diatonico si adoperi solamete il Maggiore in ogni suo Tetrachordo: o non il minore. Onde non hauete dubitato fuori di proposito Messere. Et ui uoglio dire, che chi uolesse minutamente consider are gli interualli, che nascono in una ordinatione di suoni nelle loro proportioni: si trouerebbe esserui non solamente il Maggio re & lo Minor semituono: ma anco il Massimo & lo Minimo: onde si uerrebbe quasi à co fundere l'intelletto de chi ascoltasse. Et perche queste minutie non sono al nostro proposito: perche dal senso non sono comprese, per la poca differenza, che cade tra l'uno & l'altro: Simigliantemente:perche ne gli Istrumeti artesiciali la Partecipatione & il Temperamento non lascia conoscere cotalicose: però si lasciano da un canto. E ben uero, che quando queste minutie se uorranno trattare: E dimostrare il luogo doue accascano & sitrouano in uno ordine de suoni : non sarà cosa impossibile: quantunque difficile,& gia sopra uno Istrumento fabricato à tale proposito le ridusi in atto: & le nolsi udire. FRAN. Miricor do dell'Istrumento: o mi accorgo hora: per qual cagione non hauete fatto mentione alcuna cosi minutamente di questi Semituoni, nelle Istitutioni: masimamente di questo Mino re, quando ne parlaste. G 1 o s. Voi hauete udito la cagione: ma nel Capit. 46. del la Seconda: & nel. 19. della Terza parte, non solamente l'hò nominato, ma pongo anco la sua proportione, se ue lo ricordate. FRAN. Me nericordo: oricordomi anco, che nel Ca pit. 15. della prima, è compresa la sua proportione nell'ordine de i numeri Harmonici. ADRI. Per qual cagione adunque, per ritornare à dir qualche cosa ancora di questo Semituono, lo chiamate Minore: essendo Minimo ? G 1 0 s. Per due cagioni: l'una è, perche per la moltiplicatione delle parti del Senario tra loro secondo I proposito, non sipassa il numero: 36. Onde tra quei numeri, che sono minori di questo, non sitroua la proportione del Minore, che uoi intendete: ma si bene del Minimo, che è questo: il quale chiamo Minore: il perche douendo dire Minimo, era necessario, che ui fusse auanti il Minore, o dopoi almeno: essendo che Minimo è relativo di Minore, ne i gradi della Comparatione: onde non mi parue cosa conueniente di nominare il Minimo, non ui essendo il Minore : però lo nominai Minore per rispetto del Maggiore. L'altra cagione fù: perche il Minore, che uoi dite, non fà al proposito nostro. ADRI. Son satisfatto: seguitate pur quello, che piu ui piace. GIOS. Dandoui di sopra la Definitione del Semituono minore: io uenni à definire insieme il Diesis maggiore, che serue al Genere enharmonico: percioche è quello istesso internal lo per il che hora seguitero à dirui la definitione dell'altro che è il Minore et diro a que sto modo.

#### DEFINITIONE. XXIIII.

Il Diesis minore enharmonico è un picciolo interuallo, per il quale il maggior Semituono supera il Diesis maggiore, ò Semituono minore.

Edete di gratia, che bell'ordine è questo , nato dalla Natura: che'l Chromatico si ferue del Semituono maggiore ,il quale è commune al Diatonico : & lo Enhar-monico ufa il minore : che è commune al Chromatico di maniera, che potete com prendere, quanto essa Natura maestra delle cose sia mirabile. CLAV. Vedete ancora, che bell'ordine & regolato è questo : che'l Semiditono, il quale si troua nel Diatonico tra la prima & la terza chorda del suo Tetrachordo: nel Chromatico si ritroua tra la Terza & la quarta. Et il Ditono, che nel Diatonico tra la seconda & la quarta è collocato: nell' Enharmonico è posto tra la terza & la Quarta medesimamente. De s 1. Che uorranno adunque dire questi Chromatisti? staranno forse ancora ostinati? uorranno forse dire ancora, che'l Ditono e's lo Semiditono non siano del Diatonico: ma sibene, che l'uno sia del lo Enharmonico, & l'altro serui al Chromatico? A DRI. Lo diranno certo: & senza ragione. Et se dicessero almeno, che'l Semiditono, chesi troua tra la chorda E: parlando come prattico: et la chorda c, segnata con questo segno X: il quale chiamiamo Diesis: & ciò discededo: quas quas, che si potrebbe, se non intutto: almeno in parte tenere da loro: ma non gia altramente. FRAN. In che modo Messere uorreste tenere con loro in questa cosa? ADRI. In questo: quando la nominata consonanza si ritrouasse essere collocata tra una diatonica chorda, segnata E: & una Chromatica, segnata X : com io ho detto di sopra: perche allora non si ritrouerebbe essere simplicemente tra le chorde diatoniche:ma tra una se gnata E diatonica : & na signata X Chromatica. & à questo modo potrei tenere dalla sua. Ma che questo internallo non si troni nel Diatonico tra le chorde \ & d : & non si possa cătare, senza interponerui una chorda mezana : et che ello non sia interuallo Diatonico : questo non li consentirò mai , percioche se'l si cantala Diatessaron senza essere tramezata da alcuno altro suono: E in uno solo interuallo, E questa non faccia alcuna uarietà di Genere:il simile etiandio bisogna che auenga, quando si canta il Ditono, ò lo Se miditono con un solo interuallo : percioche non ui so uedere, ne ritrouar maggior ragione,che habbia l'uno piu che l'altro di questi interualli:essendo tutti consonanti . Anzi se'l si douesse hauer rispetto alcuno ad alcuno di loro: che come piu consonanti si potessero, cantare tramezati & non tramezati: & non facessero uarietà alcuna di Genere: come forse questi potrebbono dire della Diatessaron percioche da gli Antichi era tenuta la Prima cofonanza: maggiormente dourebbe hauere questo privilegio il Ditono & lo Semiditono: percioche tra i moderni fin hora la Diatessaron da molti non è posta nel numero delle Con sonanze:come sono la Diapason & la Diapente:ma si bene il Ditono & lo Semiditono. Et che questo sia uero, uedete questi due internalli consonanti, che scambienolmente tanto si pongono nella parte grane delle nostre compositioni l'uno sotto l'altro: quanto nell'acuto. il che non si fa della Diatessaron con la Diapente:percioche questa sempre si pone sotto la Diatesfaron,& questa le stà di sopra o ueramente accostumiamo di porle sotto il Ditono, o lo Semiditono. C L A V. Io uoglio dire una parola Messere: & poi seguitarete. Ditemi per uostra cortesia: di che Genere fanno costoro, che sia il Tritono, il Semidiatessaro, la Diapete superflua, la Semidiapente, es altri simili internalli saluatichi, i quali non sono consonan ti, che esti pongono nelle loro compositioni? FRAN. Voleua anch'io a punto dimandarui, di che Genere li faceuano . A DRI. Dicono, che sono di un Genere misto, questi galant'huo mini:ma non conoscono però la sua mistura . G 1 o s. Horsu Messere : lasciamo hormai queste cose da un canto: & torniamo al nostro primo proposito : che sarà la definitione del minimo interuallo rationale, che si troua nella Musica, il quale è chiamato Comma: onde diremo.

I 3 DEFI-

# Ragionamento

Il Comma è uno interuallo, per il quale il Tuono maggiore fopr'auanza lo minore.

Tè detto Kόμμα: quasi Tagliamento, o parte, che dire uogliamo. C 1 a v - Questo mostro Comma nonsi assimplia à quello de gli Antichi: p. r quello chi o bò posu to uedere. G 10 s. Non solamente nonsi assimplia nella proportione: ma ne anco nella origine: percioche il Coma antico è quello, per il quale il Tuono sesquiote di due loro Semituoni minori. ouero è quella disferëza, che si trona tra lo Α΄ σοτομή ερί λεμμα: ερί contenuto dalla proportione Super. 7153, partiente. 524288: come por ta la natura di cotal cosama quello, che bò desimito, è contenuto da altra proportione: come al suo luogo son per dimossi che lò desimito, è contenuto da altra proportione: come al suo luogo son per dimossi che la differente per la origine: il che ci manisessa la dieni tione. Ad R 1. Ci direte alcuna cosa dei loro Schisma e Diaschisma? poi ch'io uedo che procedete per un'altra strada suori di quella, che saccuano gli Antichi. G 10 s. Direuiu ueramente: e questo è il luogo percioche lo Schisma nasce dal Comma: e lo Diaschisma del Semituono minore, come udir etc. Diremo adunque.

#### DEFINITIONE. XXVI.

#### Lo Schisma è la metà intera del Comma?

DR1. Di qual Comma intendete uoi: del nostro, o pur di quello de gli Antichi? A G10s. Quantunque si habbia da imendere di quello de gli Antichi: percioche da loro sono uenuti questi termini, & queste diussioni: tuttavia non voglio che sac ciamo tra il nostro & il loro alcuna disserva a ancora che quello sia molto disservete da questo di proportione: pur che vi dimostri quello, chi o intendo dimostranti al suo luogo. C1 NV. Che vuol dire ueramente Schisma? G10s. Zxoua, è voce Greca: & uvol dire Divissione: percioche, come haucte udito nella sua dessinitione, gli Antichi saccuano due parti equali, ouero le intendeuano del Comma: & ciaschuna di esse chiamauano Schisma. ADR1. Stà bene: ma che sarà poi lo Diaschissima? G10s. Quello, che vi ho detto di sopra: il quale dissiniremo à questo modo.

#### DEFINITIONE. XXVII.

#### Lo Diaschisma è l'intera metà del Semituono minore.

DRI. Di qual Semituono si hà da intendere: dell'Antico, ò pur del nostro? GIOs. Sietemolto diligente Mesere: Ma qui non uoglio sare disserenza alcuna: percioche importa poco: hauendoui à dimostrare solamente: che le sue divissioni sono Irrationali: esseno si possione denominare con numeri determinati es rationali: ma con irrationali: es sordi. Et realmente le loro divisioni non possono sarsi se non con meço della Geometria: cioè con l'aiuto di uno istrumento Geometrico, come uederete: il quale vi dimostrerò quando sarà il tempo. Ma quello che sin hora bò detto vi potra essere à bastanza: percioche uos sintendente unitamo alle Proposte. De SI. Non sarà suori di proposto: non nauendoci altro da dire sopra questi Principi; però date principio à quello, che piu vi tor na commodo: che noi vi a scoltaremo attentamente. GIOs. Voi dite bene: però a scoltate la prima Proposta: la quale surà.

P R O-

## PROPOSTA PRIMA.

La Diapente & la Diatessaron nascono dalla diuisione Harmonica della Diapason consonanza.

A quale ui uoglio dimostrare a questo modo. Sia a b la consonanza Diapason , secondola Decimanona del primo nostro ragionamento, dal c Harmonicamente in tilio due parti : cioè in a c & in c b diuisa. Dico da tal diuisione nascere la consonanza Diapente & la Diatessaron. & lo prouo. Perche a contiene il c & la sua metà: però, per

| a | c | b |
|---|---|---|
| 6 | 4 | 3 |

la Quinta desinitione di heri, a con il cuiene ad essere internallo Sesquialtero. Simiglian temente: perche c contiene il buna siata & una sua Terza parte: però, per la istessi desinitione, divo e bessere il tersua sessi una sua perche, per la Nona & Dectima desinitio ne di hoggi, la Sesquiatera è la forma della Diapente: & la Sesquiatera à quella della Diapente: de la Sesquiatera à le quella della Diatessamero le quali nascono dalla diuissone della Diapasson a b Harmonicamente satta: secondo che era il proposito di dimo stravii. A du una Diapesso e cossiderate per il uerso che una mon. Percioche se bene io sò, che una Diapente & una Diatessamo aggiunte inscendente per la coma Diapesson e con la passon: tuttania non sapea, che susser parti della Diapasson: & che nascessero dalla sua diuissone Harmonicamente satta: come hora hauete dimostrato. Gio s. Ancora che tutte queste cosse ui sussero non però le sapeuate dimostrativamente. & per le loro cazioni: però ascoltatemi, che a poco a poco uerrete a sapere il tuto onde auertite: che

#### PROPOSTA. II.

Raddoppiata qual fi uoglia Semplice confonanza, ne i fuoi estremi dalla Diapason in fuori, non da alcuno Interuallo, che sia consonante; ne della Prima, ne della Seconda maniera.

IAno a & b minimi termini di qual fi uoglia femplice Confonant asla quale, per la serima fest a del giorno passato di la raddoppiata tra c.a.& b: & sia a & b muneri femplici: & d sia numero composto di Numero & Parte: & tra c & a si troui quell'istessa poportione, che si troua tra a & b. Dico, che gli estremi termini c & b di tale raddoppiamento non danno consonant a alcuna: ne della prima: ne della seconda maniera.Imperoche,per la Prima & per la Seconda Definitione di questo ragionamento: le Con sonanze della prima & seconda maniera hanno le forme loro tra i numeri,o termini:che sono le parti del Senario,col primo numero Cubo: i quali sono numeri semplici: Mac numero & parte uiene ad esser numero Composto: adunque tra c & b non ui può cascare

| 1- | is chari | The state of the s |     |   |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|    |          | c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a   | b |
|    | 4        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3   | 2 |
| -  | .5       | 116.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 3 |
|    | 6        | <u>t</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 . | 4 |
|    | 7        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6   | 5 |

forma di alcuna consonanza. Ma perche c numero & parte uengono ad essere con b la sor ma della proposta Consonanza raddoppiata: però dico, che Raddoppiata qual si uoglia femplice consonanzame i suoi estremi non da alcuno intervallo, che sia Cosonanza ne del la prima, ne della seconda maniera. Et perche, per la Ventessimaterza del ragionamento del giorno passato: raddoppiato l'intervallo Duplo: costituisce il Quadruplo: & per la Otta na desinitione di hoggi: il Duplo è la sorma della consonanza Diapason: & per la Quarta decima: il Quadruplo è quella della Dissiapason: però raddoppiato l'intervallo dula raddopanan el settima & per la Quartade cima nominata desinitione: è intervallo Consonante. Raddoppiata adunque qual si uoglia semplice consonanza dalla Diapasonin suori ne ssuoi estremi non dà alcun intervallo, che, sa consonante: ne della prima ne della seconda maniera. Et questo è tutto quello, che secondo do la proposi a, sui doue a dimostrare. Onde passaro di drivische.

#### PROPOSTA. III.

La Diapente & la Diatessaron sono collocate tra le maggiori Superparticolari.

Tue lo dimosfro. Siano a b la Diapente: És c con d la Diatesfaron. Dico a b És c d es fer collocate tra le maggiori Superparticolari. Moltiplico adunque, o raddoppio, per la Decimases da due Diatesfato: l'internallo a b, és lo c d: di maniera, che ne uenga e b due Diapente: És e d due Diatesfaron. Et perche e b és e d: per la Precedente: no fanno alcuna consonanza: ne della prima, ne della seconda maniera: però dico: per la Pri ma desinitione di hoggi: che ne e b és e d: sinigliantemente: che ne a b és c d: per la V n decima proposta di heri: possono tra le Moltephici essere collocate: Ma a b Diapente: és c d Diatesfaron: per la Sesta desinitione di hoggi: sono Consonanze semplici: és le forme lo

20-

ro sono collocate tra le Molteplici, o Superparticolari: & no tra altri interualli: Adunque a b & c a, non hauendo luogo tra lesprime, di necessità è haueramo tra le seconde: che sono le Superparticolari. Ma di Diapente & la Diatessaron per le loro Desinitioni : hanno le forme dalla Sesquialtera, & dalla Sesquitera a proportione : delle quali, per la Ottaua Dignità: tra i Superparticolari non ue n'è un altra maggiore : adunque la Diapente &

| c     | a | ь |
|-------|---|---|
| 4 1/2 | 3 | 3 |
| e     | с | đ |
| 5 -1  | 4 | 3 |

ta Diatesfaron sono collocate tra le maggiori Superparticolari: come ui douea dimostrare. Piu oltra: Per la Decimas ettima proposta del giorno inanti, ui dimostrai, che l'interual 
lo Duplo nasce dalla congiuntione delli due maggiori Superparticolari: cioè Sesquialtera forma 
Sesquitera, o. La onde, essendo, per la Nona definitione di hoggi, la Sesquialtera forma 
della Diapente: che per la Decima, la Sesquitera forma della Diatessaron: seguita che la 
Diapente che la Diatessaron siano collocate tra le maggiori Superparticolari: come dice la 
proposta. El questo è tutto quello, che dimostrar ui douea. Fra N. Habbiamo inteso il tut 
to benissimo: però non ui rincresca il seguitare. G108. Non mi può a patto alcuno rincresciere: poi che ui uedo attentamente ascoltarmi: onde seguitando diremo: che.

#### PROPOSTA. IIII.

## La Diapason nasce dalla congiuntione della Diapente & della Diatessaron poste insieme.

Es1. Questa propone il contrario di quello, che propose la Prima proposta. Come adunque può stare, che di queste due consonanze si componi la Diapason: se habito non è inconveniente a dire, è anco ad esse consonanze si componi la Diapason: se habito non è inconveniente a dire, è anco ad esse cica ma conde disti hericche di una cosa divisa in piu partisse ne componi un'altra è quella istessa di quelle partissesse. E hon vi co ma genera fastidio udire, che questi due termini contrarii possino stare insieme Diviso è Composto: in uno istesso soccetto. G 10 s. Sono possibili, quando sono considerati seco do diversi insperi, ma veniamo al nostro proposito. Vi dimostrai nella Precedente, che la Diapente è la Diatessa nono cono collocate nelle maggiori Superparticolari. Dimostrai cora heri: per la Decima settima: che l'intervallo Duplo si fà di due Massimi superparti colari, la orde essenti fettima: che l'intervallo Duplo si fà di due Massimi superparti colari, la orde essenti pue superparti colari, la orde esse no con la Diatessa no sessione se se superparti colari della Diapente: è quella della Diatessa no sessione se se superparti colari, la Sesquitatera quel la della Diapente: è quella della Diatessa nisseme se sono superparti con la Diapesto con la Diatessa nisseme se congiungono: come dice la proposta, Et questo è quello, che bisognava dimostrare.

#### CORROLARIO.

Onde nasce, che reciprocamente cauata la Diapente dalla Diapason, ne uenga la Diatessaron: & cauatane la Diatessaron re sti la Diapente.

L N. Questac os a da se stessão à chiara, és non ha bisogno di altra dimostratione:

percioche se da a b interuallo della Diapason: come hauete dimostrato nella Pri

pa: leuaremo a c Diapente: ne restera senza dubio c b Diatessaron. Si come ancosse da essa a c leuaremo c b Diatessaron, necessaron ente resterà a c Diapente . G 10 s.
Questo è uero, és si tocca con le mani: onde uerrò all'altra proposta: la quale sarà questa.

#### PROPOSTA. V.

### L'Interuallo della Diapason è Molteplice.

RAN. In qualmodo dimostrarete questo? Gros. Sia a & b l'internallo della Dia pason: & fia anco.per la Ottana desinitione, di hoggi: la Dupla sua proportione: & fia oltra di questo c & b tale Internallo raddoppiato. Dico a & b esser internallo Molseplice. Per la y entessima ter Za di heri: l'internallo Duplo raddoppiato costituisce il Quadruplo: ma il Quadruplo: per la Quarta desinitione di heri: è Molteplice: aduque raddop



te per uia della sua Definitione: che dice: che è contenuta nella sua uera forma dalla proportione Dupla. Et gia ui ho detto, che le Definitioni sono Principy, i quali non si possono in quella Scienza, della quale sono principy, dimostrare: altramente non si potrebbono dire Principy: però non aspettate, ch'io ue lo dimostri. C. L. A. V. Poniamo, che non haueste detto, che la forma della Diapason fusse la proportione Dupla: la potreste uoi allora dimostra re? GIOS. Si bene. CLAV. Fattemi adunque di gratia questo fauore: dimostratecela. GIOS. Io ui uoglio satisfare al tutto. Vi ho gia dimostrato: che questo internallo è Molte plice: non è cosi? CLAV. Cosi è in fatto. GIOS. Adunque, ouero che ello è Duplo, oue ramente maggiore del Duplo. Ma perche il giorno auanti ho dimostrato, per la gia nominata Decimafettima proposta, l'internallo Duplo nascere dalla congiuntione delli due Maßimi superparticolari: però se lo internallo è maggiore del Duplo: il Duplo non si com ponerebbe solamente di due interualli Superparticolari : ma di più di due . Nondimeno, hò dimostrato nella Penultima, che la Diapason si compone di due Cosonanze 🔗 superpar ticolari Interualli, che sono la Diapente, & la Diatessaron, adunque la Diapason non è maggiore dell'internallo Duplo. Et se non è maggiore, adunque è Duplo: come ni donea di mostrare, secondo la uostra richiesta. CLAV. Siamo benissimo satisfatti: & ui ringratiamo. G 1 o s. Verremo adunque ad un'altra proposta, la quale sarà.

#### PROPOSTA. VI.

Il Ditono, & lo Semiditono nascono dalla divisione della Diapente Harmonicamente satta.

Ia a b la Diapente diui a, per la Decimanona proposta di heri, da c mezano termi ne Harmonicamente in due parti: cioè in a c, & in c b. Dico da tale diuissone na-fere il Ditono & lo Semiditono, Onde perche a contiene c & la sua 22 arta par te e però, per la 2 uinta dessitione di heri, a c uiene ad essere Sesquiquatto: Mail Sesquiquatto, per devinta dessitione di hoggi, è la forma del Ditono: adunque a & c

| а  | c  | b  |
|----|----|----|
| 15 | 12 | 10 |

uerranno ad esfere il Ditono. Ancora: perche c contiene il b & una sua Quinta parte.
però dico c b esfere, per la Quinta desinitione nominata, interuallo Sesquiquinto. Ma lo
Sesquiquinto, per la Duodecima desinitione di hoggi, è la forma del Semiditono: adunque
e & b è Semiditono. Et perche a. b. c. è internallo diuiso Harmonicamente in uno Ditono
de in uno Semiditono: però dico : che il Ditono & lo Semiditono nascono dalla diuissone
Harmonicamente satta della Diapente. Et questo è quello, che secondo la Proposta douea
dimostrarui.

## Ragionamento

#### CORROLARIO.

Onde nasce, che la Diapente è reintegrata dal Ditono & dallo Se miditono, come da sue parti.

Es 1. In fatto la Dimostrati one chiarisce il tutto. Onde si uede M. Giosesso, che quello che uoi dite, è uero in effetto: che dalla diussione della Diapason nelle sue parti, nascono gli altri Interualli, che seruono alla Musica: cosa, che mai piu ho in teso da altri, che da uoi. Ma che ci proporrete hora da dimostrare? G108. Che

#### PROPOSTA. VII.

Gli interualli del Ditono & del Semiditono fono Superparticolari.

EL N. Dimosfratecela. Gros. Sia a.b.c.l'internallo del Ditono raddoppiato: & fia a & c due Ditom. Dicò a b ouero bc esser internallo Superparticolare. Et per collection de che a c:per la Seconda di questo: è imposibile, che faccia consonanza adunna: per rò a c non può esser Mosteplice. ne meno, per la V ndecima del passato ragionamento a b

| a  | ь  | c  |
|----|----|----|
| 25 | 20 | 16 |

ouer b c sarà Molteplice. Ma per la Sesta desinitione di hoggi: a b, ouero b c Ditono è Con sonanza semplice : onde è compresatra i Molteplici, ouero tra i Superparticolari : però se a b, ouer b c non è Molteplice: bisogna necessariamente, she ella sa Superparticolare . Ilche è quello, che ui douea dimostrare . F R. a. n. Stà bene. Hauete detto del 10tono: ma come si sarà à prouare , che'l Semiditono sia anche lui Superparticolare? G 1 0 s. si tene rà l'istesso ordine: & si user anno le ragioni istesse, che habbiamo usate nel Ditono: raddoppiando il Semiditono: come si uede raddoppiato tra a b & c in questo essempio: & si haurà

| a . | ь  | с  |  |
|-----|----|----|--|
| 36  | 30 | 25 |  |

il proposito. Fran. Non accade adunque replicare questa Dimostratione:però seguita te il resto. G10 s. Verrò adunque all'altra,che segue:la quale sarà questa.

PRO-

#### PROPOSTA. VIII.

Il Tuono maggiore & lo minore nascono dalla divisione del Ditono fatta harmonicamente

BESI. Da che uiene, che in tutte le Diuisioni, fatte sin hora harmonicamente:hauete sempre pigliato la Parte maggiore della atuyione prescuento.

non la minore? G 10 s. Perche la minore non da quelli internalli, che sanno al dendosi la Diatessaron harmonicamente in due parti, diro cost: ne uengono due interualli, delli quali il maggiore è contenuto dalla Sefquifesta: & lo minore dalla Sefquisettima pro portione: che sebene sono Superparticolari, non fanno però Consonanza alcuna: percioche i loro termini non sono contenuti tra le proportioni delle parti del Senario, secondo la Desinitione:Onde non seruono alle nostre Harmonie, essendo che no sono interualli, per i quali l'uno maggiore delli confonanti superi un'altro minore: come sono gli interualli delli Tuoni & Semituoni, & altri ancora, i quali habbiamo definito DESI. Da che nasce questo? Gios. Nasce, che tali internalli p sua natura & proprietà no sono atti à riceuere tale dini fione: che possa pdurre i suoi internalli cosonanti: come fa quello della Diapete: ouero se no sono consonati, che almeno seruino alle modulationi delle catilene: come quelli, che nascono (come ui dimostrero) dalla divisione del Ditono: il che dico etiadio de gli altri. Desi. Questa ragione è molto comune. G 1 o s. Io per hora no ui so dire altro : ma quando ne direte un'altra piu particolare, & piu propia: la mia le darà luogo. Ma ditemi per uostra fe: per qual cagione il numero Ternario non si può dividere in due altri numeri, che siano equali? DESI. Per la ragione istessa, che hauete detto dalla Parte nominata: però con questa uostra dimanda mi hauete fatto accorgere, che è buona ragione quella , che hauete addut to: se bene non è propia, essendoche in uerità altro non si può dire sopra questo fatto: se non che tali proprietà uenghino dalla loro Natura. Seguitate adunque quello, che hauete prin cipiato: percioche di questo resto satisfatto. G 1 o s. Sia adunque a b il Ditono diviso dal charmonicamente in due parti a c, & c b . Dico da tale divisione esser produtto il Tuono

| a  | с  | Ь  |
|----|----|----|
|    |    |    |
| 45 | 40 | 36 |
|    |    |    |

maggiore, & lo minore. Et perche a contiene il c una fiata & una fua ottaua parte: però dico, per la Quinta definitione del primo, a e effere interuallo sefquiottano. Ancora: per che c contiene b & la nonaparte di effo b: pero, per la iftesfa Definitione, c b uiene ad effore sefquiotono. Ma perche a c è s'esquiottauo: & il sefquiottauo, per la V entesima selfa proposta di heri, & per il suo Corrolario, è la disferenza, che si trouatra lo sesquialtero sorma della Diapente, & lo sesquiter zo sorma della Diatesfaron: la quale, per la V entesima desinitione di hoggi, è Tuono maggiore: però dico a c essere Tuono maggiore. Simigliantemente: perche c b è Sesquinono: & questo, per la V entesima settima proposta del giorno no passito; & anco per il suo Corrolario, è la disferenza, per la quale la sesquiterza, cioè la Diatessaron soprauanza la Sesquiquarta, che è il Ditono: & tale disferenza è

Tuono

Tuono minore: però dico c b esfere Tuono minore. Diremo adunque, che dalla divisione del Ditono satta harmonicamente, nascono il Tuono maggiore & lo minore: come vi douea di mostrare. A DRI. Si puo egli dimostrare, che l'Tuono maggiore sia Sesquiottavo, & lo mi nore Sesquinono? G I OS. Si può : & si debbe anco dimostrare: se bene da quello, che di sopra detto habbiamo, tal cosa si possa comprendere: essendo che nella loro Desinitione non si è posso la forma loro. A DRI. Adunque se'l non virincrescie dimostrateci cotal cosa. G I OS. Voglio satisfarvi Messer: onde diremo.

#### PROPOSTA IX.

L'interuallo del Tuono maggiore è Sesquiottauo: & quello del minore è Sesquinono.

Abbiamo dalla Ventesima desinitione di hoggi: che l'Tuono maggiore è quell'interuallo, per il quale la Diapente sopr'auanza la Diatessaron. La onde essendo, per la
Ventesimasetta proposta del primo, tale interuallo Sesquiottano: come anco si è
detto nella Precedente: ne uiene anco, che l'interuallo del Tuono maggiore sia Sesquiotta
o. Simigliantemente: per la Desinitione Ventesimaprima data in questo ragionamento:
chiaramente si uede di conosce, che l'I uono minore è la disservaza, che si troua tra la Dia
tessaron de lo Semiditono, di quanto l'uno supera l'altro: de gia si è dimostrato nel ragiona
mento passato, nella Ventesimas ettima proposta de ne su successoro che tale disservaza
è un Sesquinono: però necessariamente seguita, che l'interuallo del Tuono minore sia Ses
quinono. Et questo è quello, che mi hauete richiesso, chi o ui douesse dimostrare. A DR. 1. So
satissatto. G 10 s. Adunque seguiterò dimostrandoui: che)

#### PROPOSTA. X.

L'interuallo del Tuono maggiore, & quello dello minore fono Superparticolari.

Es 1. Quello è cosa sacile: percioche, se per la Desinitione, Quello internallo è Su perparticolare, il quale hà li suoi termini in talmaniera, che il loro maggiore co i tenga il minore e di più una sua parte Aliquota: l'internallo del Tuono maggiore co re & quello del minore, senza dubio sono Superparticolari: perche, si come haucte dimostrato nella Precedente: l'uno è Sesquiottano, & l'altro Sesquionono, e nell'uno e nell'altro di esti il termine maggiore contiene il minore & la sua nominata parte Aliquota. Onde posso di ene che questo è quello, che uoi potenate dimostrare. G 10 s. La cosa na bene per o andaremo un passo piu auanti. Ma poi che habbi amo espedito di dimostrare, in qual maniera tutti quell'internalli, che sono semplici, nascano dalla divissone harmonica della Diapason, satta nelle sue parti: uoglio che al presente dimostramo alcune cose, che ui sara no dimosta contenne scalo hauerse ueduse: percioche da esse comprenderete, come la mater Natura, sistrumento del Somno sattore, sia mirabilissima nel produrre de ordinare le sue cose. Et uederete, che le cose della Musica non sono fatte dall'Arte: ne accascano casualmente: ma necessariamente sono per soro natura tali: & per tali debbono dal Musico.

essere considerate. Però : accioche incominciate à uedere in quante cose, che sono quasi infinite, l'ordine delle consonanze & internalli Musicali si ritroni : ni proponero & dimo strero questa proposta, che segue.

#### PROPOSTA. XI.

Tra i termini delle diuifioni della Diapafon, fatte fecondo l'Har monica & Contr'harmonica proportionalità: & anco tra le loro differenze: si trouano le forme ditutte le Consonanze musicali.

DRI. Per qual cagione non hauete così detto di un'altra Consonanza: come hauete detto della Diapason ? G 1 0 s. Perche dalla sua divisione, per esser Prima consonan Za, come ho detto altroue: hanno origine tutte l'altre. Et perche ogn'altro internal cap. 13. lo minor dı lei, come fua parte: ò maggiore, come composto di essa di una sua parte: non è atto à darci tutte queste cose. A DR I. Vi ho inteso: però seguitate, ch'io hauro molto caro di ueder questa cosa . G 1 0 s. Cosifaro Messere, per satisfarui. Siano adunque a & b minimi termini della Dupla:la quale,per la Definitione,è la forma della Diapason: &

|                          | Har | monicar | nediocri | tà:& Pro | portion | nalità Contr'harr | nonica.                 |
|--------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|-------------------|-------------------------|
|                          | a   | 1       | w        | Ь        |         | d c.Diadason.     | d f.Semiditono.         |
|                          | 2   |         | 4,11     | 1        | -       | d e.Diapente.     | cb.Diapafon diapente.   |
| d                        |     | f       | c        |          | c       | e c.Diatessaron.  | e.b. Disdiapason.       |
| 6                        |     | 5       | 4        |          | 3       | fe. Ditono.       | f b. Disdiapason ditono |
| db.Difdiapafon diapente. |     |         |          |          | f a.D.  | ifdiapafon diton  | f c.Hexachordo mag.     |

sia primieramente, per la Decimanona di heri, tra d & c, da e termine mezano harmonicamente diuisa. Et sia etiandio a la differenza di d & e: & b quella, che si troua tra e & c. Dipoi , sia : per l'istessa Decimanona , da f mezano termine posto tra c & d , diuisa secondo la proportionalità Contr'harmonica : di maniera, che simigliantemente a & b siano le differenze, che si trauano tra d f & f c: cioè a sia la differenza di f & c : & b quella di d & f. Onde trad.e.c. sia la Harmonica collocata: & tra d. f.c.la Contraharmonica: & a con b siano le nominate differenze. Dico, che tra tutti questi termini.a.b.c.d.e.f.si ritrouano le forme di tutte quelle consonanze, che seruono all' uso delle Compositioni moderne. Imperoche d & c, fatta la comparatione del Massimo ter mine al Minimo delli Quattro maggiori : contiene la proportione Dupla : la quale si tro ua simigliantemente tra a & b.Onde per la Definitione, tale interuallo contiene la Diapa son consonanza, Al medesimo modo: il d contiene e una fiata & la sua metà: per tanto dico d & e essere Sesquialtero, & per la Nona definitione di questo, essere la forma della Diape te. Ancora: perche e contiene il c & una sua terza parte : però dico e c essere Sesquiterzo: onde la sua consonanza, per la Decima definitione, sarà la Diatessaron. Comparato ancora f con e:si ritrouerà f contenere e & una sua Quarta parte: onde sarà la proportione Sefquiquarta: la quale, per la V ndecima definitione, è la forma del Ditono. Et quella del Semiditono saràtra d & f:percioche il d contiene f una fiata & una sua quinta parte:onde nasce, per la Quinta definitione del Primo, la proportione Sesquiquinta : la quale, per la Duodecima definitione di questo, è la sua uera forma.Tra c & b ancora uiene ad essere la proportione Tripla: la quale è la forma della Diapason diapente: come dalla propria Dest nitione si può comprendere: la quale è Consonanza composta: percioche il d cotiene il b tre fiate à punto. Et sé'l si farà comparatione tra e & b: si trouerà, che tra quei termini ui è la Quadrupla: dalla quale, per la Decima quarta definitione di hoggi, nasce la Disdiapason: effendo che e contiene ilb quattro fiate & non piu. Tra f & b si trouerà anco la Quin tupla: per la Quintadecima definitione, forma della Disdiapason ditono: poi che si contieneb cinque uolte intere. Et tra d & f sarà la forma della Disdiapason diapente: per la pro portione Sestupla, che si troua tra li nominati termini. Ma se faremo comparatione di f con c:ritrouaremo la Superbipartiente terza, dalla quale ha la sua forma:come per la de finitione Decimasettima è manifesto: lo Hexachordo maggiore. Percioche anco tra f & a sitrouala Dupla sesquialtera: che è la forma della Diapason ditono : come è palese dalla Decimanona definitione. Onde è manifesto, che tra li termini della Diapason: diuisa secon do la proportionalità Harmonica, & Contr'harmonica, & le loro differeze: si trouano tutte quelle Consonanze, che sono possibili da ritrouarsi: le quali à tempi nostri li Musici po gono nelle loro Compositioni: come ui douea dimostrare. FRAN. Non hauete gia fatto mentione alcuna dell'Hexachordo minore:ne della Diapason col Semiditono: & di molte altre consonanze, che si pongono ne i Contrapunti . G 1 o s. Quando ho fatto mentione di tutte quelle Confona Le semplici, che si possono porre in atto: & che nascono secodo l'ordine naturale de Numeri harmonici:imaginateui, ch'io habbia fatto anco metione di ciaschedun'altra Composta: & di tutte quelle, che nascono da un'ordine accidentale : come sono quelle, che nominato mi hauete. Percioche (come hò detto nelle Istitutioni) tra questi termini, che ui ho mostrato in queste due Proportionalità congiunte si ritrouano tutte le parti del numero Senario: le quali contengono in atto & in potenza tutte quelle Consonanze, che si può l'huomo imaginare, che possano servire alla Musica. FRAN. Me ne ricordo: & resto satisfatto. Che dite uoi Messere di questi così belli discorsi & dimostrationi? ADRI. Veramente ch'io stupisco: ne mai credeua di ueder tante cose, tanto dinerse, es tanto belle della Musica: com'io neggio. Onde sia lodato Iddio. Ma non ni noglio pin interrompere col mio parlare M. Gioseffo: percioche desidero, che uoi seguitiate : essedo che ui ascolto molto uolentieri. G 1 0 s. Vi uoglio anco dire Messere: che noi potremmo hauere quante delle gia dimostrate Proportionalità congiunte piaceranno a noi: se moltipliche remo i termini d.f.e,c,per qual numero uorremo:percioche,per la Quinta dignità, haue remo un'ordine: il quale contenerà quelle proportioni istesse, che sono contenute tra i primi termini. Et cosi si potrà hauere prontissimamente quante proportionalità Harmoniche & Contr'harmoniche congiunte însieme, che sara dibisogno di hauere. Ma poi che siamo in questi dolci ragionamenti, ui uoglio dimostrare l'istessa cosa, che ui ho dimostrato con un' altro mezo: accioche conosciate, quanto questa Scienza sia piena di belli concetti: & di dolcisime speculationi. Statemi adunque ad udire.

1.par.c.16.

#### PROPOSTA XII.

Ogni Progressione arithmetica, la quale incomincia da qual numero si uoglia, cinque fiate aggiunto à se stesso : contiene le forme di tutte le Cosonanze: tra le quali si trouano le Due pri me maggiori semplici, essere diuise in Due semplici minori.

LAV. Bifogna, che prima ci dichiarate la proposta: & dipoi fatte al uostro piacere la dimostratione, G 10 s. Hauete ragione. Notate adunque, ch'io intendo un Numero essere aggiunto à se stesso cinque siate: quando primieramente se gli aggiunge una fiata un' altro numero à lui equale : di poi due fiate : oltra di questo tre fiate : quattro anco: & ultimamente cinque fiate: onde nasce l'Arithmetica Progressione: La on de dico, che ogni Progreßione arithmetica : la quale incomincia da qual numero si uoglia aggiunto à se stesso in questo modo: contiene la forma di ogni Musicale consonanza. Et di piu ui dico:che le Due prime maggiori cosonanze semplici, che sono la Diapason, er la Dia pëte:ciascheduna da per se,si troua in tale Progressione dinisa,alla similitudine dell'Har monica proportionalità in due confonanze minori . C L A v. Hora il intendiamo benisimo: seguitate il dimostrarci cotal cosa . G 1 0 s. Questa è cosa facile : & che ciò sia il uero lo uederete. Sia a il numero, il quale uogliamo aggiungere cinque fiate à se stesso: di modo che produca l'Arithmetica progressione. Dico, che dobbiamo prima raddoppiare esso a, & ne uerrà b. Et perche b è duplo di a:però, per la Ottaua definitione, b a contengono la forma della Diapason. Dipoi aggiungeremo a al b,& ne uerrà c. Ma perche c contiene a tre fiate: & una il b con la fua ter a parte: però, per le Definitioni, c a è Tripla : & è la forma della Diapafon diapente : & c b è Sefquialter a, & è la forma della Diapente. Di nuouo aggiungeremo a col c,& ne rifulter à d. Manifesta cosa è, che il d contiene a quattro fiate:& il c una fiata con la fua terza parte:la onde,per le Definitioni,d a è Quadruplo : & uiene à contenere la Disdiapason: & c d è Sesquiter 70, & contiene la Diatessaron. Al daggiunge remo di nuouo a,& ne nascerà e: dico e contenere a cinque fiate , & essere Quintuplo : & contenere il d'una fiata & la sua Quarta parte: il perche e & d è Sesquiquarto. Onde dal le Definitioni date al principio di questo ragionamento, è manifesto, che tra e & a si troua laforma della Difdiapafon Ditono: & tra e & d quella del Ditono. Di nuouo aggiungendo a con e,nasce f.Onde,perche f contiene a sei siate apunto: & e una siata con la sua Quinta parte : dico, che f & a è Sestuplo : & per la Decimasesta desinitione dihoggi e la for ma della confonanza Disdiapason diapente: & f e è Sesquiquinto, & è la forma del Semiditono. Ma perche e contiene c una fiata con due sue terze parti:però,per la Sesta desinà tione del Primo ragionameto, e c è Superbipartiente terzo: & p la Decima settima di questosè la forma dello Hexachordo maggiore.Oltra di questo:perche il dicotiene, il b due siate:però d & b fono in Dupla proportione : & tale proportione è la forma della Diapafon: & è diuisa (come dice la Seconda parte della proposta sin due parti: cioè in una Diapente, c b: & in una Diatessaro de Simigliatemete, perche f cotiene il duna fiata & di piu la sua metà:però dico,per la Definitione,f & dessere Sesquialtero: & essere la forma della cosona za Diapēte.Eßēdo poi trames ata da e, dico, che ella è diuisa in due parti: l'una delle quali si troua tra è & d:che è il Ditono: & l'altra tra f & e:che è il Semiditono:come di sopra si è mostrato. Ma perche qualche duno di uoi potrebbe, dire, che i mostrati ordini non fusse ro ordinati in Arithmetica progressione: ni noglio aggiungere questo di sopr'abondante: che dalla V ndecima definitione di heri , lo potrete comprendere : percioche le differenze, che si trouano tra a.b.c. d.e.f. sono equali. La onde tanta è la differenza, la quale si troua

# Ragionamento

| Progressione arit                     | hme   | eica,la quale | contiene l   | e fo | orme di tutt | e le | Confonanze d  | ella Mufica. |
|---------------------------------------|-------|---------------|--------------|------|--------------|------|---------------|--------------|
| ORDI                                  | NE    | PRIMO         | NATO         | 1    | OALLA        | PR   | IMA VNI       | TA.          |
| f                                     |       | _c            | d            |      | С            |      | b             | · a          |
| 6                                     |       | 5             | 4            |      | 3            |      | 2             | 1            |
| 12                                    |       | 10            | 8            |      | 6            |      | 4             | 2            |
| 18                                    |       | 15            | 12           |      | 9            |      | 6             | 3            |
| 24                                    | 1     | 20            | 16           |      | 12           |      | 8             | 4            |
| 30                                    |       | 25            | 20           |      | 15           |      | 10            | 5            |
| 36                                    | 30    |               | 24           |      | 18           |      | 12            | 6            |
| ORDINE                                | E S I | COND          | O NATO       | ) :  | DALLA        | SE   | CONDAV        | NITA         |
| 60                                    |       | 50            | 40           | 30   |              |      | 20            | 10           |
| ORD                                   | IN    | E TERZ        | O NATO       | ) [  | ALLA T       | E    | RZA VNIT      | r A          |
| 600                                   |       | 500           | 400          |      | 300          |      | 200           | 100          |
| Sestupla.                             |       | Quint         | upla.        | 0    | Quadrupla.   |      | Tripla.       | Dupla.       |
| Disdiapasondiapēte. Disdiapason ditor |       |               | n ditono.    | D    | ifdiapalon.  | Dia  | pafondiapéte. | Diapason     |
| Selquiquinta.                         |       | Selquiq       | uarta.       | Se   | fquiterza.   | S    | esquialtera.  |              |
| Semiditono.                           |       | Dito          | no.          | Di   | ateffaron.   |      | Diapente.     |              |
|                                       | Et si | può proced    | ere in infin | ito  | con altri nu | me   | ri ancora.    |              |

trab & a:quanta quella, che si troua tra c & b: & d con c:e con d : & f con e : la quale è ueremete a.il che da segno, che questi termini sono ordinati in Arithmetica progressione: come ui hauea proposto. Adunque Ogni arithmetica progressione, la quale incomincia da qual si uoglia numero, aggiunto cinque fiate à se stesso : contiene le forme di tutte le Consonanze, Et ciascheduna delle due maggiori semplici sitroua esser diuisa in due minori: come ui hò dimostrato . FRAN. Questa è una bella consideratione , & degna di hauerla î mêmoria:percioche da tutti no è considerata cosi minutamente, come la considerate uoi: però ogn' animo uirtuoso ui haurà da hauere grande obligo : poi che ui affaticate per giouarli. G 1 0 s. Lasciamo andare da un cato questo: & lodiamo Dio delle sue gratie & do ni, che ci concede. Et perche siamo sopra le belle cose, ue ne uoglio dimostrare un'altra, che ui piacerà: la quale è degna di tenerla à memoria. A DRI. Mi sarà molto grato: però date principio. G 1 0 s. Perche ui ho dimostrato, che tra Quattro termini continenti la Diapason divisa secondo l'Harmonica, & la Contr'harmonica proportionalità : & anco, che nella Progressione arithmetica di un numero cinque uolte aggiunto à se stesso: si troua no le forme di tutte le Consonanze:ui uoglio hora dimostrare,in qual modo Cinque termi ni piu fiate si possino replicare: tra i quali si ritrouino, non solamente le nominate consona Ze:ma anco il Tuono maggiore & lo minore. Et per dimostrarui questo con qualche intelli genZa:douete sapere, che (come afferma Boetio) gli Antichi hebbero questo parere : che 2. Atith. quella fusse una Massima & Perfetta harmonia, la quale in se contenesse quattro termini capis l'uno dopo l'altro:che fussero ordinati in tal maniera:che (si come poco fa ui mostrai) tra Quattro altri numeri si trouaual' Harmonica & la Cotr'harmonica proportionalità: coss tra offi loro Quattro siritrouasse la Geometrica, l'Arithmetica, & l'Harmonica insieme congiunte di modo che tra il Maßimo & lo Minore delli due mezani : & tra il Maggiore delli meZani & il Minimo si troui la Geometrica:tra il Massimo,il Maggiore delli meZani & il Minimo l'Arithmetica: & l'Harmonica tra il Maßimo, lo Minor mezano & il Minimo.Et uoleuano, che questa loro Massima & Perfetta harmonia haue sse grande forza nel la Musica, & nelle speculationi delle cose naturali: & che non si potesse ritrouar cosa alcuna piu perfetta di questa medietà: & che contenendositra tre interualli, hauesse presa la natura della Sostanza di un Corpo perfetto: il quale consta simigliantemente di tre interualli:cioè lunghezZa,largheZZa & profundità,ouero alteZza:indutti dall'harmonia, che sitroua tra le qualità del corpo Cubo: il quale essendo composto di Dodici lati, Otto angoli, & Sei superficie: passando dalla lunghezza alla largezza, & da questa alla profundità,ouero alteZza: equalmente crescendo, er facendo il suo progresso da cose equali, er per uenendo à cose equali: equalmente e tutto proportionato à se stesso. Onde per la conuenien-Za di tutte queste cose cosi poste insieme, la quale è harmonica: la nominarono Geometrica harmonia. Il perche non per altro così chiamarono l'harmonica Proportionalità, se no per la grande conuenienza, che questa hà con quella. Ma per finire di dirui : tra questa loro Massima harmonia, diceuano, che si contenzono tutte le consonanze della Musica, & il Tuono: il quale affirmauano essere misura commune de tutti gli suoni musicali. essendo che uoleuano, che ello fusse il piu picciolo d'ogn'altro. Et se bene gli Antichi hanno dimostrato questa loro Massima harmonia contenersi tra Quattro termini: & che tra loro si ri trouassero tutte le Consonanze, & anco il Tuono maggiore: tuttauia in essa non si ritroua no quelle confonanze,le quali fommamente fono all V dito grate: & da i Mufici fono grandemēte poste in uso.Ond io ui uoglio dimostrare questa Masima harmonia tra Cinque ter mini & quattro interualli:i quali conteneranno medesimamente non solo la Geometrica, l'Arithmetica, & l'Harmonica al modo loro: ma anco la Contr'harmonica : & qual si uoglia consonanza: & anco le forme del Tuono maggiore & dello minore. Adr 1. Questo ci sarà molto caro:ma auanti che passiate piu oltra:dateci uno essempio di questa loro Massi ma & pfetta harmonia, ui pgo: percioche mi nasce di dimandarui un dubio sopra di essa. G10s.Io so coteto:et ui do lo escepio.Tutto questo è allo,che intedono p Masima harmonia. ADRI. Stà bene. Io uedo hora, che tra 12.9.6, ui è la pportionalità Arithmetica: et tra 12.8. o si troua l'Harmonica: ouero glla, che hauete noïnato di sopra Geometrica harmonia: ma

per questo non ueggio la Geometrica. Et se è quella, che hauete detto di sopra, che si contie ne tra 12 & 8: ancora tra o & 0: parmi che questa non sia simile alla Geometrica, che ha-1.pas. c.37: uete mostrato nelle Istitutioni . G 105. È uero tutto quello, che dicete : ma gli Antichi intendeuano anco questa essere proportionalità Geometrica: perche si assimiglia à quella,



ebio ui mostrai in questa costa con tranto rende moltiplicato il Massimo termine col Minimo: quanto moltiplicati di due mezani tra loro: come potete uedere: percioche tanto rende 1,2 moltiplicando 1 per 6 equato rende 9 moltiplicato per 8. Ma questa maniera di pro portionalità i nostri Mathematici nominano Discontinua, discreta e è è (come hauete neduto) costituita tra quattro termini. Ma quella che è posta fra tre solamente chiamano Continua: come hauete ueduto nelle due altre. C. L. N. V. Adunque chiamaremo questa Proportionalità Geometrica discontinua: per quello chi o intendo. G 10 s. Stà bene. F. R. N. Voglio anch'io dimandarui una cosa: Che cosa è corpo Cubo? del quale ne haue te satto mentione. G 10 s. Corpo cubo si nomina quello, il quale per ogni uerso si trona equa le: & hà le sue superficie equali: & equali ssuoi lati: & è satto propiamente come un Dado, a quesso modo. F. R. N. Hora intendo bensissimo, & resto satto propiamente come un Dado, a quesso modo. F. R. N. Hora intendo bensissimo, & resto satto propiamente come un Dado, a quesso modo.



ro hora i Dodici lati:gli Otto angoli:& le Sei supersicie:le quali di sopra hauete commemorato. Et ho si
nalmente compreso i Quattro angoli solidi. Ma ui uo
glio ancora dire: chi onon so uedere in questi termini tanta Harmonia perfetta, come essi dicono, che ui
sia. Percioche, se li uogliamo considerare inquanto alla compositione: se sussero si consoliderare inquanto alla compositione: se sussero soliderare inquanto alpra uno istrumento sotto la ragione di tali proportiomi. & sussero insieme percosse: se alcuno uorra dire,
che facciano Consonanza, non che Massima & perfetta Harmonia: costus si potra ben comumerare co
quelli, che non hamo giudicio delle cose della Musica: perche l'intervallo, che è compreso tra i numeri, o
termini o & 8, è il Tuono: per quanto ci hauete inse

gnato: il quale quanto sia perfettamente dissonante, lo dirà uno che susse al tutto sordo. Ma se alcuno unrà dire, che no considerauano questa loro Massima harmonia à que sto modo: ma in quanto conteneua tutte le Cosonanze: costus sarebbe in ervore: essendoche (come detto hauete) in quest ordine mancano molti interualli consonanti, i quali appresso di noi sono in frequente uso. Però bisona dire, che tale Harmonia non si posso chiamare da questo, ne Massima, ne Perfetta: ma si bene secondo il loro modo. G 10 s. Voi dite bene M. Francesco: ma mi penso, che gli Antichi non la chiamassero Massima es Perfetta harmonia: se non perche in se contiene l'Harmonia del Cubo: es perche in lei (come bo mostrato) sono insieme aggiunte le tre nominate Proportionalità: percioche mi do da intende

tendere, che molto bene sapeuano, che'l Tuono non è interuallo consonante. Et se lo chiama uano piu picciolo d'ogn'altro suono: penso, che haueano rispetto à questo : perche essendo il Tuono la differenza della Diapente & della Diatessaron: con tale differenza ueniuano à misurar gli altri internalli: essendo che li consideranano come composti di Tuoni & di Semituoni.Onde lo chiamarono Misura commune:& Minimo de gli altri suoni: rispetto alla Misurà: la quale è sempre minore di quella cosa, che da lei viene misurata. Intendendo però questo sanamente: si come il Braccio misura il panno: ouero l'Vnità, che misura & nu mera gli altri numeri. FRAN. Questo credo anch'io:ma perche non hò altro,che diman darui sopra di questo: ui essorto a seguitare, il uostro ragionamento, & dire quello, che uoleuate. G 1 0 s. Cosi noglio fare: ascoltate adunque la proposta,

#### PROPOSTA. XIII.

Si può dare quante Massime & Perfette harmonie si vuole: le qua li conteneranno ciascheduna da per se il Tuono maggiore,& Io Minore, con tutte le consonanze: tra i suoi termini & le loro differenze.

I ano aaunque,per la V ndecima di questo ñostro ragionamento,c. f. e.d. la proportionalità Harmonica & Contr harmonica insieme aggiunte. Et sia c d Dupla: c e Sesquialtera:c f Sesquiquinta:f d Superbipartiente terza:f e Sesquiquarta:& e d Sesquiter Za: alle quali dobbiamo aggiungere l'Arithmètica & la Geometrica. Per ritrouar l'Arithmetica, raddoppio: secodo l modo mostrato nelle Istitutioni: c & d: & ne uie ne g & h:i quali,per la Quinta dignità, contengono quella istessa proportione, che si troua tra c & d. La onde essendo c d Dupla: g h simigliantemente uiene ad essere Dupla. Hora pi glio la metà, di g & h aggiunti insieme, & faccio i. Dico hora g i essere Sesquiterzo: & i h Sesquialtero: percioche essendo n la disserenza, che si troua tra g & i: & cotenendo g quat tron: & i contenendone tre: per la Definitione, g i è sesquiterzo. Simigliantemente : perche i contiene tre n,& h ne contiene due: però, per la Definitione i h uiene ad effere Sefquialtero. La onde, dico g.i. K. per la V ndecima definitione di heri: effere la ricercata proportionalità Arithmetica: poi che le differenze, che si trouano tra i termini.g.i. K. sono tra lo ro equali & fimili alla differenza n.Fatto questo raddoppio simigliantemente f & e:& ne rifulta K & l:Onde dico, che trag.K.l.h. sono contenute quelle proportioni istesse, che sono collocate tra c.f.e.d.per la Quinta dignità nominata: cioè g h Dupla: g l Sesquialtera: g K Sesquiquinta: K h Superbipartienteter Za: K l Sesquiquarta: & lh Sesquiterza. Ma perche tanta è la proportione, che sitroua tra g & i: quanta quella, che è tra l & h : & tato rende moltiplicati le due mezani i & l tra loro: quanto moltiplicati gli estremi g & h: essendo che l'uno & l'altro danno 72: però, secondo ch'io dichiarai nella Precedente, dico: che trag & i:& tral & h,habbiamo la proportionalità Geometrica. Hauendo ancora mo strato, che ghè Duplo: per la Decimasettima di heri, gl sarà Sesquialtero, & lh Sesquiterzo. Certo è, per quello ch'io ho mostrato, che i & h è Sesquialtero: il perche, per l'istessa Decimasettima,g & i viene ad essere SesquiterZo. Se adunque da i h,che è Sesquialiero, leuaremo g i Sesquiterzo: per la V entesima sesta del passato ragionamento, resterà i & l, che sarà Sesquiottano. Simigliantemete: se da g i Sesquiterzo leuaremo g K Sesquiquinto, per la V entesimasettima di heri, uerra K & i Sesquinono. Onde si uede, che tra g. K.i.l. & h: sono contenute le forme de tutte gli Interualli consonanti. Et anco quelle del Tuono

Mag.

maggiore & del minore. Però dico g.K. i.l.h. costituire la Massima & pfetta nostra harmo mia: la quale contiene ogni Consonanza: & il Tuono maggiore, con lo minore: i quali sono parti di esse consonanze. Percioche hauendo prima dimostrato g b essere Dupla: adunque, per la Desinitione, g b contiene la Diapason. Ma perche dimostrati g l essere Sesquialtera:

| 9 7 17                                        | 102   |           | -) (       | 1 1 - (3.9) | man active               |                          |  |  |
|-----------------------------------------------|-------|-----------|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| PROPORTIONALITA HARMONICA ET CONTRAHARMONICA. |       |           |            |             |                          |                          |  |  |
| с                                             | f     |           | e          | d           | g h. Diapason.           | h m.Diapafon dia pente.  |  |  |
| 6                                             | 5     |           | 4          | 3           | g l.Diapente .           | l m.Dildiapalon          |  |  |
| M                                             | ASSIM | A HAR     | MONI       | A           | gi.Diatessaron.          | IK. Disdiapason ditono.  |  |  |
| g                                             | К     | i         | 1          | h           | K 1. Ditono.             | lg. Disdiapason diapéte  |  |  |
| 12                                            | 10    | 9         | 8          | 6           | g K.Semiditono.          | K n. Diapa.cől'Hex.mag   |  |  |
| D                                             | IFFEI | RENZE     |            |             | il Tuono maggiore.       | In. Diapason diatessaron |  |  |
| 0                                             |       | n         |            | m           | K i.Tuono minore.        | 1 f.Hexachordo minore    |  |  |
| 4                                             |       | 3         |            | 2           | k h•Hexachordo Mag       | fm.Diapason ditono.      |  |  |
|                                               |       | Ordiner   | nato dalla | moltipli    | catione del Binario in g | .k.i.l.h.                |  |  |
| 24                                            | 20    | 18        | 16         | 12          | ų.                       |                          |  |  |
|                                               | Or    | dine acqu | istato per | lamoltij    | plicatione del Ternario  | in g.k.i.l.h.            |  |  |
| 36                                            | 30    | 27        | 34         | 18          | V.*                      |                          |  |  |
| 36                                            | 30    | 27        | 34         | 18          |                          |                          |  |  |

però gleontiene la Diapente. Habbiamo ancora detto g & i essere Sesquiter Zo: adunque g & i contiene la Diatesfaron. Dimostraì ancora glessere Sesquiquarto: adunque glèlim teruallo del Ditono. Dic hiaraì etiandio ghessere Sesquiquinto: onde dico ghessere l'interuallo del Semiditono. Oltra di ciò mostraì i & lessere Sesquiottauo: adunque i & lèlinteruallo

ternallo (per la Nona proposta di questo) del Tuono maggiore. Et perche K& i è Sesquino no:però,per la istessa Nona, K & i è quello del Tuono minore. Piu oltra: ui dimostrai, K h essere Superbipartiente terza: adunque, per la Decimasettima definitione, che hoggi ui hò mostrato, K h el'internallo dello Hexachordo maggiore. Così ancora dimostrai h messere Tripla: adunque h m è la forma della Diapason diapente. Dimostrai simigliantemente lm essere Quadrupla: per consequente l'mè l'internallo della Disdiapason. Ma quello della Disdiapason ditono è l K: percioche dimostrai tale interuallo essere Quintuplo: si come etia dio dimostrai l g essere Sestuplo: onde nasce la Disdiapason diapente. Dico ancora i & o es sere Dupla sesquiquarta doue ha la sua forma la Diapason col Tuono maggiore appresso. Et si come le fuiene ad essere Supertripartiente quinta: la quale, per la Decimaottaua definitione di hoggi, è la forma dello Hexachordo minore:cosi K n'è Tripla sesquiter a: & èl'interuallo della Diapason accompagnata con l'Hexachordo maggiore. Per concludere adunque potete hora uedere dimostrato tutto quello, che si contiene nella Proposta, come fa re douea. Et di piu ancora: hauendoui dichi arato molte altre cose: le quali uoglio che crediate, che cosi siano: ancora ch'io non le habbia dimostrate : percioche quando poi uorrete, ui dimostrerò il tutto: acciò mi crediate, & habbiate per huomo senza inganno . FRAN. Queste cose sono quasi tutte dimostrate: per qual cagione adunque uoi uolete, che non ui prestiamo fede? Ma ueramete osto è stato un lugo tirro: ¿ ui prometto, ch'io mi sontato sa tisfatto, quato di cosa, che fin hora habbiate dimostrato: percioche è cosa molto bella, sotile, ingegnosa, & dilettenole. DESI. Veramente è cosa, che può dilettare: poiche dimostra congiunte insieme molte cose : le quali,oltra l'essere cosa (come hauete detto M. Francesco)molto bella & ingegnosa: è anco piena di dottrina. A DR 1. V eramente che è cost . ma queste cose non sono per ogni uno:masimamente per quelli, che sono di grosso intelletto:per che oltra le molte stenti, che farebbono nel uolerle apprendere : potrebbono anche forse im pazzire. CLAV. Dite pure Meffere la cosa come ella stà : sono Noci moscate da non por re auanti li porzi : Masi bene bisogna porli auanti le Ghiande : percioche sono il cibo loro proprio. G 1 0 s. La cosa è uera: & per dirui, resto molto consolato: poi ch'io uedo gli amici miei tanto cari & di tanto sano giudicio, come siete uoi, restar satisfatti. Et ciò mi da animo di caminare più inanti: & di non temere fatica. Et per questo auanti che ui dimostra alcun' altra cosa: ui noglio dimostrare un' altra cosa molto bella, ingegnosa, & forse (dirò co (i) anche nona: Pero state ad udire.

#### PROPOSTA. XIIII.

of the TVI on Mercer.

Diuiso il Quadrato in tre Parallelogrammi equali: & il mezano etiandio essendo diuiso in due: Se noi tirraremo una ret ta linea da un'angolo di esso Quadrato sopra il lato opposto: di modo che lo diuida in due parti equali: tra le parti de ilati delli Parallelogrammi, fatte dalli segamenti della retta: nasceranno tali parti: che paragonate l'una con l'altra: ci daranno le forme di tutte le consonanze Musicali.

### Ragionamento.

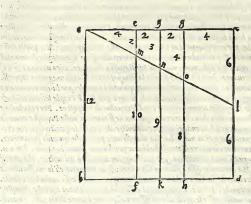

### Forme di tutte le confonanze della Musica contenute tra i Numeri, che si trouano nel Quadrato.

|       | 10. | Semiditono.                        | 8.    | Tuono maggiore.                                                 |
|-------|-----|------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
|       | 9.  | Diatesfaron.                       | 0)6.  | Diapente.                                                       |
|       | 8.  | Diapente.                          | 72.   | Tuono maggiore. Diapente. Diapason diapente.                    |
| 12    | 6.  | Diapason.                          | 430   | the last and that and a                                         |
|       | 4.  | 70.1 * 0 11                        | _     | D:                                                              |
|       | 2.  | Difdianason.                       | ζ6.   | Diatessaron.<br>Diapason.<br>Hexachordo minore.<br>Disdiapason. |
|       | 3.  | Disdiapason diapente.              | 0 34. | Diapaion.                                                       |
|       | 2.  | Didiapaion diapente.               | 0 13. | Hexachordo minore                                               |
|       |     |                                    | C 2.  | Disdiapason.                                                    |
|       | 19. | Tuono minore.                      |       | n combrat Chieu                                                 |
| ~G.70 | 18. | Disease                            |       |                                                                 |
| 110   | 16  | Hexachordo maggiore.               | (4.   | Diapafon. Diapafon diapente.                                    |
| 10    | 1   | Diapafon ditono.                   | 623.  | Diapason.                                                       |
| -     | 4.  | Diapaion ditono.                   | (2.   | Diapason diapente.                                              |
| shi   | 3.  | as tup mon continuent of the man   |       | - in I many out of                                              |
| 678   | 2.  | Disdiapason ditono.                | 5.2   | Disteffaron                                                     |
| F104  | 1   | an distance Level Laborates a rome | 433.  | Diatessaron.                                                    |
|       |     |                                    | 620   | Diapatoli.                                                      |

io : authorization de la companie de

Ta adunque il Quadrato a.b. c. d. diviso primieramente in tre parallelogrammi equali a.b.e.f.e.f.g.h.& g.h.c.d.Dipoi fia diuifo il mezano e. f. g. h.in due: e.f. q.K:&q.K.g.h.di manierache e & q sia la Sesta parte di tutta la a c: & il simile sia q g . Fatto questo tirraremo dall'angolo a la linea a l'di modo che tagli la c d in due parti equali in punto l: & c l sia la metà intera di c d: & anco del lato a c: & il simile sia ld. Etlagh uenga diuisaing o & oh. Etgo sia la Terza parte di ac: & oh le due terze parti.Cost ancora q K sta dinisa in q n & n K: delle quali q n contenga la Quarta parte di a c: & n K tre quarte parti. V ltimamente sia divisa e f in e m: & mf: tanto che e m co tengala Sesta parte, & mf Cinque seste parti di a c. Dico hora, che tra queste parti deli la tief;q K,g b,& c d.fatte dalli segamenti della al: & tra il lato ab, ritroueremo le forme di tutte le Consonanze musicali. Percioche essendo ab alla c l Dupla: & essendo la Dupla, per la Definitione, la forma della Diapason: seguita, che a b & c l sia la forma della Diapason. Maperche ab contiene la o h & la suameta: Però, per la Definitione, queste sono in proportione sesquialtera. Ma la Sesquialtera, per la Definitione, è forma della Diapente: adunque a b & o h contengono la Diapente. Ancora perche a b contiene una fiata nle una sua teza parte: però a b e n l contengono la SesquiterZa: essendo poi questa pro portione la forma della Diatessaron: seguita, che ab & n'I sia la forma della Diatessaron. Di piu:mf & oh sono in Sesquiquarta proportione: percioche m f contiene oh & la sua quarta parte: & essendo la sesquiquarta forma del Ditono; seguita, che m f & o h sia la forma del Ditono.Oltra di questo: perche ab contiene m f & dipiu una sua Quinta parte: Però, per la Definitione, dico a b & m f essere Sesquiquinta: La onde essendo questa proportione la forma del Semiditono : consequentemente a b & m f viene ad essere la forma di questo internallo consonante. Et perche n K contiene o h con una sua ottana parte: Però dico, n K & o b essere Sesquiottano. Ma essendo , per la Nona di questo , il Sesquiottano la forma del Tuono maggiore : però diremo, the n K & ob contengono la forma di questo Tuono. Vltimamente (perche io non noglio perdere piu tempo in dimostrarui tutto quello, che si potrebbe dimostrare) perchem f contiene n K con una sua nona parte: Però dico m f & n K essere Sesquinono: Ma lo Sesquinono, per l'istessa N ona proposta, è la forma del Tuono minore: adis quem for n K è la forma del Tuono minore. Et questo è tutto quello, che in somma ui ho noluto dire, & dimostrare. Percioche ui ho noluto solamete dimostrare, che tra queste par ti sono contenute le forme delle Cosonanze & Internalli semplici : & le forme del Tuono maggiore & del minore, & ho lasciato da un canto, per esser breue, di dimostrarui le forme delle Composte: percioche sono da se stesse, per quello che fin hora habbiamo ragionato, conosciute. Onde quando noi norrete, da noi stesti potrete con facilità nedere, che cotali forme di una in una tra le nominate parti si ritrouano. D E s I. V eramente , che questa è stata una bella inuetione : & si uede molto bene, che le proportioni della Musica sono tut te contenute (come molte fiate hauete detto) nel numero Senario: perche alle proue, & alle Dimostrationi, che hauete satto tante siate, pazzo intutto sarebbe colui, che negare le uolesse. Ma passate pure innăzi, che ui so dire, che habbiamo hoggi hauuto alquăte buone let tioni. G 10 s. Gia che hauete fatto mentione del Senario: ui uoglio anco auertire una cosa degna di consideratione: che se uoi porrete mente alle divisioni fatte del proposto Qua drato:ritrouerete in lui non senza grămerauiglia una grăde harmonia; Percioche se lo co siderarete diviso ne i Parallelogrammi, ritrouerete per un verso il numero Senario: essen do di esso fatto Sei parti:come si può comprendere dal Parallelogrammo e.f.K.q:ouero dal g.K.h. g. imperoche ciascheduno di loro è la Sesta parte di tutto l Quadrato proposto. Ma consider andolo diviso per l'altro verso: ritroverete il Numero Quaternario: percioche il Triangolo a.c.l.uiene ad effere la Quarta parte di tutto il detto Quadrato.come è noto à tutti quelli, che hanno giudicio delle cose Geometriche: il che ui potrei anco facilmente dimostrare : che per non andare in lungo, lascierò à uvi altri questa impresa.

Solamente ui noglio dire, che dinidendo questo Quadrato in Triangoli della grandezza del Triangolo a.c.l. ne hauereste quattro che sarebono Orthogony: cioè che hauerebono un'angolo retto: come è l'angolo a.c.d. del nominato Triangolo. Di maniera che da questo potete chiaramente comprendere, quanta sorza habiano questi due numeri. Qua ternario & Senario nelle musicali harmonie. Ma non più di questo. A di ancora io noglio, dire che questa è una bella sottile, so dotta inneitione. Et se haueremo di queste lettoni, ni prometto che andrano per noi bene le cose. Però nonui uoglio più tenere à bassiguitate pure M. Giossifo quello, che ci volete dire. G 10 s. Fin hora habbiamo ragionato intorno quelli internali, che nascono dall'harmonica Mediocrità: onde è cosa giu sta hormai, che passiamo più ottra co passiamo di quelli, che sono minori di loro: i quali no nascono per cotal modo:ma sono le disferiamo di quelli, che sono minori di loro: quali no nascono per cotal modo:ma sono le disferiamo di quelli, che sono minori di loro: quali no nascono con innei maggiore co minore, co il Comma. Però uedremo hora quali sano le forme loro: co in che Genere di proportioni siano contenute. Incominciando adunque diremo loro: co in che Genere di proportioni siano contenute. Incominciando adunque diremo e

#### PROPOSTA XV.

L'interuallo del Semituono maggiore è compreso dalla propor tione Sesquiquinta decima.

L A v. In qual modo dimostrarete questa Proposta? G 10 s. Hora lo intenderete.

Peril Corrolario della Ventesimantana di heri, è manifesto, l'internallo Sesquiquarto. Ma essentimo esserate differenza, che si trouatra lo Sesquiterzo & lo Sesquiterzo (come tante state hò replicato) la forma della Diatessaron. & lo Sesquiquarto quella del Ditono: non è dubio, che 'l Semituono maggiore (per la sua Desinitione) vieine ad esserate disserata, La onde essento ella contenuta dalla proportione Sesquiquinta decima: ne seguita ancora, che l'internallo del Semituono maggio re sua comenuto dalla Sesquiquinta decima proportione. Et questo è quello, chi o ui douca dimosstrare. Ca A v. Ogni cos a torna bene. G 10 s. Et io seguitero à dimostrarui : che

#### PROPOSTA. XVI.

L'interuallo del Semituono maggiore è Superparticolare.

Es 1. Che u'induce al presente di prouare, che questo internallo sia Superpartico laret G 10 s. Perche uoglio conogni mio potere lenavui totalmente dalla fantafia, chordi cò usanano nelle soro cantiene. De s 1. Non hassana sapere, che questo sin civil mono sia il maggiore: cò quello, che elli adoperanano era il minore? G 10. Bassana si, quanto al saperlo ad un certo modo: ma non bassana al saperlo semplicemente: accio non hauestie qualche stata à credere, che l' loro maggiore cò minore siano simili alli nostri maggiore cò minore. La onde ui uoglio dimostrare, che li nostri sono compressa proportioni Superparticolari: essenda chei loro (come hauete potuto comprendere dalla dichiaratione della Ventessima seconda: cò della Ventessima terza desinitione di hoggi) sono Superpartici; se ui ricordate. Dess. Me ne ricordo: et reso satisfatto: però seguitate il no stroplare: cò gdonatemi, s'alle siate interropo il nostro razionameto. Goos. Questo importa

poco:però ascoliate la dimostratione: la quale anderà in questo modo. Quello interuallo, delquale il termine maggiore contiene il minore una stata de una sua parte Aliquota: per la Quinta desinitione di heri: è Superparticolare: mail Sesquiquintodecimo è sotto posto à tal legge;percioche il maggior termine; il quale è. 16. contiene lo minore, che è.15. una stata: de di più una sua Quiniadecima parte: la quale è detta Aliquota: adunque l'interuallo Sesquiquintodecimo è Superparticolare. Ma perche: per la Precedente: il Semituono maggiore è compreso da tale interuallo: però dico: che l'Interuallo del Semituono maggiore è compreso da tale interuallo: Però dico: Cha passiamo ad un'altra Proposta: percioche il tutto è chiaro.

#### PROPOSTA. XVII.

L'interuallo del Semituono minore è contenuto dalla proportione Sesquiuentesima quarta.

Nde dico: l'intervallo del Disono è contenuto dalla Sefquiquarta proportione: Èquello del Semiditono dalla Sefquiquinta. Simigliantemente quell'intervallo, per il quale il Ditono uiene à fuperare lo Semiditono, per la Definitione, è il Semituone minore: ma l'intervallo, per il quale la Sefquiquarta sopr'anantala Sesquiquinta, per la Vètessima nona proposta di heri, è la dissereza, che si trova tra il Ditono è lo Semiditono. Ma perche tal disserentalo è la disserenta, che si trova tra il Ditono è lo Semiditono. Ma perche tal disserenta è l'intervallo Sesquiuentes simonarto. Però si conclude, il Semituono minore essere comenuto dalla proportione detta: come bisognaza dimostrare. Et à questa uoglio, che aggiungiamo, per tenere l'ordine, che si è tenuto nell'altre: che

#### PROPOSTA. XVIII.

L'interuallo del Semituono minore è collocato tra i Superparticolari.

Dimostrar questa, breuemète ui uoglio dire: che per la Quinta desinitione del gior nopassato: Quella proportione è Superparticolare, la quale hail suo termine maggiore di tal maniera, che cotenga il minore, cru una sua parte Aliquota. Et per che la sesquiuentes simaquarta è di rale natura: percioche il suo termine maggiore, che è 25, sontiene il minore, che è 24, suna siata cruna ventessima sua quarta parte: però dico, che la sesquiuentessima quarta è contenuta nel Genere delle proportioni tra i Superparti colari intervalli imat tale proportione; per la Precedene: è la sorma, quero intervallo de Semituonominore: Adunque tale intervallo è collocato tra i Superparticolari. Et questo è quello, che breuemente. E succintamente: per monmoltiplicare in parole: ui hò uoluto dimostrare. Adunque tale costa espedita: onde tocca la uolta ad un'altra. G 10 s. E'co si Messer: però ascostate.

#### PROPOSTA. XIX.

Se'l si aggiungerà il maggiore al minor Semituono: quello che uerrà, sarà Tuono minore.

Iano adunque a & b i minimi termini della proportione del Maggior femituono:
et c d quelli del Minore. Continuo, per la Secoda proposta di heri, questi due imter
ualli l'uno dopò l'altro: moltiplic ando a in c, et ne uiene e:et a in b, et ne nasse s Simigliamemente b in d, et ne risulta g. Hora: perche e et fias sono dalla moltiplicatione di c in a et in b:essendo a b Semituono maggiore, per la Quinta dignità dico, che e et s'uie

|     |     | ,   |
|-----|-----|-----|
| a   | ь   |     |
| 16  | 15  |     |
| c   | d   |     |
| 25  | 24  |     |
| e   | f   | g   |
| 400 | 375 | 360 |

ne ad esfere ancol intervallo del Semituono maggiore. Ancora: perche f et g nascono dal la moltiplicatione dib in c et in diessendo c et d Semituono minore: dico, per l'istessa Dignità f et g esserciandio il Semituono minore. Et perche e contiene il g una siata et una sua nona parte: Però, per la Desinitione delli Superparticolari, e viene ad esfere con g Sesquinono. Ma per la Nona proposta di questo, l'intervallo Sesquinono è quello del Tuono minore: Ad e et g sono il Semituono maggiore de lo minore insieme aggiunti: adunque Sel si aggiungerà il Semituono maggiore allo minore, nascerò il Tuono minore: come vi donca dimostrare. C 1 a v. A questo non vi sipuò contradire: però si può seguitare. G 1 o s. Voglio prima aggiungere questo Corrolario: che

CORRO-

#### CORROLARIO

De qui auiene, che leuato l'uno di questi due interualli: cioè il maggiore, ò minor Semituono dal Tuono minore: necessariamente resta l'altro.

T perche questo è cosa manifesta: però seguiterò a dimostrarui un'altra proposta.

#### PROPOSTA XX.

Il Comma è contenuto dalla proportione Sesquiottantesima: tra i Superparticolari.

DR 1. Questa proposta hà due capi: per quello, che si può uedere. Prima uolete dimo strare, che il Comma hà la sua forma dalla Sesquiottatesima proportione: dipoi uolete dimostrare, che questa forma sia collocata tra i Superparticolari. Onde credo, che farete due dimostrationi. G 1 o s. Cost son per fare. Et per incominciare dalla prima, di co:Per la Trentesima prima di heri fu concluso:che Se da un Sesquiottauo si uorrà caua re un Sesquinono: quello che uerrà, sarà un Sesquiottantesimo. Et per il Corrolario della istessa proposta, habbiamo: che tale internallo è la differenza, che si trona tra il Sesquiotta uo & lo Sesquinono.Ma la forma del Tuono maggiore, per la Nona proposta di questo, è il Sesquiottano: & quella del minore, per la medesima Proposta, è il Sesquinono, Et il Com ma per la V entesima quinta definitione di hoggi, è quello internallo, per il quale il Tuono. maggiore sopr auanta lo minore : però essendo la proportione Sesquiottantesima la forma di tale differenza: Seguita, che il Comma sia contenuto dalla proportione Sesquiottantesima.Et pche il termine suo maggiore, che è 81. cotiene 80. che è il minore una fiata, è una fua ottatesima parte, la quale è parte Aliquota. Però, per la Definitione de i Superparticolari: la quale è, che quell'internallo è Superparticolare, del quale il termine maggiore cotie ne lo minore una fiata, & una sua parte Aliquota. Seguita (ritrouandosi l'internallo Ses quiottantesimo sotto posto à tali conditioni) che ello sia collocato tra i superparticolari. Et questo è tutto quello, che secondo la proposta dimostrar ui douea FRAN. Queste cose so no chiare, che non si può trouare à loro oppositione. Ma gia che siamo à ragionare del Coma: ditemi per uostra fe: Si può sapere la quantità determinata de i Comma, che sono con tenuti nelli Tuoni & nelli Semituoni,che ci hauete dimostrato? Et se non si può sapere: ut prego à pigliare questa fatica: di dimostrarci il uero di cotesta cosa: se'l si può fare : acciò leuiate ogni dubio dalle menti nostre. G 1 0 s. Questo si può dimostrare benisimo: & ui uo glio satisfare: per mostrarui, che quello, ch'io ho detto nelle Istitutioni in questo proposito, 2.par. c.4. sia uero. Ma perche il nostro Comma è molto differente da quello de gli Antichi: come ui dichiarai sopra la definitione V entesima se sta di hoggi: si come etiandio sono quelli interualli tutti,che fono minori della Diatesfaron,dal Tuono maggiore in fuori: che appresso lo ro erano tenuti per dissonanti. Però di questo piglierò uolentieri l'assonto: accioche ui dimo stri questa uerità ne i nostri interualli, per satisfarui: poi che ne i loro Boetio hà diligente mente dimostrato quello, che si potea dimostrare: oue leggendolo potrette il tutto conoscere. Et accioche uediate, ch'io ni noglio servire : incomincierò da questo capo, il quale piu universalmente è considerato: & proponero à dimostrarui questo: che

Mulicæ 14.80 15.

P R O-

#### PROPOSTA. XXI.

Il Tuono sesquiottauo è maggiore di noue Comma: & minore di dieci.

Musicæ libro. 3.cap

DRI. Parmi, se ben mi ricorda: che Boetio uoglia: che questo Tuono sia minore di noue Comma: & piu di otto. Onde si uede in questo: che discordate da lui molto: do ue nasce questo, di gratia? G 10 s. Nasce, che'l Comma di Boetio è maggiore del no stro percioche la proportione Sesquiottantesima è minore della Super . 7153. partiente. 524288.la quale è la forma del uero Comma. Ma uenendo alla dimostratione, dico. Sia a & b la proportione del Tuono, proposto ne i suoi minimi & radicali termini . Et siano c & dil Comma, contenuto ne i suoi minimi termini, o numeri. Moltiplico prima a in c & in d: onde ne viene e & f.dipoi moltiplico c in b, & il produtto sia q. Dico hora e & f essere l'interuallo del Comma: percioche, Ogni nnmero (per la Quinta dignità) moltiplicato in due altri, qual si uogliano: produce una proportione simile à quella, che tra i due numeri primi siconteneua. La onde essendo moltiplicato c & d per a:non è dubio, che tra e & ssia quella istessa proportione, che si troua essere trac & d. Il simile dico, che è tra e & g: percioche ab sono moltiplicati per il c:onde, si come tra a & b si troua la proportione del Tuono:cosi quella istessa si ritroua, per il detto Commune parere, o Dignità, tra e & g. Fat to questo moltiplico c in e; & d inf, & ne nasce h & i. Simigliantemente moltiplico c in g, & ne uiene K. Dico horah & i essere la quantità di due Comma: cioè del contenuto tra c & d:& del copreso tra e & f & h K essere il Tuono. Di nuouo moltiplico c in h:& d in i:et ne rifultal & m:che sono tre Coma sommati insieme: & moltiplico simigliantemente c in K,& ne uiene n.La onde dico,per la Quinta dignità nominata, l& n essere l'interuallo del Tuono. Moltiplico ancora c in l,& din m: o ne uasce o o p: che per le ragioni dette, cotiene quattro Coma: & c in n, & ne uiene q: il quale con o fa, per le ragioni addutte, l'interuallo del Tuono.Vn'altra fiata moltiplico c in o, & d in p: & ne rifultar & f: i quali con tengono cinque Comma: & c in q.& nascet:che con r contiene simigliantemente il detto Tuono,come ui potrei di nuono dichiarare: che,per non essere lungo,lascio da un canto: es sendo che hormai è cosa à uoi manifesta. Piu oltra: moltiplico c inr, & d in s: & anco c in t: & ne uiene.u.x.y.di modo che trau & x sono sommati insie me sei Comma: & trau & x viene à contenersi il Tuono. Da capo, fatto questo, moltiplico c in u, & d in x: & viene Z & A: che contengono sette Comma: & moltiplico c in y: & il produtto è B: il quale con Z contiene l'internallo del Tuono, Quest'ordine istesso tengo, moltiplicato un'altra fiata c in 7,6 din A,6 cin B.6 ne viene C.D.E. La onde dico, che C. D contiene otto Comma: & C.E il Trono. Ancora con l'istesso modo moltiplico c in C.& d in D. & ne risulta F. G. che contengono noue Comma. & ancora c in E.& nasce H:il quale insieme con F contiene medesimamente il Tuono. Fin qui uedete chiaramente, che l Tuono è maggiore di noue Comma.Percioche se'l sifarà comparatione del numero F al numero G: et di nuouo di essoF al numero H:essendo il G maggiore numero di H:no è dubio, che sarà anco (per la Tre tesima sesta del primo) minore la proportione di F.G.: che quella di F.H. La onde essendo F Ginternallo, il quale contiene none Comma: et F H l'internallo del Tuono Sefquiottano o Tuono maggiore: senza dubio alcuno seguita, che'l Tuono maggiore sopr'auanza il numero di noue Comma;come dice la proposta.Ma per dimostrarui,che ello sia minore di dieci: di nouo moltiplico c in F: et d in G: onde ne uiene I et K: i quali contengono dieci Comma.Il perche moltiplico anco c in H, et ne nasce L: che con I simigliantemente, per le ragioni addutte altre fiate, contiene il nominato Tuono . Vedete hora, come la cosa ua al

roue.

| maggiore.                               | Tuono               | 2 a                     |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                         |                     | 9                       |
| -18                                     | Comma. d            | •                       |
|                                         | 80                  | 81                      |
| maggiore.                               | Tuono f             | Vn Comma. e             |
|                                         | 726                 | 729                     |
| *************************************** | i                   | Due Comma. h            |
| 514                                     | 57600               | 59049                   |
|                                         | m                   | Tre Comma. 1            |
| 42515                                   | 460800              | 4782969                 |
|                                         | P                   | Quattro Comma. 0        |
| 344 37 37 68                            | 368640000           | 387420489               |
|                                         | r                   | Cinque Comma.           |
| 27894275208                             | 29491300000         | 31381059609             |
|                                         | ×                   | Sei Comma. u            |
| 2259436291848                           | 2359296000000       | 3541865838329           |
|                                         | A                   | Sette Comma. z          |
| 183014339639688                         | 188743680000000     | 20 5891132094649        |
|                                         | D                   | Otto Comma. C           |
| 24824161510814718                       | 15099494400000000   | 16677 181699666 569     |
| Н                                       | G                   | Noue Comma. F           |
| 12007 5708237 5992968                   | 120795955000000000  | 1 3508 5171767 299 2089 |
| I                                       | x                   | Dieci Comma.            |
| 97261323672455430408                    | 9663676416000000000 | 109418989131512359209   |

rouescio di prima: percioche I è il numero maggiore: & K il minore onde per la Trentesi masesta nominata ancora, si conclude: che tra I & K sia maggiore la proportione, di quel lo che è tra I et L, Per il che essendo I et K dieci Comma aggiunti insieme : et I Ll'interuallo del Tuono: seguita, che maggiore sia l'internallo di dieci Comma aggiunti insieme, che non è l'internatto del Tuono maggiore. Et questo è tutto quello, che ni douea dimostra re, secondo la proposta. A DR I. Questa è stata una lunga dimostratione: ma non gia difficile: per it bell'ordine, che hauete tenuto. Però non hauendoci altro che dire sopra di que sto : perche il tutto è chiaro: passate purepiu oltra ch'io son risolto delli Diesis , delli qua ti i nostri moderni compositori seguano ne i loro căti, con quattro, cinque et noue Comma. GIOS. Io noncredo, che siate stato finhora à chiarirui Messere. Ma ascoltate questa, ch'ioui noglio espedire in quattro parole.

#### PROPOSTA. XXII.

Il Tuono minore è maggiore di otto, & minore di noue Comma.

L. Comma, per la V entesima quinta definitione di questo nostro secondo ragiona-3 mento è il internallo: per il quale il Tuono maggiore sopranana a lo minore adu que il Tuono minore eminore del maggiore per un Comma. Se adunque il maggiore è piu di noue, come habbiamo dimostrato nella Precedente : et meno di dieci Comma:il minore (leuatogli un Comma) uerrà ad esfere maggiore di otto et minore di noue; come haueaproposto di dimostrare. C L A v. Queste Dimostrationi cosi facili mi piacciono assai: ond'io norrei, che si potesse procedere intutte à questo modo: ma perche so, che non at tendete ad altro, che à facilitare le cofe: però non bisogna dirui altro: se non che seguitiate quello, che hauete incominciato. G I o s. Passaro adunque à dimostrarui: che

#### PROPOSTA. XXIII.

Il Semituono maggiore fopr'auanza la quantità di cinque Com ma, & è minore di quella di Sei.

N de uolendoui dimostrare quello, che ui hò proposto, terrò l'ordineistesso, ch'io hò tenuto nella Precedente. Siano aduque a et b minimi numeri del Semituono mag giore:et c d i minimi del Comma. Moltiplico prima a in c et d: et ne uiene e et f: dipoi moltiplico c in b:ne nasce g. Dico hora e f essere l'internallo del Comma medesimame te:et e co g esser allo del semituono maggiore. Percioche, per la Quinta dignità, I termini di qual si noglia proportione moltiplicati per qual si noglia numero, rendono la istessa. La onde essendo c d la proportione del Comma: et essendo l'uno et l'altro di questi due numeri moltiplicati per lo a: seguita, che quello che uiene: che è e et fsa l'istessa proportione, che è tra c et d.Il simile dico ancora di e et g:percioche moltiplicati a et b,che sono i minimi ter mini del maggior Semituono, per il c:ne viene e et g:i quali, per la nominata Dignità, co a et b sono simili in proportione. Hora moltiplico e per a, et f per d:et ne uiene h et i:et mol tiplico ancora g per c, et ne nasce K. Dico hora, che h et i è la proportione di due Comma,

percio-

| a                | Semituono.    | maggiore. b   |
|------------------|---------------|---------------|
| 16               |               | 15            |
| , c              | Comma. d      |               |
| 81               | 80            |               |
| Vno Comma, e     | Semituono f   | maggiore. g   |
| 1296             | 1280          | 1215          |
| Due Comma. h     | ì             | Ł.            |
| 104976           | 102400        | 98415         |
| Tre Comma. 1     | m             | n             |
| 8503056          | 8192000       | 7971615       |
| Quattro Comma. o | P             | q             |
| 688747536        | 655360000     | 645700815     |
| Cinque Comma, r  | ſ             | ŧ             |
| 55788550416      | 52428800000   | 52301766015   |
| Sei Comma. u     | x             | <b>y</b>      |
| 4518872583696    | 4194304000000 | 4336443047215 |

percioche essendo c d la proportione di un Comma, & e f quella di un'altro: sommati insie me ne rifulta h & i,che fanno la proportione di due Comma. Simigliantemente, dico h & K effere la proportione del Semituono maggiore: effendo che e & g è la proportione del det to Semituono: & effendo l'uno & l'altro delli du e termini moltiplicati per il c: per la Dignità già allegata,h & Kuiene à contenere l'istessa proportione, che cotiene e & g. Di nuo no moltiplico h per c:& i anco per d:simigliantemente K per c,& ne risulta l.m n. Onde dico, che effendo (come di sopra ho prouato) h & i due Comma sommati con c d: il quale è un Comma: Im uengono ad essere tre Comma: & per la Dignità allegata: essendo h & K l' interuallo del detto Semituono:moltiplicati questi due numeri per il c,uengono medesima mente le n ad effere l'internallo del Semituono maggiore. A DR 1. Questo stà bene, e no si può negare:ma qual segno mi farà certo, che cinque Comma siano minori, & sei siano maggiori del Semituono maggiore? G 1 0 s. Quello istesso, che ui hò etiandio mostrato nel la Precedente: il quale ui farò nedere: quando sarà il suo tempo. A DR I. Stàbene: seguitate pure. G 10 s. Moltiplico horal conilc; & m conil d: & ne viene o & p: i quali dico essere l'internallo di quattro Comma sommati insieme: per le ragioni addutte di sopra. Per croche hauendoui dimostrato lm essere tre Comma; & c d'un Comma: è necessario, che som mati insieme questi internalli, facciano il numero di Quattro. Ma moltiplicato medesimamente n per conasce il quil quale dico esfere con o il maggior Semituono: percioche (co me ho etiandio dimostrato) l & n, che sono i termini dell'istesso Semituono, sono commune mente dal c moltiplicati. À uoi dico hora Messere: uedete questi tre termini, o numeri.o. p.q i quali sono in tal maniera ordinati l'uno dopo l'altro: che'l maggiore uà inanzi alminore:o per il contrario il maggiore segue il minore? A DRI. Lo nedo ma che nolete inferire per questo? G 10 s. Voglio inferire: che quando uedrete nascere i numeri per altro uerfo: allora farà segno manifesto, che quello ch'io uoglio dire: & ui hò detto sia uero Onde state auertito, che presto lo nederete. Moltiplico adunque di nuono, seguendo l'istesso ordine,c in o: & d in p: & ne risultanor & s.i quali (per le ragioni addutte) contengono cin que Comma: come ui disi delli Quattro contenuti tra o & p: & di uno contenuto tra c & d.Onde moltiplicando ancora c in q, produce t:il quale con r contiene il nominato Se mituono: il pche si uede (per la Trentesima sesta di heri) che l'interuallo r se minore dell' interuallor t.Et per consequente cinque Comma essere minori di un Semituono maggiore.Ma se dà capo, tenendo l'ordine, che fin hora si è tenuto, moltiplicaremo c in r,& d in s:ne uerrà u & x:che conteneranno, per le ragioni addutte, sei Comma:cioè cinque conte nutitrar & f: & uno contenuto tra c & d. Hora moltiplicando di nuouo cint, nascerà y: il quale con u contenerà, per le gia tante volte dette ragioni, il maggior Semituono. Ma uedete hora Messere, che questo ordine.u.x.y.non è come gli ordini precedeti: percioche y è maggior numero, che non è x: adunque u & y contegono, p la Trentesima sesta nomina ta, minor proportione, che non contengono u & x. Et per consequente il Semituono maggiore è minore di sei Comma: & maggiore di Cinque: si come secondo, che ui ho proposto, ui douea dimostrare. FRAN. Questo non si può negare Messere. Ma se'l Semituono maggiore è piu di cinque, & meno di sei Comma: che pazzia è quella di coloro, i quali uo gliono determinar quello, che la Scienza lascia indeterminato? G 10 s. V eramente è paz-Zia. Ma quando ni noleste anço chiarire per un'altra strada con la prattica, & nedere di quanta quantità questi Comma superano, ò sono superati dal Semituono nominato : sommando insieme cinque Comma: & cauando quello, che nasce dalla proportione del Semituono:uedreste, che ui auan arebbe la proportione Super. 25406797. partiente. 1046035 3203. Et di tale quantità bisognerebbe dire, che'l Semituono maggiore sopr'auanza cinque Comma. Ma se cauarete la proportione del detto Semituono dalla proportione, che nasce di sei Comma adunati insieme:ritrouarete, che nascerà la proportione Super. 8 428 209443. partiente. 838860800000. contenuta, si come è l'altra ancora, ne i suoi terminiradicali. Et questa è quella quantità, per la quale Sei Comma sopr'auan ano il maggior Se mituono. C L A v. Questo è per la dimostratione tanto chiaro: che sarebbe al tutto balordo solui, che lo uolesse negare. G10s. V oglio ancora dimostrarui quest'altra in questo proposito. PRO-

#### PROPOSTA. XXIIII.

Il Semituono minore è maggiore di tre Comma, & minore di quattro.

T serrò l'iflesso ordine senuso nelle Precedenti. Siano adunque a & b li minimi ter mini del Semissono minore: & c con d quelli del Coma Primier amète molsiplico a in c,& ind: & nasce c & f: dipoi molsiplico c in b: & ne uiene g. Dico e & f con

| 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | Semituono.  | minore, b  |
|-----------------------------------------|-------------|------------|
| 25                                      |             | 24         |
| c c                                     | Comma. d    |            |
| 81                                      | 80          |            |
| Vno Comma, e                            | Semituono f | minore. g  |
| 2025                                    | 2000        | 1944       |
| Due Comma. h                            | 1           | Ł          |
| 164025                                  | 160000      | 157464     |
| Tre Comma. 1                            | m           | n n        |
| 13 286025                               | 12800000    | 12754584   |
| Quattro Comma. 0                        | P P         | q          |
| 1076168025                              | 1024000000  | 1033121304 |

tenere l'internallo del Commà: percioche moltiplicato a in c & in d.per la Quintamassi ma,ò dignità, produce e & fii quali contengono l'inessa proportione, che è contenuta tra c & d.11 smile dico di c & g.che contengono so Semituono minore: percioche moltiplicati a & h. & b,che sono i suoi minimi termini,per il c:p la istessa Dignità,produce e & g: i quali co tengono la proportione contenuta tra a & b. Hora moltiplico c in e, & d in f: & nasce h & i, che contengono due Comma: percioche sono sommati insieme c d & e f, che fanno tal som ma. Moltiplico etiandio c in g. & ne uiene K: il quale con h contiene la proportione di e & g:percioche moltiplicato il c con e & con g, produce la proportione h & K, simile ad essa e & g.Di nuouo moltiplico h per il c,& i per il d : & producono l m : che contengono tre Comma: percioche sono sommati insieme il Comma c d,& li due h & i Hora moltiplico K per il c,& ne niene n:il quale con l'cotiene il nominato Semituono: essendoche da uno istes To numero, che è c, sono moltiplicati h & K. La onde si uede, che essendo m maggior numero di n. per la Trentesima sesta del passato giorno, si troua minor proportione tra lm, che tra l'in & per consequente maggiore è la proportione del Semituono minore, che quella di tre Comma. Se con quest'ordine istesso moltiplichero etiandio c in l, & d in m: uerrà o & p: i quali conteneranno quattro Comma sommati insieme: cioè li tre les m: es uno colloca to trac & d. Resta hora à moltiplicare c in n: percioche da tal moltiplicatione nasce q: il quale con o contiene il Semituono minore: essendoche c fu moltiplicato in l & in n. Et per che q'emaggior numero, che non è p: Però, per la Trentesima sesta nominata, è maggiore la proportione, che si troua tra o & p: che quella, che è tra o & q. Ma perche tra o & p si trouano sommati quattro Comma: & trao & q sitroua il nominato Semituono: però coneludo & dico, che maggiore è l'internallo, o quantità di quattro Comma, che non è quello. del Semituono minore. Et per consequente questo interuallo essere minore di quattro Com ma: come ui douea dimostrare. A DRI. Io credo, che si come hauete detto, che la uerità della Precedente si possa anco ritrouare con la prattica, sommando insieme li Comma : & sottrahendoli il Semituono: che anco si possa fare il medesimo in questa: percioche da questa & da quella, mi pare che si possa cauare una ragione istessa. G 10 s. Cosi è ueramente Messere:ne ui uoglio sopra di questo fare altre parole:essendo ch'io credo, che dalla Prece dente uoi siate molto bene istrutto del caso. FRAN. Io bebbi sempre questa opinione, che la Scienza non discordasse punto dalla buona Prattica. Però di questo non ui è dubio alcu no: & sara bene, che uoi seguitate qualche altra cosa. G10s. Parmi che qui sia il luogo de dirui qualche cosa dello Schisma & dello Diaschisma, auanti che passiamo piu oltra:i quali erano considerati da gli Antichi: accioche di loro ne sapiate ragionare : quando ui tornerà in proposito. Dicoui adunque che:

#### PROPOSTA. XXV.

الماليان المساورة

Le proportioni del Schisma & dello Diaschisma sono incognite & ir rationali.

1.par.c.57

A Vertite però, che per Incognite & Irrationali no intedo dire altro, se non, che non se possibilità possibilità possibilità non per se interesta di controla della schista della Diassibilità della della della della della di comma: l'uni della di comma: l'uni della di compara l'uni della di compara l'uni della di compara l'uni della della di compara l'uni della di compara di controla di con

che sono Superparticolari: è impossibile, che quando si dividessero, che le parti sussero cogni te ci rationali. Onde non si potendo havere la ragione di tal parti se non incognite ci ir-

| 2  |       | b  |
|----|-------|----|
| 25 |       | 24 |
| ç  | 0.015 | d  |
| 81 |       | 80 |
| c  | f     | g  |

rationali: seguita, essendo li Schisma & Diaschisma parti di questi internalli, che tali par tisiano incognite & irrationali:secondo la proposta. Piu oltra: nel luogo nominato delle Istitutioni dimostrai : che allora una proportione costituita ne i termini suoi radicali , si può diuidere in due parti equali: quando il suo maggior termine è numero Quadrato, & il minore sia la V nità . percioche allora il Quadrato è capace di un termine mezano : Et perche tra a & b : simigliantemente tra c & d non si ritrouano tali conditioni : ancora che a sia Quadrato, & anco c : però è imposibile, che ne a b, ne c d si possa di uidere in due parti equali: delle quali le proportioni sians cognite & rationali. Ma se pu re è possibile: accioche tali parti: le quali sono li due Schisma, & li due Diaschisma congiunti siano noti & rationali nelli suoi minimi termini: i quali suppono, che siano e.f. g.è manifesto, che essendo lo Schisma la metà del Semituono minore: & lo Diaschisma la metà del Comma: & questo, per la Ventesima sesta, & per la Ventesima settima definitione di hoggi:che ef & fg insieme congiunti faciano tutto lo Semituono minore:ouero tutto il Co ma: & eg sia l'interuallo del Semituono maggiore, oueramente quello del Comma. La onde essendo le proportioni e f & g f contenute ne i loro minimi termini: e f simigliantemen te è contenuta ne i suoi minimi termini. aduque sono i minimi termini del Semituono no minato, ouero del Comma. Ma ab & c d si ritrouano di talmaniera: adunque e fsaranno quelli numeri iftesi, che sono a b, ouero c d.cioè e quello iftesso, che è b, ouer d. & g quello, che è b,ouer d. Ma perche a b & anco c d sono numeri Contra se primi: però, per la Nona definitione di heri,non possono esser divisi da altro numero , che dalla V nità. Onde ne auiene, che a b &c d siano indivisibili rationalmente. Et che se'l si farà due parti ditali in terualli,& siano due Schisma, o due Diaschisma: tali parti siano incognite & irrationali: secodo la proposta. Piu oltra: perche quella proportione, che si troua tra e & f, è quella, che si troua anco tra f & g adunque e viene ad essere numero Quadrato, si come è a: over c: & guiene ad effere la Vnità, si come sono b & anco d: ma ilb, ouero il d non è Vnità: adunque una cosa istessa è quello, che è Vnità, & quello che non è Vnità. Ilche è ueramente impossibile. Adunque le Proportioni delli schisma & delli Diaschisma non so no cognite & rationali:ma si bene incognite & irrationali : si come ui douea dimostrare. Il perche si caua questo Corrolario.

#### el essas Super per siscolaris è long affort s'e she eranula for si l'i l'iro alie le ser il si foto er gui 1. Servicionelle conference foto e COR AODA (10) al provie fot s'e si se specie

Onde nasce, che di quelle proportioni, che non hanno nelle loro Radici il maggior termine, che sia numero Quadrato: & il minore la Vnità: le proportioni delle sue divisioni sono incognite & irrationali.

Es 1. Questo mi ha piaciuto grandemente: Ecredo anco, che quando i termini della proportione no fusero radicali: come intrauerrebbe nella Quadrupla, cote nua tra 8 & 2. & il 2 hauesse forza di vinità allora. 8 uerrebbe ad essere il nume o Quadruto: ispetto ad essere il nume ne ditte di questo M. Giosesse con considerate proportione dal. 4, si strebbe divissibile: che ne ditte di questo M. Giosesse con considerate primo proposto. Onde uoglio che uedia mo gli inservalli; che sono maggiori del Tuono, quati Tuoni & Semituoni uengono à con tenere: poi ch'habbiamo incominciato à uedere, quante sulle coma tra si due Tuoni, & due Semituoni: cioè maggiore & minore sia contenuto: acciò riportiate frutto da i nostri ragionamenti. El per procedere ordinatamente: incominciero prima dalli minori con tenuti da minori proportioni: & di mano in mano uerrò à dirui di quelli, che sarano maggiori. Ascolatae adunque.

#### PROPOSTA. XXVI.

Il Semiditono contiene un Tuono & uno Semituono l'uno & l'altro maggiore.

Er la Ventessima desinitione di hoggi, il Tuono maggiore è quello interuallo: per il quale la Diapeme sopr'auanza la Diatessaron. adunque la Diapeme è maggiore è della Diatessaro per un Tuono maggiore. Ancora, per la Ventessima seconda: il Semituono maggiore è quell'interuallo, per il quale la Diatessaron è maggiore del Ditono no: adunque la Diatessaron sopr'auanza il Ditono per uno Semituono maggiore. Ma perche la Diapeme sopr'auanza la Diatessaron per un Tuono maggiore: & la Diatessaron so pr'auanza il Ditono per un Semituono maggiore: per tanto la Diapeme è maggiore de di questo se è dimostrato: che l' Ditono e lo Semiditono nascono dall'harmonica diussome sat questo se è dimostrato: che l' Ditono en lo Semiditono nascono dall'harmonica diussome sat della Diapeme: essendo il Ditono una parte di tale diussome: seguita, che il Tuono & semituono l'uno e l'altro maggiore siano parti del Semiditono: il quale è l'altra parte di tale diussome. Et che lo Semiditono comenga un Tuono & uno Semituono l'uno e l'altro maggiore: come dice la proposta: e come ui douca dimostrare. Ma passiamo à dimostrar quella, che segue.

#### PROPOSTA. XXVII.

11 Ditono contiene due Tuoni, l'uno maggiore & l'astro minore.

R N. N. Quest ordine non mi dispiace . D E S 1 . Hà del ragioneuole percioche uedere te le parti esser comenuto nel loro Tutto . A D B 1. Mi piace perche parrerà , che si accordicon quelli, che componenano gli Internalli maggiori con li minori. C L A V. Dite bene Messere, che parrera: quantunque non sia cosi. G + o s. Hor su adunque : per dimostrar questa, dirò in questo modo. Per la Ventesima definitione di hoggi: il Tuono mag giore è interuallo, per il quale la Diapente e maggiore della Diatessaron: & per la Ventesima prima : il minore è quella differenza, che cade tra la Diatessaron & lo Semiditono. Ma perche la Diapente supera la Diatessaron per un Tuonomaggiore : & la Diatessaron sopr'auanza lo Semiditono per un Tuono minore : però il Semiditono è superato dalla Dia pente per uno Tuono maggiore et uno minore. Ma, per la Sesta proposta di hoggi:la Dia pente si divide harmonicamente in uno Ditono, & in uno Semiditono: adunque il Semidi tono sarà una parte di tale divisione: et l'altra sarà il Ditono : et contenerà due Tuoni : l'uno maggiore et l'altro minore: come dice la Proposta: et come ui douea dimostrare. Anco ra.Per la Ottana proposta di questo: il Tuono maggiore et lo minore nascono dalla divisio ne harmonicamente fatta del Ditono: adunque il Tuono maggiore et minore, sono parti in tegrali del Ditono: Ilche cosi essendo, dico, che'l Ditono secodo la proposta, contiene due Tuo ni,l'uno maggiore et l'altro minore: come ui douea dimostrare. ADRI. Questa è chiara da se stessa: et non ha dibisogno di altra dichiaratione. Però, piacendoui, seguitate qualche altra cofa. GIOS. Cosi uoglio fare.

#### PROPOSTA XXVIII.

La Diatessaron contiene due Tuoni: cioè il maggiore & lo minore, con il maggior Semituono.

Alla Precedente è manifesto, che'l Ditono contiene due Tuoni, l'uno de i quali è il maggiore, ct l'altro è il minore, Et per la Ventesima secoda desinitione, la Diatesto sa sarone maggiore del Ditono per un Semituono maggiore : ma il Ditono : per la Ventesima settima di hoggi contiene il Tuono maggiore et lo minore: adunque la Diatessaro contiene il Tuono maggiore et lo minore: et anco il maggior Semituono. Piu oltra: Per la Ventesima sessa proposta: il Semiditono contiene un Tuono et un Semituono: l'uno et l'altro maggiore: ma la Diatessarone la Pentesima prima dessinitione: è maggiore et l'altro mortuono minore: adunque la Diatessarone contiene due Tuoni l'uno maggiore et l'altro minore, con uno Maggiore semituono: secondo la proposta: come ui do me adimostrare. De s. s. Non contiene adunque la Diatessarone due Tuoni sessivituono: et uno minor Semituono: come uo leuno gli Antichi. A v. n. s. s. s. s. s. s. s. s. come loro teneuno: se uogliamo che il Ditono et lo Semiditono siano consonance. G 10 s. Ascoltatequestaltra.

#### PROPOSTA. XXIX.

Tre Tuoni maggiori: oueramente due maggiori & uno minore, sopr'auanzano la Diatessaron.

Anto sono tre Tuoni: quanto quell'interuallo, che noi chiamiamo Tritono. Et quefo dal nome si può comprendere : siano poi tutti tre maggiori, ouer due maggiori & uno minore : poi che tra li primi & questi secondi non ui cade altra dif ferenza, che quella del Comma: il che poco importa. Et ancora che questo sia manife-Sto dalla Precedente: essendo che un Tuono maggiore & uno minore, con uno maggior Semituono sono equali alla Diatessaron: & tre Tuoni sono maggiori delli tre interualli no minati: tuttania noglio che dimostriamo questo con un'altro modo. Dico adunque prima : Per la Trentesima quinta del primo ragionamento, fu dimostrato : che Tre internal li Sesquiottani sono piu di uno internallo SesquiterZo. Ma, per la Nona di hoggi, tre Sesquiottani sono tre Tuoni maggiori : & per la Decima definitione, l'internallo Sesqui terzo è la forma della Diatessaron : adunque Tre tuoni maggiori , ouero il Tritono : come dir volete: superano la Diatessaron consonanza: secondo'l proposito: si come pri mieramente dimostrar ui douea : Dipoi : perche il Tuono maggiore supera il minore, per la Ventesima quinta definitione riuoltata, per uno Comma: però dico, Due tuoni mag giori & uno minore, essere minori di tre tuoni maggiori per l'interuallo di uno Comma, il quale internallo però non è maggiore di un Semituono minore : ne meno di un maggiore: ne etiandio equale: si come dalla Decimaquinta, dalla Decimasettima & dalla Decima nona proposta di hoggi: & anco dalla Settima Dignità di heri, si può comprendere. Sopr'auanzano adunque due Tuoni maggiori & uno minore la Consonanza Diatessaron : come ui douea dimostrare . Piu oltra ancora : per la Precedente ho dimostrato, che la Diatessaron contiene due Tuoni: l'uno maggiore & l'altro minore : & uno maggior Semituono. Et per la Ventesima quinta definitione di questo riuoltata: il Tuono maggiore supera il minore di uno Comma: adunque due Tuoni l'uno maggiore & l'altro minore, sono minori di due maggiori per uno Comma. Oltra di ciò: per la Ventesimaterza proposta di hoggi : il Semituono maggiore è minore di Sei, & maggiore di cinque Comma: & per la V entesima prima: Il Tuono maggiore è minore de dieci & maggiore di noue : adunque il Tuono sopr'auanza il Semituono di quattro Comma . Et perche il secondo Tuono delli tre maggiori auanza il secondo & minore della Diatessaron per un Comma. simigliantemente, perche il terzo delli tre maggiori sopr'auanza il maggiore Semituono della Diatessaron per quattro Comma, però un Tuono maggiore, un minore, & un maggior Semituono sono minori di tre Tuoni maggiori per la quantità di Cinque Comma. Adunque tre Tuoni maggiori soprauanzano la Diatessaron, secondo l'proposito : come secondariamente dimostrar ui douea . C L A V. Queste dimostrationi sono state molto belle:ma sommamente mi è piaciuto questa ultima delli Comma.Però,che uer rà dopo questa? Gios. Neuerrà: che

#### PROPOSTA. XXX.

La Diapente contiene due Tuoni maggiori, uno minore, & un maggior Semituono.

PEr la Penultima proposta di hoggi su dimostrato la Diatessaron, contenere un Tuono maggiore, uno minore et uno maggior Semituono, et per la Ventessima desinitione riuoliata, la Diapente soprauanza la Diatessaron per un Tuono maggiore: adunque

la Diapente contiene due Tuoni maggiori, uno minore, et un maggior Semituono. Ancora questa si può dimostrare con uno altro mezo. La Sesta di questo dimostra, che'l Ditono et lo Semiditono nascono dalla Divisione harmonica della Diapente.Onde il Ditono et lo Semiditono, per il suo Corrolario sono parti integrali di essa Diapente. Ma per le Ventesima se sta il semiditono contiene un Tuono maggiore et uno mag gior Semstuono : et per la Ventesima settima il Ditono contiene un Tuono maggiore et uno minore: adunque la Diapente contiene due Tuoni maggiori, et uno minore, con un maggior Semituono: fecondo l propofito. Si può anco dimostrar questa per un'altra manie ra,et dire. Se da un'internallo Sefquialtero, per la Ventesimasesta di heri, si lenerà un Sesquiterzo quello, che nascera sara Sesquiottano. Ma per le Definitioni date di sopra, la Sesquialtera è la Diapente: et la Diatessaron è la Sesquiter 7 a : et lo Sesquiottano è la forma del Tuono maggiore : per la Nona proposta dimostratani di sopra: aduq; lenata la Diatesfaron dalla Diapente, il rimanente è il Tuono maggiore. Piu oltra: per la Ventesima ottana di questo, la Diatessaron contiene due Tuoni, l'uno maggiore et l'altro minore con un maggior Semituono: ma questi tre internalli aggiunti ad un'altro Tuono maggio re, per il quale la Diapete sopr'ananza la Diatessaron: fanno due Tuonimaggiori et uno minore, con un maggior Semituono: adunque la Diapente uiene à contenere due Tuoni maggiori, et uno minore, et anço un maggior Semituono : come dice la proposta : et come dimostrar ui douea,

### CORROLARIO I.

Onde auiene, che cauato il Tuono maggiore dalla Diapente, refta la Diatessaron: & questa essendo cauata di quella, resta il Tuono maggiore.

Ercioche fe la piapente contiene due Tuoni maggiori, uno minore, et un maggior Semituono: come habbiamo dimostrato: non è dubio, che cauandone un Tuono maggiore, il restante sia due Tuoni, l'uno maggiore et l'altro minore, con un Semituono maggiore: i quali, come habbiamo dimostrato nella V entesima ottaua di sopra, sono contenuti dalla Diatesfaron. Adunque il Tuono maggiore cauato dalla Diapente resta la Diatessaron. Ma essa Diapente contiene due Tuoni maggiori, uno minore, et lo maggior Semituono: però cauata la Diatessaron, che contiene il Tuono maggiore, lo minore, et lo maggior Semituono da essa Diapëte : resta, secondo che dice la seconda parte del Corrolario , il Tuono maggiore. Et così potete uedere , che tutto quello , che è posto nel Corrolario niene ad effere nero. ADRI. Tutto è bello et buono: et tutto mi piace: et molto mi hauete satisfatto: anzi hauete aggiunto il Corrolario, ch'io non l'aspettaua. FRAN. Io comprendo hora l'utile, che si caua da questi Corrolary: cosa, che per inanti non uedea. Ma ditemi di gratia: che vuol dire Corrolario propiamete? G 1 0 s. Questo è detto da Gre ci Πόρισμα: quasi Acquistato, o Pensato: percioche nasce (come dice Proclo sopra la prima Proposta de gli Elementi di Euclide: nel Terzo libro) si come un'altro Theorema: no lo hauendo noi proposto da dimostrare. La onde si aggiunge alla Dimostratione gia fatta:la quale genera scienza: come un certo guadagno fatto oltra il proposito. Et ben che di due forti siano tali Corrolary: tuttania non noglio stare a perder tempo à dichiararni questa cosa: perche non è di molta importanza. FRAN. Farete bene, ma da quello, ch'io hò com preso: credo, che questo sia etiandio nero: che

### CORROLARIO II.

Da questo nasce, che aggiunto il Tuono maggiore alla Diatesfaron, subito si fa la Diapente.



و O s. Ben sapete: في questo è manifesto dalla dimostratione في dal Corrolario pre و cedente . Ma ui uoglio dimostrare, ancora che lo sapiate dalla Prattica: ch

### PROPOSTA. XXXI.

La Diapente nasce, quando il Ditono si aggiunge insieme col Semiditono.

Nora che questa sia nota dal Corrolario della Sesta proposta di hoggi:tuttania no noglio lasciare di dirui:che il Semiditono,per la Ventesima sesta proposta contiene il Tuono maggiore de la maggior Semituono de per la Ventesima settima, il Ditono contiene il Tuono maggiore de la minore. Ma due Tuoni maggiori de uno minore, con un maggior Semituono, per la Precedente sanno una Diapente: adunque aggiunto il Ditono al Semiditono, nasce la consonanza Diapente: secondo la proposta: de questo è questo è questo, che ui douea dimostrare.

### CORROLARIO.

Onde nasce, che cauato il Ditono dalla Diapente resta lo Semiditono: & lo Semiditono cauato dalla Diapente neuiene il Ditono.



🌠 A onde per essere questo cosa manifesta: non ui uoglio dire altro: M a uerrò à di

### PROPOSTA. XXXII.

Due Diatessaron aggiunte insieme passano la Diapente per un Tuono minore & un maggiore Semituono.

T perche uoi sapete, che una Diatessaron, per la Ventessma ottaua proposta di questo, contiene un Tuono maggiore uno minore, e uno maggior Semituono: pe ro due Diatessaron uerranno, a contenere due Tuoni maggiori. E due minori, con due maggiori Semituoni. C. I. A. V. Non è chi dubita di questo. G. 10 s. Da questi adu que se noi leuaremo un Tuono minore e un maggior Semituono: senza dubio resteran-

no due Tuoni maggiori,un minore & uno maggior Semituono: ma, per la Penultima, la Diapente contiene tutti questi internalli : adunque la Disdiatessaron trappassa la Diapente per un Tuono minore, o uno maggiore Semituono. Et questo è quello, che intorno co tal cosa, secondo'l proposito, ui douea dimostrare. Vi uoglio ancora dimostrare, auanti che io passi piu oltra; che

#### PROPOSTA. XVI.

Tre Tuoni maggiori sono minori di una Diapente: & quattro le sono maggiori.

A onde auertite: che, per la Trentesima quinta di heri, Tre sesquiottaui, sono maggiori di uno Sesquiter 70: & sono minori di uno Sesquialtero. Et, per la sua Sequente,quattro Sesquiottaui li sono maggiori.Et noi gia sapete , per la Nona definitione di hoggi, che la Diapente hà la sua forma dalla proportione Sesquialtera: & per la Nona proposta, lo Sesquiottano è la forma del Tuono maggiore: adunque Tre tuoni maggiori so no minori della Diapente: & quattro le sono maggiori. Il che è secondo la proposta: come ui douea dimostrare. A D K I. Molto mi piacciono questa sorte di Dimostrationi: le quali si concludono con le conclusioni fatte per altre dimostrationi precedenti. G 1 0 s. Per que sto Messere sono chiamate Elementi : percioche l'una dipende dall'altra . Ma ascoltate questa, che ui propongo.

### PROPOSTA XXXIIII.

Aggiungendo alla Diapente il Tuono minore: ouero alla Dia tessaron il Ditono: nasce l'Hexachordo maggiore. Simigliantemente aggiungendo alla Diapente il maggior Semituono: ouero alla Diatessaron il Semiditono: ne uiene lo Hexachordo minore.

I ano primier amente a & b i minimi termini della proportione della Diapente: fecondariamente c & d quelli del Tuono minore. Moltiplico a in c, & ne use-ne e: il che fatto moltiplico ancora b in d,& ne nasce f. Dico hora e & f.contenere la sesquialtera con la sesquinona proportione, Percioche (secondo ch'io mostrai nelle par. 1. c. 33 Istitutioni) sono sommate inseme queste due proportioni: dalle quali ne viene una terza, che è e & f. la quale contiene la Diapente col Tuono minore. Onde è manifeste da g & h termini radicali di e & f:acquistati dalla divisione fatta di est e & f p il Senario : & co tenuti tra le parti di esso Numero: che e & f sia Superbipartiente cerza: percioche gcontiene una fiata h et due sue terze parti: la qual proportione, per la Decima settima des:nitione di hoggi, e la forma dell'Hexachordo maggiore. Aggiunto adunque il Tuono mi nore alla Diapète si fà l'Hexachordo maggiore: come dice una parte della proposta. Ma fe di nuouo pigliaremo A et B termini radicali della Diatesfaron:et C D minimi termini del Ditono: et moltiplicheremo A in C, et B in D: nascer à E et F:i quali, per il Cap. 33. del

# Ragionamento

| a  | Ь   | Dia pente.                | A  | В  |                 | Diatessaron.        |  |  |
|----|-----|---------------------------|----|----|-----------------|---------------------|--|--|
| 3  | 2   |                           | 4  | 3  |                 |                     |  |  |
| c  | d   | Tuono minore.             | С  | D  | Ditono          |                     |  |  |
| 10 | 9   |                           | 5  | 4  | artin sprendi l |                     |  |  |
| e  | f   | and the first of the same | E  | F  | 1.5             | 1, 25,000           |  |  |
| 30 | .54 | TATES AND AREST OF A      | 20 | 12 | 1200            | 11.00               |  |  |
| g  | h   | Hexachordo maggiore.      | G  | Н  |                 | Hexachordo maggiore |  |  |
| 5  | 8   |                           | 5  | 3  |                 | 1 1-1               |  |  |
| i  | k   | Semituono maggiore.       |    | K  | ), h            | Semiditono.         |  |  |
| 16 | 15  | ation commercial          | 6  | 5  | 11 ( 1          | st. Teaming         |  |  |
| 1  | m   |                           | L  | М  |                 | 20 0 0 24.          |  |  |
| 48 | 30  |                           | 24 | 15 | 00              | 15 mg/              |  |  |
| n  | 0   | Hexachordo minore.        | N  | 0  | ]               | Texachordo minore.  |  |  |
| 8  | 5   | 7.0 - 1.03 - 3.500        | 8  | 5  |                 |                     |  |  |
| P  | q   | r Diatessaron col         | P  | Q  | R               | Diatessaron col     |  |  |
| 5  | 4   | 3 Ditono.                 | 8  | 6  | 5               | Semiditono.         |  |  |
|    |     | ,                         |    | -  | •               |                     |  |  |

la Prima parte delle Istitutioni, conteneranno la Sesquiterza & la Sesquiquarta propor tione: & per consequente la Diates la ronde E & F aiene ad essere simine transcente el Hexachordo maggiore. Percioche i termini radicali di E & F.che sono 3 & H.a. quistati dalla diuisione satta di est per il Quaternario: cò tengono la proportione Superbipartiente quinta: la quale, per la nominata Decimasettima desinitione, è la forma dello Hexachordo maggiore, i quali termini potendosi trametare da un termine metano: come si nedono trap, qr. de i quali p & q contengono la sorma del Ditono, & con r quella della Diatessario: ci danno segno manisesto: che aggiungendo di nuono alla Diatessario il Ditono: si genera l'Hexachordo maggiore: come douca dimostrarui.

### CORROLARIO. I.

Onde nasce, che l'Hexachordo maggiore sopr'auanza la Diapente per un Tuono minore: & la Diatessaron per uno Ditono.

A ueniamo al resto della proposta. Se di nuouo pigliarem o i minimi termini del Semituono maggiore: che sono i & k : & moltiplicheremo a in i, & b in k : haueremo l'om: i quali (per il Cap. 33. allegato) conteneranno la Sesquialtera & la Sefquiquintadecima proportione. & per consequente la Diapente col Semituono minore. Hora è manifesto, che l & m è proportione Supertripartiente quinta dalli suoi termini ra dicali n & o: acquistati per la divissone di l & m per il Senario. Percioche n cotiene o una fiata & tre sue quinte parti: onde, per la Decimaottana definitione, questa tal proportione è la forma dell'Hexachordo minore. Adunque aggiunto il maggior semituono alla Diapente,nasce l'Hexachordo minore:come dice la proposta. Ma se di nuouo piglieremo I & Kradicali termini del Semiditono: & moltiplicheremo A in I, & B in K: ne risulterà fenza dubio alcuno L & M:i quali cotenerano la Sesquiterza & la Sesquiquinta propor tione.Onde dico,che L & M ci darano l'Hexachordo minore simigliatemete : come si può conoscere da N & O,che sono i termini radicali di L & M acquistati per la divisione sas sa di L&M colmezo del Ternario. Percioche contengono la Supertripartiente quinta: la quale, p la nominata Decima ottana definitione, è la forma del nominato Hexachordo. I quali termini, poi che si possono tramezare da Q: come si uede tra P. Q. R:ci danno ma nifesto segno, che tutto quello, che si è detto, sia uero: percioche tra P & Q è la forma della Diatessaron: & tra 2 & R quella del Semiditono. Dalla congiuntione del Semiditono adunque con la Diatessaron: nasce l'Hexachordo minore: come dice la proposta. Et questo è tutto quello, che ui douea dimostrare.

### CORROLARIO. II.

Onde è manifesto, che l'Hexachordo minore sopr'auanza la Diapente per un Semituono maggiore: & la Diatessaron per un Semiditono.

L che è tanto manifesto che non ha dibifogno di altra proua. A DRI. Ogni cofa
torna bene.Et uoi sapete, che se'l si aggiunge il Tuono maggiore, ò lo minor Semi
tuono alla Diapente, non può sare Consonanza alcuna: tuttauia desidero di uede
re questa cosa dimostrata. G 105. Vedrete poca uarietà Messer dal modo, che ui hò di

mostrato nella Precedente, hor hora dimostrata: però lasciatemi prima dirui la proposta, che dipoi ue la andrò dimostrando.Ma la proposta sarà questa.

### PROPOSTA. XXXV.

Aggiungendo il Tuono maggiore, o ueramente il minor Semituono alla Diapente:non può nascere consonanza alcuna.

VEngo hora alla dimostratione. Siano a & b i minimi termini della Diapente: & c d quelli del Tuono maggiore. Moltiplico prima a inc, & ne uicne e: dipoi moltipli co b in d, & ne nasce f. Dico hora, per le ragioni addutte nella Precedente, che e effeontengono la Sesquialtera & la Sesquiottaua proportione insteme aggiunte. Il per-

| a  | b  | Diapente.                  |
|----|----|----------------------------|
| 3  | 2  | 3                          |
| c  | d  | Tuono maggiore.            |
| 9  | 8  |                            |
| e  | f  | Super. 1 1. partiente. 16. |
| 27 | 16 |                            |
| g  | h  | Semituono minore.          |
| 25 | 24 |                            |
| i  | K  | 16.6.00.555.000            |
| 75 | 48 | n a e 2 m n T 7            |
| 1  | m  | Super 9. partiente 16.     |
| 25 | 16 |                            |

che e & f contiene la Diapente col Tuono maggiore. Ma egli è manifesto, per la Nona definitione di heri, che e & f sono numeri Contra se primi: percioche non hanno altro numero, che li misuri, che la V nità: onde sono termini radicali della proportione contenuta tra loro.I quali, per non ritrouarsi collocati tra le parti del numero Senario, & il numero Cubo: per la prima & seconda Definitione di hoggi: non possono essere forma di alcuna consonanza:ne semplice,ne composta.Onde si conclude, per la Prima parte della proposta : che aggiunto il Tuono maggiore alla Diapente, non fa confonanza alcuna. Et questo istesso ar gomento potiamo usare, à prouar che aggiungendo il Semituono minore alla Diapente, nonrisulta alcuna consonanza: Percioche presi li termini radicali del detto Semituono, che sono q & h: & moltiplicati con quelli della Diapente a & b: cio è a in q, & b in h: haneremo i & K:i quali contengono medesimamente la Sesquialtera & la Sesquinentesima quarta proportione, & per consequente la Diapete unita al Semituono minore. Et perche i & K nelle loro radici, che sono l & mi uengono numeri Contra se primi: i quali trappassano il primo numero Cubo: però, per la prima & seconda Definitione nominate di sopra, non contengono forma di alcuna consonanza. Adunque: Aggiungendo il Semituono mino re alla Diapente, non genera consonanza alcuna. Et questo è tutto quello, che dice la propo fa: & che ui douea dimostrare. A DRI. Son satisfatto: & ui rendo gratie: però seguitate quello, che ui torna piu commodo, che ui ascoltaremo uolentieri. G 1 0 s. Cosi uoglio fare.

### PROPOSTA. XXXVI.

L'Hexachordo minore contiene due Tuoni maggiori, uno minore, & due maggiori Semituoni.

T questo simanifesta per tal modo. L'Hexachordominore, per la Trentessima quarta di hoggi: nasce dalla congiuntione del Semituono maggiore con la Diabe pente. Ma per la Trentessima, la Diapente contiene due Tuoni maggiori, uno minore, co un maggiori semituono: faranno due Tuoni maggiori: uno minore, con due Semituoni maggiori. Adunque l'Hexachordo minore contiene due Tuoni maggiori, uno minore, co due maggiori. Semituoni. Piu oltra: la Trentessimaquarta nominata dimosfra, che dalla Diatessaro dal Semidi tono possi inseme, si à l'exachordo nominato: Ma la Diatessaro, per la Ventessima otta ua, contiene un Tuono maggiore, uno minore, co un maggior Semituono: simigliantemen te il Semiditono, per la Ventessima sessaro due Tuoni maggiore; quali posti inseme fanno due Tuoni maggiori, uno minore, due maggiori: om semituoni adanque l'Hexachordo minore contiene due Tuoni maggiori, uno minore de due Semituoni maggiori: come dice la proposta: e come ui doue a dimostrare, A DRI. Ecosa manissista e ma credo, che uorrete dire, per l'ordine che tenete, dell'Hexachordo maggiore. G10 s. Euero: però ascoltate.

### PROPOSTA. XXXVII.

L'Hexachordo maggiore contiene due Tuoni maggiori, due mi nori, con un maggior Semituono.

Hexachordo maggiore, per la Trentesima quarta di hoggi , nasce dalla congiuntione del Tuono maggiore con la Diapente: Ma perche, per la Trentesima di quefo,la Diapente contiene due Tuoni maggiori, un minore, & un maggior Semituono: se à questi si aggiunge il Tuono minore: uerranno ad essere due maggiori, due minori, o un maggior Semituono. Adunque l'Hexachordo maggiore contiene due Tuoni maggiori, due minori, & un maggiore Semituono. Simigliantemente: per la nominata Trentesima quarta, l'Hexachordo maggiore nasce dall'aggiuntione fatta del Ditono alla Diatesfaron: ma per la V entesima ottaua, la Diatesfaron contiene un Tuono maggiore ,uno minore, & un maggior Semituono. Et il Ditono, per la Ventesima settima, contiene un Tuono maggiore & uno minore: aduq; l'Hexachordo maggiore cotiene due Tuoni maggiori, due minori, coun maggiore Semituono: come dice la proposta. Et questo è quello, che ui uolea dimostrare. DE SI. Questo non si può negare: però sarete contento di passa re piu auanti. G 1 0 s. Espediti adunque quelli interualli, che sono minori della Diapason: uerrò à trattare al presente di essa. Et perche molti de gli Antichi hanno tenuto, che ella contenga Sei tuoni Sesquiottani: però, noglio dimostrarni, che questo è imposibile: ancora che da altri cotal cosa non sia riceunta per uera: Onde proponerò à dimostrarwi: che

### PROPOSTA XXXVIII.

La Diapason è minore di Sei Tuoni maggiori: & maggiore di Cinque.

Tui espedirò in poche parole V oi sapete, che per la Penultima proposta del ragiona mento di heri: Cinque interualli Sesquiottaui congiunti insieme sono minori di uno interuallo Diplo. Et, per l'Ulima: Sei sono etiandio di esso polto maggiori. Et troppo bene supete, che l Duplo è la forma della Diapason: & il sesquiottauo è la forma della Diapason: & il sesquiottauo è la forma del Tuono maggiore. Onde Cinque Tuoni maggiori sono meno di una Diapason: & Sei la trappassano. Et perche in fatto è cossi la Diapason secondo la proposta, è minore di Sei tuo ni maggiori: & è maggiore di cinque: come ui douca dimostrare. A du u. Dimostrateci anco secondo la verità: quanti Tuoni & quanti Semituoni contiene. G 1 o s. Questo è mol to necessario però ui dico: che.

### PROPOSTA. XXXIX.

La Diapason contiene tre Tuoni maggiori, due minori, & due maggiori Semituoni.

E T perche uoi sapete: se ui ricordate: che la Diapente & la Diatessaron aggiunte injieme: per la Quarta proposta di hoggi: sanno la consonanza Diapason. Et ui ho
dimoitrato, per la Ventessima ottaua, che la Diatessaron contiene un Tuono maggiore, con un more con un maggior semituono: Et per la Trentessima su concluso: che ta
Diapente contiene due Tuoni maggiori, uno minore, con una aggior semituono: i quali
adunati insteme tatti sanno tre Tuoni maggiori, due minori, con due maggiori Semituoni: Però la Diapason contiene Tre tuoni maggiori, due minori, con due maggiori Semituoni:
tuoni:

estendo

suoni: secodo ch'io douea dimostrare. Hora uoglio di chiarare una bella difficultà: & accor dare (s'io potrò) due opinioni contrarie, di due fattioni molto segnalate nella Musica: Però ascoltatemi: che ui uoglio insieme dimostrare: che

#### PROPOSTA. XL.

### La Diapason diatessaron non è consonanza Propiamente: ma Communemente detta.

Est. Alcuni hanno tenuto, che questo Internallo sia dissonante: & noi nolete pro Est. Alcum nano tenuto, ene questo internatio sua assigname: & not une terror Hirmoni. nare il contrario: per quello ch'io nedo. Done nasce questa cosa? Gros. Louede lib. 1.c. 6. rete. Tiene Tolomeo : & dopo lui molti altri, questa conclusione per uera: contra Boeth.lib. li Pitagorici: che la Diapason diatessaron sia consonanza. Et se bene pare ad alcuni, che sica. Tolomeo habbia ragione per quello, che lui adduce in suo fauore: tuttauia non hanno anco il torto li Pitagorici. Dicena Tolomeo questa ragione: Quado la Diapason consonanza ha li suoni, che la contiene bene accordati : niente sono differenti di uirtù & possanza da un solo suono . onde applicata à qual si noglia internallo semplice, che sia minore di lei con serua quella specie intera & inuiolata: si come conserua il Denario in se stesso gli altri nu meri, che sono di lui minori. Il perche, si come quando alcun suono si aggiunge alla Diapa son dalla parte piu graue: ouero dalla piu acuta : si troua una certa conuenienza & for-Za di muouer l'V dito tra esso & quello, che gli è piu nicino: così appare esser tale conuenie La & forZatra lui & lo piu lontano. La onde la Diapente & la Diatessaron consonanze da se stesse hanno quella sonorità in quella conuenienza da quella parte della Diapason, che gli è piu uicina: onde meritamete l'V dito riceue all'istesso modo la Diapason diapente: ouero la Diapason diatessaron : che riceue la Diapente, ouero la Diatessaron poste da per se,& sole.Il perche per questa cazione seguita infallibilmente: che essendo la Diapente co fonanza, & anco la Diatessaron : che consonanti sianno anco la Diapason diapente, & la Diapason diatessaron & ad un modo essere riceunta dall'V dito ciascheduna di queste due: come è riceuuta la Diapente & la Diatessaron : ciascheduna posta da per se & sola:come euidentemete appare per l'esperiela. Finalmete conclude tanto l'uno, quato l'altro di que sti due nominati Composti internalli: effere consonanti. Dall'altra parte li Pitagorici addu ceuano in suo fauore questa ragione: la quale teniuano per uera : anzi uerisima : che Ogni confonan a nasce, ouero dal Molteplice, oueramente dal Superparticolare, & non da altro Genere: & che non essendo la Diapasondiatessaron ne Molteplice; ne Superparticolare: non poteua à patto alcuno effere Cosonanza. Ma questo concluderebbe ottimamente: quando semplicemente fusse uero: che non si trouasse altre Consonanze, se non quelle, che nascono dalli due nominati generi : & le s emplicemente dette. V ediamo però in fatto altramete essere: si come fin hora dalla Esperie a & dalla scienza siamo certificati. Et se be ne queste due opinioni sono cotrarie: tuttauia si possono facilmente accordare: considerato quello, ch'io bò detto nella Prima & Seconda definitione di hoggi, sopra le Consonanze Pro priamente dette, & le dette Communemente: & anco quello, che dissi heri in torno à i luo ghi, ouero siti delle Consonanze: Percioche il tutto in queste due cose consiste: se ue le ricordate. ADRI. Ce le ricordiamo benisimo. GIOS. Però adunque: se bene alcuno interuallo aggiunto à gli estremi della Diapason: come dicena Tolomeo: non sa narietà alcuna di suono, di maniera che si oda diuersa dal Suono primo dell'agiunto internallo: si co me se aggiunta la Diatesaron alla Diapason: non uaria in ta' maniera li suoni, che nasco no : che parino di un altra Consonanza:ma simili alla Diatesaron , la quale è aggiunta: tuttania non si può dire, che tale Composto sia quello istesso s'emplice, che era inanzi che al la Diapason si accopagnasse: si come anco non si può dire co uerità, che l numero Duo dena viosia l'istesso numero, che è il Binario : per esfere esso Binario al Denario accompagnato:

essendo che se bene l'uno & l'altro di esi è Numero pare : non si può pero dire, che il Binario sia della natura del Duodenario : & habbia quelle proprietà istesse. Ne an co si può dir senza errore : che essendo la Diapason diatesfaron composta della Diapason et della Diatessaron semplici consonanze : che tale interuallo Composto sia semplicemente consonante: ouero semplicemente dissonante. Ma si bene si potrà dire: che necessariamen te caschi nel numero di quelle, che sono connumerate tra li due nominati estremi: cioè tra quelli interualli, che consonanze Communemente dette habbiamo nominato. Imperoche se haueremo riguardo alla proportione, che nasce dalla congiuntione delli due nominati internalli : ritroneremo , che saràla Dupla superbipartienteterza : contenuta tra 8. & 3 : la quale non è ne Molteplice , ne Super particolare . Onde non può esser posta tra quelle confonanze, che sono contenute nel primo ordine : dette Propriamente : per non essere la sua forma collocata tra le parti del Senario: come nella Prima definitione fu dimostrato: il perche non potrà essere à patto alcuno consonanza Propriamente detta. Et in questo si potrà tenere con li Pitagorici. Ma che ella non sia Consonanza della Seconda maniera Communemente detta : questo non si puo, ne potrà mai negare : se'l si porrà men te à quello, che nella Sevonda definitione si è detto. Il perche quello, che ha detto & concluso Tolomeo, non sarà detto & concluso fuori di proposito. E ben uero, che quando si uolesse dire, che la mente di Tolomeo fusse : che questo Composto sia consonanza Propriamente detta : & di mente de i Pitagorici , che ello sia Interuallo dissonante : questo sarebbe falso: & ripugnarebbe alli nostri Principy, iquali habbiamo posti nello incominciare di questo ragionamento & alla uerità istessa. Bisogna adunque tenere con Tolomeo:che aggiunta la Diatessaron alla Diapason, faccia ne gli estremi una Consonanza: non però Propriamente detta: ma si bene detta Communemente : Et con li Pitagorici : che la Diapason diatessaron no sia ne possa essere Consona a della prima maniera: se uogliamo accordare l'opinioni diuerse di questi Eccelletissimi Musici : di modo, che non siano l'uno dall'altro discordanti quanto al senso: quancunque nelle parole si uedino l'uno all'altro contrary. Et per tal uia l'uno & gli altri uerranno ad hauer detto bene. Hauete adunque inteso quello, che hauete da tenere: per intendere queste due opinioni, che siano d'accordo. Et se sopra di ciò hauete cosa alcuna da dirmi: ditela auanti che io uada piu oltra: ADRI. Non ui uoglio dire altro, se non: che mi hauete hora dichiarato un dubio, non ue lo dimandando ; il quale mi daua molto trauaglio : che li Pitagorici concedeuano à Tolomeo la sua Premessa, & negauano la Conclusione. Pero questa uostra distintione : che hauete fatto, nel porre, questi Mezani interualli tra li Consonanti propriamente detti, & li Disonanti, acconcia il tutto. Onde si possono accordar benisimo questi Pifferi , & dire:Che li Pitagorici considerando tale aggiunto quanto alla vicinità della Dissonanza : diceuano, che era Dissonante : & che Tolomeo consideratolo in quanto era (dirò così) appogiata alla Diapason: & si accostana alla Consonanza: diceua, che era Consonante: considerando però il tutto quanto al Senso: & anco quanto alla ragione. GIOS. Cosi stà la cosa in fatto: come uedete Messere. ADRI. Vi prego adunque à seguitare: poi che da uoi uengo ad impar ar molte cose degne di grande consideratione: le quali da altri mai ho piu vdito. G 1 0 s. Hauendo adunque inteso, in qual maniera queste due contrarie opinioni accodar si possano: seguitaro a dimostrar quello, che dice la Proposta: et dirò in questo modo. Siano a & b termini radicali della proportione della Diapason : & c con d numeri minimi continenti la proportione Diatessaron. Moltiplico prima, per la Seconda del ragionamento haunto heri tra noi, queste due proportioni insieme: & ne viene e.f.g.cioè e & f Dupla: & f con g Sesquiter Za: onde dico: che e & g viene ad essere composto di e f Dupla, & di f g Sesquiter a: & contenere la Diapason & la Diatestaro consona Ze. Ma pche e & g no è Molteplice, ne anco Sup particolare: pcioche e cotiene il g due fiate et due sue Terze parti:onde è detta Dupla supbi patiete ter-La, cotenuta nel Quinto genere di proportione : detto Molteplice sup parciete: però, pla Prima definitione di questo, la Diapason diatessaro no è cosona Za Propiamete detta:ma, p la Secoda, è bene detta Comunemete: come dice la proposta: & come ui douea dimostrare.

FRAN.

FRAN. A fe, ch'hauete molto ben ragione: & il nostro Messere l'hà molto ben conosciuto: percioche (come ancora hanno fatto i migliori Prattici) quando gli è tornato commodo : hà posto quesso interuallo commolta gratia nelle sue Compositioni. Et io per me l'usersempre, quando lo potrò fare con qualche buon proposito : senza schiuarmene: percioche mipare, che in certi propositi faccia buonissimo esfetto. G10 s. Messer Francesco: se al-

1 . 2 . . . . . . . . . .

| 1 | 2 | ь |               | 0 = 0 | Diapafon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|---|---|---|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   | 2 | I |               |       | Viantin yez, nizali n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ) L |
|   | c | d |               | 5 a   | Diatessaron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | T.  |
|   | 4 | 3 | 15 V<br>2-7 V | () =) | Takes you do not have to be a second of the control | 100 |
|   | e | f | g             |       | Diapafon diatesfaron .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|   | 8 | 4 | 3             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

cuno de i moderni Compositori ui udisse à dar tanto sauore à questo Interuallo, se scandali Arebbe molto essendo che hamo s'udito tanto delicato contra questa consonanza e che più tosto con migliore sua satisfattione porrebbe nelle sue compositioni qualche sirana cosa, che una compositione di due consonanze satta al mostrato modo. Ma lasciamo costoro: per ciache son certo, che di loro ue ne curate poco e ritorniamo à seguitare il nostro incomin ciato ordine, dicendo : che

### PROPOSTA. XLI.

La Diapason diapente nasce dalla Diapason & dalla Diapente aggiunte insieme & contiene cinque Tuoni maggiori, tre minori, & tre maggiori Semituoni.

Vesta dimostratione è facile: percioche per la Ventesima secoda proposta del primo giorno, l'internallo Duplo & lo Ses quialtero aggiunti insteme fanno l'internallo e la sesquialtero aggiunti insteme fanno l'internallo è quello della Diapason: lo Ses quialtero è quello della Diapason: lo Ses quialtero è quello della Diapason diapente: Adunque aggiunto insteme la Diapason de la Diapente nasce la Diapason diapente: Oltra di questo: Se per la Trentesima di hoggi la Diapente contiene due Tuoni maggiori: un minore: d'uno maggiori semituono: Et per la Trentesima nona, la Diapason contiene tre Tuoni maggiori, due minori, d'un maggiori semituoni: de la Diapason diapente: come se la Settima desinitione, de consonante coposta della Diapason della Diapente: come suna is suo nome: seguita ne cessariamete, che quelli issessi in questi due sono cotenuti in asti due ultimi, siano etidio contenuti nel primo. Et perche in questi due sono cotenuti cinque Tuoni maggiori, tre mi

nori,& tremaggiori Semituoni:però dico,che la Diapafon diapente cotiene cinque Tuoni maggiori ,tre minori,& tre maggiori Semituoni:come vi donea dimostrare . A DR 1. Stà benissimo. G 10 s. Agiungero adunque:che

### PROPOSTA. XLII.

La Disdiapason nasce dalla Diapason raddopiata: o pure da due Diapason aggiunte insieme: & contiene Sei tuoni maggio ri Quattro minori, & Quattro maggiori Semituoni.

Ercioche per la V entesima ter a della prima giornata : raddoppiato l'interuallo Duplo costituisce il Quadruplo (ma per le Desinitioni il Duplo è la forma della Diapason: È il Quadruplo della Disdiapason : adunque raddopi ata la Diapason:ouero aggiunta una Diapason ad una altra nasce la Disdiapason. Et questo è quanto alla prima parte della proposta. Ma venendo alla seconda dico: Essendo la Disdiapa son, per la Settima definitione , Consonanza composta: come il nome suo dice: di due Diapason: ouero la Diapason raddopiata: & contenendo la Diapason semplice, per la Trente sima nona di hoggi, tre Tuoni maggiori, due minori, con due maggiori Semituoni: è neceffario,che la raddoppiata contenga fei Tuoni maggiori, quattro minori,& quattro Semi tuoni maggiori: come vi douea dimostrare. Desi. Questo non si può negare: & mi piacciono assai quelle ragioni, che voi dite nelle Istitutioni, sopra quello: che gli Antichi: & maßimamente i Pitagorici uietauano il passare oltra la Quadrupla: ouero oltra la Disdiapason, onde statuirono, che questo internallo susse il termine delle Consonanze. Pero, come tutti uoi sapete: si può passare piu oltra: il che fatte ciascheduno di voi: per quel poco di lume, che io ho di questa cosa: nelle uostre compositioni. Et credo che ancor voi M. Gioseffo vorrete seruare questo costume: & che non uorrete in queste Dimostrationi passare piu oltra: per non trappassare la Quadrupla proportione: o Disdiapason con Sonanza: doue pure alla fine con l'aiuto di Dio siete arrivato. G 10 s. Son di questo parere veramente, o non accade passare piu oltra: ma stare si può in queste Proposte dimostrate fin hora: percioche quantunque si potesse procedere piu oltra quasi in infinito: tuttauia non sono l'altre Dimostrationi, come sono queste necessarie. Il perche tutte le uolte, che voi uorrete andar piu di lungo: da quelle Dimostrationi, che fin hora si hò posto inanzi, potre te commodamente per uoi stessi saper quello, che ricercarete. Massimamente hauendoui ragionato, non solamente intorno alle Consonanze semplici: ma etiandio intorno alle Composte. Onde con uostra buona gratia, per questa fiata, faro fine. Dimane porritornarete di nuouo in questo luogo: per che vi son per dire cose, che ui piaceranno: Ciu a v. Ha uete molto ben ragione di posarui: essendo che egli è un gran pezzo di tempo, che ragiona te . Pero è cosa honesta , che hormai si ponga, silentio à questo ragionamento. À DR 1. Mi pensaua, che haueste dimostrato tutto quello, che si può dimostrare intorno questa materia:ma per quello che io uedo, ne resta anco una buona parte da dimostrare. Pero staro con gran desiderio ad aspettare, che uenga dimane: acciò possa vdir quello, che hauere te da trattare. G 1 0 s. Ci manca da trattare il piubello Messere: però non ni date fastidio, che pur troppo presto uerra dimane: onde potrete vedere, che io non u'inganno. Ma per finirla hormai rimaneteui tutti in pace. M. Francesco andianci con Dio. F R A N. Messere, state allegro, che dimane ui uerremo à uisitare. A DR I. Di gratia fattelo: GIOS. Cosi faremo. DESI. Vengo anche io. CLAV. Ne io civoglio restare. A dio adun que Meffere. A DR .. A Dio à Dio.

e.parte. Cap. 2.

### DELLE 145 DIMOSTRATIONI

## HARMONICHE

DEL REVERENDO

## M. GIOSEFFO ZARLINO

DA CHIOGGIA MAESTRO CAPELLA DELLA LLVSTRSSIMA SIGNORIA DI VENETIA.

## Ragionamento Terzo.



REDO che non sia passato mai giorno alcuno: dopo ch'io uidi De Dissiquella bella & uera sentenza di Boetio: Che cosa propia è di uno pli Scola-Ingegno miserrimo & pouero,usar sempre le cose, che sono state da altri ritrouate: & no mai quelle, che ritrouar si possono : ch'io non habbia hauuto cotal cosa nella memoria. Onde mosso prima Metaphy. dalnaturale appetito, che hanno communemente gli Huomini di 1.cap.1. sapere: sapendo che è uerisimo quello, che da quel gran Filosofo,il quale per la sua eccellenza fu chiamato Tre fiate masimo: che Lamaßima parte di quello, che sapiamo: è la minima di quel

lo che ignoriamo. Di poi mosso da quello, che cotinuamete, hauedolo gia ueduto, mi stana sis so nella mente: mi diedi à cercare & uedere: se oltra le dette & mostrate cose da gli Antichi Musici ne fusse restato alcuna, che si potesse da nuono ritrouare : la quale apportasse qualche utile alli Studiosi di questa Scienza:il che dopo molte lughe fatiche, uary studio & lunghi, quanto bene mi sia successo: lasciero, senza dir cosa alcuna, la cura di far giudi cio à quelli:che si degneranno (hauendo intelligenza delle cose della Musica) di uedere le mie fatiche. Percioche, oltra quello, ch'io ho pigliato da gli Antichi, per l'ordimento di quelle cose, ch'io hauea da dimostrare: ne ho dimostrate & dichiarate tante : che se tutti coloro, che hano dato & dano opera alla Musica, affaticato si hauessero: & anco si affaticassero nel modo, che hò fatto io: credo, che non passarebbe molto tempo, che questa dignifsima s cienza piglierebbe tanto accrescimento, quanto habbia fatto alcun' altra, sia qual si uoglia, che è copresa sotto questo titolo di Mathematica, ò sotto qualique altro titolo. I o p me ho fatto la parte mia: & noglia Iddio, che nega nolutà à qualohe Spirito nobile, di ridu re alla pfettione quello, che fin hora hò (dirò cofi) abboz zato: perche alloraforse si potrà ueder quello: che farà di gran coteto à quelli, che sono curiosi di saperepfet tamete, & secondo la uerità le cose di questa Scieza. Essendoche fin hora ne ho posto tante incapo: che ciasche duno, che uorrà seguitare piu oltra, potrà hauer soggetto, e materia di ragionare ampla mente. At a non piu di questo percioche fa di bisogno ritornare al nostro proposito. Però di co:che l'sole gia per una Duodecima parte del suo cerobio hauea passato la linea del me-Zo giorno: quando ciascheduno di noi, udito il segno del Vespero: senza dimorar punto: si

vidusse alsolito luogo: onde dopo l'hauer discorso un gran pezzo di tempo sopra quelle cose, che I giorno inanti furono ragionate incomincio M. Adriano (nolendo che si desse principio ad un'altro ragionamento) in cotal modo à parlare. A DR I. Il desiderio ch'io tengo di udir cose noue, mi fà ch'io essorti M. Cioseffo à dar principio à quello, che segue à i ragionamenti hauuti insieme li due giorni passati. Però tanto piu presto, che uoi incominciarete:tanto piu l'haueremo caro. Di poi finito da dir quello, che uoi hauete da dire: se'l tempo ce lo concederà, uolendo ragionare di alcun' altra cofa, si potrà poi ragionare con piu com modità. DESI. Veramente M. Adriano, che uvi dite bene : però quando ui piacerà di incominciare M. Gioseffo, noi ui ascoltaremo uolentieri. Gros. Io son qui per obedirai in questo fatto: & mi piace che non perdiamo il tempo in altre cose : perche hoggidi ho da dirui cose assai. Ma douendo dar principio à questo nostro Terzo ragionamento, ui uoglio fare auertiti: che fin hora il parlar nostro è stato tutto speculativo: ne mai habbiamo parla to(come ricordar ui potete) di alcuna cosa : onde ni sia stato bisogno di operar manualme se cosa alcuna. Il perche si può dire, che le Proposte, le quali fin hora ui ho dimostrato : piu tosto siano state Theoremi: che Problemi, essendoche habbiamo trattato de Numeri & Pro portioni: & ueduto come le Confonanze et Interualli minori habbiamo l'origine loro dalla divisione harmonicamente fatta delle Consonanze maggiori: & come queste siano reintegrate, ouero contengano quelle, come sue parti. Hora fa dibisogno di uenire qualche siata alli Problemi:& adoperare le mani, la riga & il Compasso: accommodando gli interualli, de i quali habbiamo parlato, alle proportioni loro fopra il Corpo fonoro: accioche riduchia mo in atto le nostre speculationi: & le potiamo udire col mezo loro, che ce le conduce sotto l giudicio del Senfo. Ma uolendoci ridurre à questo atto, ui concorrono alcuni Istrumenti: senza i quali non si può far cosa buona: onde accioche si conoscano, porrò le loro Definitioni: delle quali la prima sarà di quello istrumento, che nelle Istitutioni io nominai Monochordo: Et Tolomeo, con Boetio & molti altri lo chiamano Regola harmonica : co'l melo lib.t.ca.8. della quale ui ridurro à memoria quello, che ello sia: & à che fine ello sia stato ritrouato. Musice lib, Ascoltatemi adunque.

g.cap.a.

# DEFINITIONE

### PRIMA.

Regola harmonica è un'Istrumento, nel quale col mezo di un'al tro detto Hemispherio (hauendo aggiunto il giudicio della Ragione co quello del Senso) in una chorda, ò piu tirratoli so pra, si uà inuestigando le ragioni delle Consonanze, & delle parti loro.



DRI. Conosco benisimo questo istrumento: percioche essendo un giorno in cafa uostra me lo mostraste. FRAN. Anch'io l'ho ueduto. DESI. Comprendo hora quello che uolete dire, confrontando questa Definitione col Ca pit.18.della Seconda parte delle Istitutioni. C L A V. Io posso sapere quel che ello sia: poi che ne hò uno in casa:il quale mi dono M. VincenZo Colom

bi eccellente fabricatore di Organi.Onde non accade farui sopra altra espositione . G 1 0 s.

Euèro: Ma auertite che alcuni chiamano Regola harmonica una Listella satta di Jegno, nella quale da un capo all'altro ui sia tirrato una linea: sopra la quale si sa poi le di-wissoni eudrete, ci dopoi si pone sotto quello istrumento, che chiamat Monochordo: sopra il quale ui siano solamete tese le chorde: senza esserui linea alcuna tirrata nel mezo. Ma sia come si noglia: è quello istrumento, che hauete ueduto in casa mia: Però uerrò à dirui quello, che sia Hemispherio, Dico adunque;

### DEFINITIONE, II.

Hemispherio è uno Istrumento mobile, il quale serue alla Rego la harmonica posto sotto le chorde tirratole sopra: come conuiene: per udire gli interualli in essa accommodati alle loro proportioni.

Es 1. Se'ls hà da giudicare questo istrumento secondo che suona il suo nome: dirò che ello è una meza Sphera. Gi os. Quanto al nome bisognerebbe, che susse una meza Sphera:ma in fatto è la Metà della metà:che utene ad essere un Quar to:come hora ut dipingo:ssa poi di legno,ò di metallo,che questo importa poco.Et questo po



neuano gli Antichi in luogo del Scannello, ch'io hò ufa to es mostrato nel Cap. 20. della Scconda parte delle Isi tutioni: hora mobile es hora immobile il che si può chi aramente uedere nell' Vitimo Cap. del lib., a. della Musica di Boetio. Ma non ui uoglio porre al presente altre Desinitioni: perch'io uoglio che queste insieme con le altre, ch'io ui proposi nelli passaria sagionamenti ui siano a bastanza per il ragionamento di hoggi: ne gli altri poi ui proponero quelle, che torneranno al nostro proposito. De s. 1. Sta bene: ma haueteci à proporre altre. Dieni-

tà, à Maßime, oltra quelle, che ci hauete proposto? G10 s. Nò: percioche quelle ci hauet ranno à servire sufficientemente in tutti li nostri ragionamenti. ADR1. Intorno alle Dimande poi: su contentate forse di quelle cose solamente, che l primo giorno ci hauete richiesto? G10 s. Messer anzi volendoui dimostrare operativamete quello, che vi son per dimostrare è necessario, che mi concediate molte cose: altramente non vi potrei dimostrare cos alcuna. C1 N. Questo è il dovere. G10 s. Voglio adunque, che mi concediate necessariamente questa: che.

# DIMANDA PRIMA

Tirrata una chorda equale, quella proportione, che si troua da Spacio à spacio:quella istessa sia da Suono à suono.

# 148 Ragionamento

1.par.e.ig. & 2. part. cap.18. Perípec, lib.1. peti.

Es 1. E necessario per certo percioche non ue lo concedendo, no potreste dimostrare alcuna cosa: non hauendo altra uia, che sia piu serma es stab ile di quella della diussione della chorda. Ad R. s. Anzi sopra di questa, mi pare, com io lessi nelle ssitione, che sondate tutto l'uostro parlare. Gros. Cosse Messere. Et perche Vitelione dimanda: che Quando due Superficie stocano instemes facciano una Supersicie sola: per roio ancora ui dimando, che mi sia concesso da uoi: che ...

### DIMANDA. II.

Quando due ò piu Chorde saranno tirrate sopra un'istesso spacio uguale, & accordate insieme perfettamente unisone: siano riputate, ouer faciano una chorda sola.

I o s. Mi concedete questa: o pur la negate? A d R 1. Anche questo è il douere che ui si conceda: esfendoche (come dichiarate nelle Istitutioni) l'Unisono no sistà maggiore di internallo: ma si bene si aggiunge noce à noce: oner suono à suono. D E s 1. Cost come aggiungendo acqua da acqua della istessa qualità, non si uiene à comporre un misto: ma si molisplica solamente cotale acquacicio è la quatità douenta maggiore: cossi aggiungendo un suono ad un altro: equale, non si muta la prima qualità: ma si mol tiplica li suoni: o le Voci. G 1 o s. Dite bene per mia se: s'e la comparatione quadra benissimo: stando nella qualità: Però uerremo all'altra Dimanda: la qual sarà questa.

### DIMANDA. III.

Che si possa dividere qual si uoglia Spatio in quante parti fara di bisogno:

RAN. Anche questa ui si può concedere. G105. Non credo gia che essendomi stati fin'hora liberali: che per l'auentre mi uogliate essere auari: però concedetemi anco: che

### DIMANDA. IIII.

Il Tutto rispetto alla Parte: & il piu rimesso al piu tirrato, ren di il suono piu graue: & per il cotrario dia il suono piu acuto.

L n.v. Ne questo ui si può negare:percioche quando noi accordiamo qual si uoglia
Istrumento da chorde:uediamo, ciò che dimandiate esser uero. Fr. nn. 2uesto
uediamo etiandio ne gli altri Istrumenti da siato: & maggiormente ne gli Organi:imperoche s'io haurò una Canna, la quale sia piu graue di quello, che la uorrei: tanto
piu ch'io la saccio corta:tanto piu il suono, che da lei uiene, si sa acuto. G 10 s. Ancora che
ad alcuno di uoi parerà sorse; sio replichi quasi la Prima dimanda: tuttavia quando
considerarete quello, che io dimando hora:potrete conoscere la disserenza:percioche quel
lo, che io uoglio al presente è: che mi concediate.

DIMAN-

# Tertio.

### Ogni proportione esser tanto, quanto di numero à numero.

Es 1. Par bene, che ella sia quella istessa, che è la prima: ma quella parla del parla del parla del parla del spacio reservito al numero. G 10 s. Voi dite bela ne: Et queste sarano quelle cose, che io uoglio hauerui dimandato: percioche con esse potro dimostrarui tutto quello, che hoggi ui uoglio proponere. La onde per non andare piu in lungo: se cosi ui è in piacere: uerremo alle Proposse. A D. R. 1. Anzi tutti noi ui preghiamo à dar principio à quello, che ui pare, che sia piu espediente. G 10 s. c. Incominciero adunque da una Dimostratione piu sacile: la quale intesa, non è dubio, che l'altre non ui sarano punto dissicili. Es sara questa.

# PROPOSTA PRIMA

Sopra una data chorda fi può collocare il Tuono alla fua pro portione.

V esta ui potrà esser facile : se uoi hauerete à memoria quello , che io dimostrai nel cap. 18. & 19. della Seconda parte delle Istitutioni. A DR 1. Ce lo ricordiamo benisimo Ma per uedere, s'io mi ricordo quello, che ci hauete detto delle Sei cose: le quali entrano in ogni perfetto Problema, o Theorema; dico: che nella Proposta, che è la prima & è Problema, non Theorema: si ritroua il Dato, & anco il Quesito: il primo de i quali è la data Chorda: & il secondo è il Tuono. A questa non seguita poi la seconda cosa,che è la Espositione del Dato? GIOS. Cost è. ADRI. Fattela adunque sel ui piace. G 10 s. Mi piace. Sia adunque a b la data chorda: fopra la quale habbiamo da collocare il Tuono alla sua proportione. Auertite Messere: che in queste poche parole si ritroua no essere due cose: prima, quella che hauete nominato : cioè la espositione del Dato : quan do io dico : Sia ab la data chorda : ma la seconda è la espositione del Quesito : quando io dico: Sopra la quale habbiamo da collocare il Tuono alla sua proportione, onde tutta que sta prima parte è finita: & però uengo alla Costruttione, & dico: Divido prima essa ab: per la Terza dimanda di hoggi in noue parti equali : secondo il termine maggiore della proportione del Tuono: la quale, p la Nona proposta di heri, è Sesquiottaua: di maniera, che c b venga à contenere otto parti: secondo il termine minore della nominata proportio

| a | c |         |       | Ь          |
|---|---|---------|-------|------------|
|   |   | 7.1     |       | E 17 7 7 7 |
| 9 | 8 |         | _1 _3 |            |
| 1 | 1 | 1 . 1 - | 1, -  | <br>1      |

ne.Et qui finifeo la Costrutione. A D.R. 1. Stà bene, & mi ricordo: & credo che hora bisogna pronunciare la Costrutione. G 1 0 s. Costè: però seguo in questo modo : & dico: per che a b & c b contengono il Tuono: però sopra la data chorda esser collocato il Tuono alla sua proportione. ADRI. Fatte horala Dimostratione: che sarà la Quinta cosa. GIOS. Voglio: percioche senza essa haurei satto nulla. Onde dico prima: Quello Internallo, del quale la maggior di due quantità contiene la minore, & vna sua Ottana parte : per la Quinta definitione del Primo ragionamento: è Sesquiottano. Di poi soggiungo: Tutto il Spacio della chorda a b contiene lo Spacio c b una fiata & una sua Ottaua parte : essendo che a c'è equale ad una delle sue Ottane parti: adunque, lo spacio ab allo Spacio c b è Sesquiottano. La onde, per la prima Dimanda poco sa propostani, quella istessa proportione farà del suono di tutta la chorda a b alla chorda c b:che si troua dal Spacio a b allo Spacio c b. Et anco per la V lima dimanda : quella proportione, che si troua tra ab & c b nelli Spacy: quella istessa si trouarà tra Numero & numero: cioè tra 9. & 8. La onde per aggiungere l'ultima parte: cioè la Conclusione, dico: Ma la Sesquiottana è la forma del Tuo no: Adunque tra le chorde a b & b c'è contenuto il Tuono. Et cosi sopra una data chorda habbiamo collocato il Tuono alla sua proportione : secondo la proposta : & questo è quello, che ui douea dimostrare. ADR 1. Io hauea dibisogno, che di nuouo commemoraste quelle Sei cose, che di sopra habbiamo nominato : percioche hauendole hora applicate alla proposta, la quale è musicale, mi sono tanto bene affissate nella memoria: che mai piu dame si partiranno. Ma parmi, che questa proposta sia stata uniuersale: nondimeno l'hauete accommodata al Tuono maggiore: se bene si poteua intendere anco del minore. Questo importa pure qualche cosa. GIos. Auertite Atessere: per non replicar tante fiate il nome di maggiore: che quando per l'auenire nominerò il Tuono : senza aggiunto alcuno di maggiore, o di minore : di intendere sempre per una certa eccellen a il maggio re, & non lo minore. Percioche quando nominero questo, ui aggiungero sempre questo ter mine Minore : per distinguerli l'uno dall'altro. C LA v. Dhe, se non vi rincrescie, dimostrateci anco, in qual maniera.

### PROPOSTA II.

Si può accommodare il Tuono minore alla sua proportione so pra una data chorda.

I o s. Questo lo farò uolentieri: ma non ui starò à dire cosa alcuna pin delle Sei cose di sopra nominate. C. L. A.v. Non accade. G 1 o :. Però incominciando dico: Sia a b la chorda, sopra la quale: nel modo che habbiamo collocato il Tuono sesquiottauo & maggiore: nogliamo etiandio collocare lo Sesquinono & minore. Divido, per

| 2 | С | 9 |  | . 7 |  | b |
|---|---|---|--|-----|--|---|
|   | 9 |   |  | 1   |  |   |

la Terza dimanda, in Dieci parti equali la chorda a b : secondo il termine maggiore della proportione Sesquinona: la quale è la forma del proposto Tuono: di tal sorte, che c b hab bia noue parti, secondo il termine minore: & a c sia una parte. Il che satto Dico a b & c b contenere il Tuono minore: & sopra tal chorda essere collocato esso Tuono alla sua proportione: Et perche tutto il Spacio a b contiene c b & la sua nona parte: esseno esse esse esquale ad una delle noue: però, per la Quinta desinitione del primo giorno, il Spacio a b è Sesquinono con c b. La onde la Prima dimanda di hoggi ci concede: che queila proportione

zione istessa,che si trona tra la chorda, o Spacio a b con la c b: quella istessa si troni ancora tra il suono causato da tutta la chorda ab, con quello che nasce dalla c b: Et per l'V ttima, quella proportione, che si troua tra a b & c b ne i Spacy, quella istessa si troua tra Numero numero:cioè tra 10 & 9. La onde essendo tra ab & cb la proportione Sesquinona: & essendo questa proportione, per la Nona proposta del giorno precedente, la forma del Tuono minore: seguita, che tra ab & c b sia collocato & accommodato il Tuono minore sopra la data chorda alla sua proportione, secondo il proposito:come dimostrarui douea. C. L. A. V. Queste due dimostrationi sono chiare & mi piacciono assai. G 10 s. Vi piaceranno anco l'altre:come spero:però ascoltate questa Terza.

### PROPOSTA. III.

Si può foggiungere un Tuono, ò quanti si uogliano sopra una data chorda ad un'altro Tuono.

Redo, che ui ricordiate quello, che io scrissi nelle Istitutioni intorno la materia i par cip. del Soggiungere & del Preporre l'una all'altra le Consonanze, et anche le Propor 31. & 32. tioni: onde non ui sarà dissicile quello, che in questa ui hò da dimostrare. C L A V. Et 2. pars. Ce lo ricordiamo benissimo. G10 s. Però qui non replicherò altro:ma uerrò alla dimostra 22. tione. Sia adunque a b la data chorda: fopra la quale, per la Prima proposta, sia accommo dato a b & c b Tuono alla sua proportione : al quale faccia dibisogno di soggiungerne un altro, ouero piu, come torna in proposito. Divido, per la Terza dimanda di questo c b in no

|     | 1   | 1   | 5190 |     | b |
|-----|-----|-----|------|-----|---|
| · a | c . | d   |      |     |   |
|     |     | 1   |      |     |   |
|     |     |     |      |     |   |
|     | 1 0 | 1 8 |      |     |   |
|     | 9   |     |      | . / |   |

ue parti equali, per il termine radivale maggiore del Tuono : & nel principio delle otto sè gno d: accioche d b contenghi otto parte, per il minor termine radicale della proportione di esso Tuono: & c b ne contenga noue. Il perche è manifesto,per la Prima proposta,che c b & db risonerà il Tuono. Ma perche a b & c b è Tuono : & simigliantemente c b & d b è Tuono ad esso a b & c b congiunto: però dico , che sopra la data chorda habbiamo soggiunto un Tuono ad un'altro: secondo la proposta. Et questo è quello, che io ui douea dimo strare. Ne ui sara cosa difficile da fare: quando à questi due ne uoleste aggiungere un Ter Zo:oueramente qualunque altro interuallo, che piu vi piacesse:percioche dividendo il re stante di tutta la chorda, che è db secondo il termine maggiore radicale della proportione dell'internallo, che norrete accommodare : & pigliate quelle parti,che fanno per il numero delle V nità, che sono contenute nel minore: come insegna la Prima proposta: potre te sempre hauere quello, che ricercarete. A DR I. Io intendo benisimo ogni cosa: percioche mi ricordo quello, che hauete scritto in questa materia nelle. Istitutioni: però intorno à questa cosa non mi nasce dubio alcuno. Ma ui uoglio solamente dire:che mi pare,che questa cosa vadi sempre ad un modo: purche si osserui di dividere la chorda, sopra la qua le si unole accommodare l'internallo alla sua proportione, secondo i termini contenuti nel la radice della sua proportione. G10 s. Questo èvero Messere. Percioche quanta varie tà può intrauenire, lasciamo di dire quato al sito, è quella delle proportioni: pcioche l'una può essere dell'altra maggiore:ma quato all'opare, equasi uno istesso modo di una, co quello

Ét 2. part

che serue all'altra. Questo istesso une une dete nella Geometria: percioche (perdarui no essempio) svolendo di Tre linee rette, che siano pari à Tre altre rette date, formare uno Triangolo: sempre si fà ad uno modo: purche le Due in qualunque modo prese siano maggiori acil'altra: come per la Ventessma seconda del Primo de gsi Elementi di Euclide è ma nisesso siano poi quanto si uoglino corte, ò lunghe le date Tre linee, che non sa caso alcuno. Et di questo credo che il Sig. Desiderio: come quello, che ha ueduto molti autori, se ne potra ricordare de Des 3. Me ne ricordo ueramente. Onde non ui è dubio alcuno, che la cosa non sia, come l'hauete detta. G 10 s. Mi piace, che ue lo ricordiate. Ma passiamo un poco piu oltra.

### PROPOSTA. IIII.

### Si può preporre un Tuono ad un'altro sopra una data chorda. d

RAN. Credo, che questa Proposta corrispoda al Cap. 32. della Prima parte, & al 22 della Seconda delle Istitutioni : & però credo anco, che non haurò difficultà d'intenderla: effendo che mi ricordo bene tutto quello; che contengono questi due Capitoli . Maperche ui hauete obligato di dimostrar tutto quello, che uoi proponerete: però dimostratela. Gi o s. Credo, che ui ricordiate, che ne i luoghi, che mi hauete allegato, io uoglia:percioche cosi fà dibisogno:che primieramente si sommino insieme quelle propor tioni, lequali si uogliano accommodare & preporre l'una all'altra: & ridurle sotto una so la Deminatione.C L A v. Ce lo ricordiamo. G 1 o s. Però adunque sia (come dice la Proposta) che uogliamo preporre un Tuono ad un'altro sopra una data chorda. Sommaremo prima le proportioni di due Tuoni insieme : le quali sono due Sesquiottaue : nel modo che iomostrai nel Cap. 33. della Prima parte delle Istitutioni : & haueremo questi termini 81 & 64: iquali, per la Nona definitione del Primo ragionamento, saranno radicali: percioche non possono essere numerati communemente da altro numero, che dalla V nita : 🚓 conteneranno la Super. 17. partiente. o 4 che sono due Tuoni Sesquiottaui sommati inste me. Dipoi, sopra la data chorda a b accommodaremo questi Tuoni: dividendo, per la Ter-Za dimanda,il Spacio a b in Ottatauna parte equale: dividendola prima tutta in Noue: dipoi dividedo quella parte, che è piu nicina allo a, che sarà a d in altre Nove parti equa li:perche faranno.81.per il tutto di tutta la chorda ab.Onde con la istessa ragione et aper

| a  | d  | с  | · 6) 11. | 5,0,941 | b b                                |
|----|----|----|----------|---------|------------------------------------|
| 81 | 72 | 64 |          |         | 300 N3<br>- 110 1451<br>- 110 1751 |

tura di Compasso la guingendo à queste parti sino al punto c altre Otto: a c ne uerrà à contenerne. 17. le quali leuate da. 81. resteranno. 64. Il perche dico c b contenere. 64. parti di tutta la chorda a b, & esser per il termine minore delle sommate proportioni. Di co hora a b & c b contenere la nominata proportione. Percioche se tutto il Spacio della chorda a b contiene c d una siata & 17. Sessantisme quarte parti. Adunque per la Se sta desinitione del Primo: il Spacio a b sara Super. 17. partiente. 64. al c d. Et per la Prima dimanda, sarà l'istessa proportione di Suono à suono della chorda a b alla cb: che si tro ua tra il Spacio a b al spacio c b. & per la Quinta, quella proportione, che si trona tra a b & c b a c b re pacy; quella ssessita si sessanti a l'unero & numero. Ma perche a b & c b è internallo composso di a b & d b: & d b c c b c c b c con due Tuoni Sesquiottati: però.

per la Seconda dignità, risoluendosi il composto ab & c b,in ab & d b:& in db & c b:dico ab & db effere tanto Tuono: quanto è db & c b. Onde effendo db & c b Sefquiottano : fara anco Sesquiottano ab & db. Et, per la prima Dimanda di questo,tanta sarà la proportione di Suono à suono: quanta di Spacio à spacio. Habbiamo adunque al Tuono db & cb preposto il Tuono ab & db, secondo il nostro proposito: come vi douea dimostrave. Auertite però, che questo modo di preporre si fà, quando bisogna che il tutto della chorda ab sial'estremo graue del Tuono, che si ha da preporre. Et il sommare insieme le proportioni non si fà ad altro effetto : se non accioche hauendo prima accommodato quello Interuallo alla sua proportione, al quale se ne uoglia un'altro preporre: dipoi quello, che sihà da preporre, habbia tanta parte di chorda, che sia capace di tale Internallo: percioche quando noi fussemo certi, che tale Spacio fusse capace dell'internallo, che vogliamo preporre: o ueramente che prima fusse accommodato alla sua proportione quell'interuallo, al quale vogliamo un'altro preporre: non accaderebbe fare altra somma. Però adunque poniamo, che per le due cose nominate, siamo certi, che non bisogna fare altra somma : & che euidentemente appari , che quella parte di chorda , sopra la quale tale internallo si voglia accommodare, sia capace : procederemo a questo modo. sia la chorda ab, sopra la quale sia accommodato, per la Prima di questo, il Tuono cb & db alla

| - | a | с | c | d b |  |
|---|---|---|---|-----|--|
|   |   | 9 | 8 |     |  |

fua proportione: al quale vogliamo preporre un'altro Tuono. Divido prima c b in Otto parti equali,per il termine minore della proportione del Tuono : alle quali secondo la ragione istessa aggiungo la Nona, la quale segno e: onde ne uiene e b. Dico, che tra e b & d b habbiamo collocato il Tuono alla sna proponione : & lo habbiamo preposto al Tuono c b & d b. Imperoche tuttala chorda e b contiene il spacio c b & vna sua Ottana parte : essendo che e c viene equale ad una delle parti di cb : adunque per la Definitione, il spacio e b è Sesquiottano al spacio c b. Et per la Prima Dimanda di hoggi, quella istessa proportione è del Suono di tutta la chorda e b alla chorda c b: che si trona dal Spacio e b al spacio c b . Et, per la Quinta, Quella proportione, che si trona tra eb & c b nelli spacij,o Interualli: quella istessa è tra Numero & numero. cioè tra 9 & 8. Ma perche e b è Sesquiottano allo c b : & la forma del Tuono, per la Nona di heri, è la Sesquiottana proportione: però dico, che tra e b & c b habbiamo collocato il Tuono alla sua proportione. Simigliantemente: perche e b & c b proportione è proposta alla proportione c b & d b : essendo c b & d b Tuono , & anco e b & c b però dico, che habbiamo preposto il Tuono e b & c b al Tuono c b & d b: il che è secondo la proposta, & come ui douea dimostrare. FRAN. Chi uolesse preporre un'altro internallo, che fusse di proportione diuersa: credo, che si potrebbe tenere l'ordine istesso: s'io non m'inganno. G 10 s. Non u'ing annate altramente: purche si osserui la varietà de i termini delle proportioni . Onde se hauesti da preporre il Tuono maggiore, contenuto dalla proportione Sesquiottana: al minore, contenuto dalla Sefquinona: bifognerebbe tenere quell'ordine istesso: sommando Prima i termini radicali delle loro proportioni, se fusse dibisogno, che sono. 9.8.et. 10.9. Percioche ne verrebbe. 5 & 4. dipoi dividendo tutta la chorda per il numero maggiore delli produtti: si debbe pigliar le Quattro parti, secondo il numero delle Vnità contenute nel minor termine delli produtti et haueremo insieme accommodato alla sua proportione i sommati due Tuoni insieme:iquali pongo che siano tra a b et c b del primo essempio. Ma per preporre il maggiore allo minore, divideremo la chorda minore in Nove parti equali, per le Vnità contenute nel minor termine del Tuono minor: Onde aggiungendonen

douete un'altra, secondo le V nità del termine maggiore, haueremo proposto il Tuono mag giore al minore, secodo l'proposito il quale p cagione d'essempio, diremo che sia a b & d b:& lo minore d b & c b. Hora uolendo udire in atto tutto quello, che si è operato: tirrato che si hauranno sopra la Regola harmonica due chorde di grosezza uguale, di longhezza della ab: & accordate perfettamente insieme unisone: saranno ( per la Seconda dimanda di hoggi ) riputate una chorda sola.Il perche posto l'Hemispherio sotto una di esse chorde nel segno d:& toccata la ab prima,& dopoi la db:oueramente percosse tutte due insieme : si udirà senza dubio alcuno il suono di tutta la Chorda a b,col suono della Chorda dh mandar fuori l'internallo del Tuono. Et se'l si porrà, o spingerà l'Hemispherio della Chorda d b nel punto c: dal percuotere prima la Chorda a b & la c b dopoi : oueramente dal percuotere queste due in sieme, udiremo l'internallo composto di due Tuoni sesquiottaui : il quale senza dubio non è consonante . Ma se sotto la Chorda ab porremo uno Hemispherio in punto d:tra la d b & la c b si udirà uno altro Tuono più acuto del primo per una Sesquiottaua proportione : il quale è della quantità del 2.par.ca.2. Tuono ab & db posto nella parte graue. Per cotal modo adunque qual si uoglia interuallo si potrà porre sotto'l giudicio del senso dell'V dito: si come mostrai etiandio nelle Istitu tioni: & udire anco, percotendo insieme cotali chorde, ozni Consonanza & Dissonanza: & aggiungendoli una terza Chorda, ogni Harmonia accommodate alla loro proportione. ADRI. Parmi, che fin hora hauete dimostrato assai . & molto mi piace, che alle fiate ci andate riducendo alla memoria alcune cose, che hauete insegnato nelle Istitutioni: percioche tanto piu si affisseranno nelle nostre meti: quanto piu ce le ricordarete: di maniera, che non credo, che cosi tosto si partirranno. FRAN. Queste cose Mathematiche sono à me tanto difficili; quanto alcun'alira cosa: & cosi credo che sia anco à molti altri : da tenersi à memoria. Onde non senza frutto si possono spesse fiate replicare. Il perche ne sento ueramente un grande contento. CLAV. Sono di gran giouamento per ogni modo:tanto più quanto dalla uiua uoce procedono, & con gli effempij si pongono auanti gli occhi: percioche queste due cose aggiunte insieme hanno grandisima forza. G10s. Questo è nero:la onde nerremo ad un altra proposta.

### PROPOSTA. VII.

Qual si uoglia spacio diuiso in molti spacii equali : è minore la proportione del Tutto à tutta la Parte della uicina diuisione, che di essa Parte à tutto il restante delle parti, che seguono à lei piu uicine:

DRI. Questa mi pare non solamente bella:ma utile ancora da sapere. G10s. Vi douete pure ricordare quello, ch'io chiamo Spacio. ADRI. Benisimo. DESI. Non chiamate uoi Spacio la LungheZza di tutte quelle cose,le quali possono man dar fuori suono? come sono Chorde, Nerui Aria mandato fuori dal petto, & ogni Istrumen to qual si uoglia da fiato? come sono Canne di Organi, Pifferi, Trombe, Cornetti & altri simili? G 10 s. Queste cose tutte si chiamano ueramente Spacio : nelle quali si ritroua una certa proportione: col mezo della quale ritengono quafi una istessa natura. Pero adun que sia tutto il Spacio a b diviso, per la Terza dimanda, in Nove parti equali: cioè a c:c d de:ef:fg:gh:hi:iK:&Kb. Io dico la proportione a b & c b effer minore della proportione c b & db.Imperoche essendo a b diviso in Nove parti equali, per li puti c. d.e.f.g.h.i K:c b cotiene Otto di esse parti: delle quali ab ne cotiene Noue: & ab cotiene lo spacio c b & una sua Ottaua parte, la quale è a c. Ma perche c b contiene Otto parti equali alla c d:

però

però db di tutte le parti ne contiene solamente Sette. Adunque c b contiene il Spacio db 🕉 V na fettima su a parte: cioè c d. Ma essendo la Ottaua parte, per la Nona dignità, mi nore della Settima: per la Ottana ancora di nuono diremo, che ab & c b proportione Su-

| , | 2 | c     | d | 001001 | ugi d | g | h |          | nusi. | e b |
|---|---|-------|---|--------|-------|---|---|----------|-------|-----|
| A | 9 | 8 TAN | 7 | 6      | 5     | 4 | 3 | 5 11 31. |       | I d |

per particolare sia minore della c b & d b: come quella, che è denominata da parte minore. Essendo che dalla Settima parte è denominata la Sequisettima: & dalla Ottana è denominata la Sesquiottaua. Adunque: Qual si uoglia Spacio diviso in molti Spacij equali:è minore la proportione del Tutto à tutta la parte della vicina divisione : che di essa parte à tutto il restante delle parti, che seguono piu vicine: come vi douea dimostrare. FRAN. Questo hauete dimostrato benissimo nelle Istitutioni, parlando della Progressio- 1.par.cap. ne, o Proportionalità arithmetica: percioche ( per addurre lo essempio che mostrate ) tra 40. 4.3.2.che sono termini differeti p la V nità: come sono etiadio le parti fatte del Spacio, che hauete diniso:tra 3 et 2 ui è la proportione Sesquialtera:et tra 4 et 3 la Sesquiterza: le quali sono due proportioni differenti:come à ciascheduno di noi è manifesto. G 105. Voi hauete detto bene et questo istesso, che uoi dite ( se ui ricordate ) vi dimostrai heri nella Duodecima proposta. Ma udite, che bel Corrolario ne segue da quello, che detto habbiamo.

### CORROLARIO.

De qui auiene, Che quanto piu gli Interualli si moltiplicano sog giungendoli l'uno all'altro piu in acuto:tanto piu contengono li spacij ristretti & minori. Et quanto piu nel graue l'uno all'altro fi prepongono: tanto piu li spacij sono maggiori & piu larghi.

AFFTT questo si fa manifesto per la Quarta di manda di hoggi:che il Tutto rispetto al la Parte piu grauemente: et la Parte rispetto al Tutto piu acutamente suona. On de se al Tuono: il quale senza dubio è collocato tra ab & c b si aggiungerà un'al tro Tuono: quello che si aggiungera, sarà senza dubio piu acuto di tanta proportione, qua ta è quella, che è contenuta nel primo. La onde se'l Spacio c b si haur à da partire in Noue parti equali : ciascheduna di esse uerrà minore dello Spacio c d: il quale è la sua Ottana parte.Imperoche ciascheduna di esse è la Nona parte: et è denominata da maggior nume ro, che non è la Ottaua. Sarà adunque ciascheduna delle Noue parti minore del Spacio a c:effendoche a c & c d sono equali. Et questo che io hò detto d'un Tuono, si potrà dire anco di ciaschedun altro, che si aggiungesse verso l'acuto. Non voglio però, che vi ristringiate à credere, che questa Proposta sia uera nell'interuallo, o Spacio del Tuono solamete: ma voglio che sapiate: che è commune à qualunque altro internallo, sia qual si voglia: ò gran de, ò picciolo: pur che si osserui l'istessa proportione. A DRI. Questa cosa è chiara: & non porta seco dubitatione alcuna. G I o s. Adunque è manifesto, che quanto piu in acuto un Tuono,o ueramente altro Internallo, qual si uoglia di una istessa proportione, si aggiunge all'altro: tanto contiene li Spacij piu ristretti & minori. C L A V. Questo è manifesto da quello, che hauete dimostrato. G 1 0 s. Che direte di questo? che

PRO-

Diuiso il Tuono nel mezo delle sue estremità in due parti equa li:non è diuiso però in due parti proportionali.

Es 1. Quale è il mezo delle estremità? G10s. Hora ne lo dirò. Sia ab & cb l'in ternallo del Tuono accommodato alla sua proportione: & sia diniso ab, come nel la Precedente si è fatto, da c. d. e. f. g. h. i. K. in Noue parti equali. Dico che il mezo delle estremità del Tuono, che sono a bet c b. & è quel spacio, che si trona tra a et c: se bene è diniso in due parti equali: non è però diniso il Tuono in due parti proportionali. D z s 1. Adunque uoi volete inserve: che se ls diniso il Spacio a c in due parti equali:

| a c d          | c f           | g h i            | k b  |
|----------------|---------------|------------------|------|
| 9 8 7          | 6 5           | 1 12 4 15 3 12 2 | 1 5. |
| a l m          | n             | P                |      |
| 17 18 16 15 14 | 4 13 12 11 10 | 9 8 7 6 5 4 3    | 2 I  |

il Tuono non sarà però partito in due internalli equali proportionali. G 10 s. Cosi dico. DES I. Come è possibile questo ? G I O S. Lo vederete tosto. Ma notate, accio non prende sti errore: che io dico dividere in due parti equali tutta la proportione del Tuono geometricamente: & non la sua differenza, ouero estremità: percioche facendo la divisione della differenza per cotal modo: tale divisione è arubmetica, & non geometrica, & cosi le parti delle divisioni sono in proportione inequali & non equali. DES 1. V'intendo hora benisimo, & mi maravigliava grandemente di cotal cosa. Ma seguitate pure à dirci altro: che questa cosa à me hora è chiara. G 10 s. Anzi ui uoglio dimostrar questa cosa minutamente:per seruarui il patto, che io ho fatto con esso uoi. Des 1: Questo non dico per interromperui : percioche tanto ne dec effer cara la dimostratione delle cose facili : quanto quelle delle difficili : poi che col suo mezo le uenimo à sapere. Perche se benele sapiamo senza il suo mezo: le sapiamo però ad un certo modo, che non è propiamente sapere:tato piu che non le sapiamo dalle loro cagioni. G 1 0 s. Essendo adunque divisa la ab in Noue parti equali: & essendo le estremità del Tuono ab & cb: dico, che se'l si dividerà lo Spacio a c, che è il mezano di queste due estremità, in due parti equali nel punto l:per questo il Tuono no sarà diviso in due parti proportionali, & equali. Et che'l Suono a b, et l b no sara equale in proportione al Suono l b et c b:lo prouo. Divido ciascheduna delle altre parti, ouero otto Spacy simigliatemete in Due parti equali, ne i puti m. n o.p.q.r. s.t. Hora è manifesto, che tutto l'Spacio a b sia diviso in Diciotto parti equali : che sono a l: lc:cm:md:dn:ne:eo:of:fp,lapg:gq:qh:hr:ri:if: [K:Kt:&tb.Adun que per la Precedente: proportione a b & lb è minore della lb & c b. Et diviso il Tuono in questa maniera: non è però diviso in due parti equali, o proportionali: come

dice la proposta. Et questo è quello, che ui douea dimostrare. Ma ascoltate quello, che io uoglio dire, che segue benissimo à quello, che ui hò dimostrato & sarà questo.

### PROPOSTA. VII.

Diuiso l'internallo del Tuono nel mezo delle estremità in due parti equali: è partito in uno Sesquidecimosettimo, & in uno Sesquidecimosesto internallo.

Ia adunque l'interuallo a b diuifo, come nella Precedete, in Diciotto parti equali, de siano a b & c d'interuallo del Tuono diuifo similmente nel mezo delli suo estremi nel punto l in due parti equali. Dico che l'interuallo del Tuono a b & c b è diuifo in uno Sesquidecimosetto b & c b. Et

| a 1 | a nun fi | aga i | N 91 | in rives | and the | i jiliyin | Ь       |
|-----|----------|-------|------|----------|---------|-----------|---------|
| 18  | 17       | 16    |      |          |         |           | 71,2733 |

perche a b contiene Diciotto parti, & lb ne cotiene Dicesette: però dico, per la Quinta de sinitione del Primo ragionamento, a b & lb essere lineruallo Sesquideci mosettimo: percioche a b contiene l b una siata & vna sua sua Decemasettima parte, detta parte Aliquota. Simigliantemente, perche lb contiene Dicesette parti, & c b ne contiene e edici: però dico lb & c b, per la nominata Desinitione: essere trata Aliquota. Diniso adunque l'interuallo del Tuono nel mezo delle sue estremita in due parti equali: è diniso in vno Sesqui douca dimostrare. A va v. 2 vesso i vede chiaro, est anche si tocca (come si dice), comano: onde nom ha dibisogno direpitca. G v o s. Ascottate adunque quello, che ui voglio dire in consequenza di quello, che ui voglio dire in consequenza di quello, che ui voglio dire in consequenza di quello, che ui voglio dire sin consequenza di quello, che ui voglio di me sin consequenza di quello, che ui voglio di me sin consequenza di quello, che ui voglio di me sin consequenza di quello, che ui voglio di me sin con sin con sin con la discontina di però di con con sin con sin con si quello, che ui voglio di me sin con sin

### PROPOSTA VIII.

Lo Spacio del Tuono diuiso in due parti equali nel mezo delle sue estremità: il suono della mezana chorda di tutto il partimento sopra auanza il suono del maggiore estremo per lo acuto: del minore per il graue.

L N. Ancora che questo, per le cose che hauete dimostrato, non si possanegare da alcuno, che habbia giudicio: tuttania colmezo della Dimostratione, se l ui è in piacere, la farete piu chiara. G 10 s. Sia adunque, si come nella Precedente, ab diniso in Diciotto parti equali di maniera che a b & c b ssa il Tuono. Dico che il suono, che nasce da ab per lo acuto: & lo istesso il buincelo cione dalla lb sopra ananza il suono, che nasce da ab per lo acuto: & lo istesso ib unincelo cione dalla lb sopre che ab è il Tutto, & lò vna delle sue parti: però, per la Quarta dimada di hoggi: ab fa il suono piu graue, et lb piu acuto. Et p la istessa per che lb è il Tutto.

## Ragionamento

dicb, & c b sono parti: però il suonolb è piu grane del suono c b . Adunque lb soprauanza il maggiore estremo del Tuono per l'acuto, & il minore per il grane. La qual co-Sa ni era debitore di dimostrare. FRAN. Sete satisfatto M. Claudio: & se altro ni re-

| a 1 | ) malle | 0_0015 | b               |
|-----|---------|--------|-----------------|
| 18  | 17      | 16     | mendismusing sa |

sta che dire , fatteni inanzi. C L A v. Son satisfatto ueramente & si può seguitare pin oltra. G z o s. Diro adunque che.

### PROPOSTA.

Il Tuono non si può dividere in due parti equali con certi & de terminati numeri rationali.

Arith. lib. 1.cop.9.

Es 1. Come no ? non si affatico Michele Stifellio di dimostrare , contra quelli, che teneuano il contrario, che questo si può fare ottimamente? & lo dimostrò ancora con numeri determinati, & come può stare adunque che questo non si possa fare? & 10 s. Come lo dimostra il stifellio? ne lo ricordate? DE s1. Si bene. G10 s. Di gra tia dimostratelo: perche ui uoglio saruedere l'errore di questa cosa. De s. 1. Moltiplica il Stifellio i termini radicali della proportione Sesquiottana, che è (come hauete piu uol te detto ) la forma del Tuono, l'uno nell'altro: & il produtto pone tra il maggior termine della proportione & il minore, in questo modo dividendolo con queste cifere - & con o indue Semituoni minori, i quali habbiano appresso lo Schisma. Di maniera, che

| 4      | 9.  | Semituono minore col schisma. 0. |
|--------|-----|----------------------------------|
| Tuono. | ξz. | 72.                              |
|        | 8.  | Semituono minore col Schisma. U  |

uoi pur uedete, che il. o.& la n. 72.& lo 8. sono numeri certi & determinati. Et non sola mente divide questo intervallo: ma gli altri ancora: iquali sono piu minuti assai: come sono il Comma: oltra il Semituono maggiore & lo minore. GI o s. Sta bene Ma come uor rete ridurre in atto cotale divisione? Mi ricordo pur troppo la divisione del Stifellio : & lib.7. cap. mi ricordo anco, che Nicolo Tartaglia nella Seconda parte del suo general Trattato de Numeri & Misure:corse la posta col Stifellio:percioche in questo luogo pose tutto quello, che hauea scritto questo ueramente dotto Mathematico : ma ( come ho detto ancora ) in qual maniera norrete ridurre all'atto tale dinisione? Vedete, che ella è irrationale: per cioche tutte le uolte che si moltiplica i minimi termini di una proportione tra loro: & che dal produtto non si possa cauare la radice. Quadrata: se li pone appresso questa cifera. v. la quale significa (come dimostrai nelle Istitutioni) quella Radice, che si hà da cauare di quel tal numero. La onde il 72 il quale pone il Stifellio,che è il produtto della moltipli catione di 9 con 8, non hà altramente la Radice quadrata, & però gli hà posto appresso la cifera z. onde tale divisione si chiama Sorda & Irrationale. Et però dico, che la proportione Sesquiottaua non si può dividere in due parti equali con numeri certi & deter-

13.

37.

minatirationali. Et per consequente il Tuono. Et che questo sia uero, uedete de'l Stifellio nel fine del nominato Capitolo dice: che ne Giordano, ne il Fabro, ne alcuno huomo dotto nego giamai, che tale divisione si potesse fare: parlando della sua: ma non gia con numeri rationali & determinati : come douete anco intendere la mia proposta. DESI. Di questo mi curo poco, pur che si possa dividere con certi numeri. G 1 0 s. Et di questo poco conto tiene il Musico: ma si bene che siano certi & rationali . La onde ui uoglio dire, che quelle tre quantità, che pone il Stifellio nella sua divisione : sono non solamente ( comparando le estreme con la mezana ) irrationali:ma etiandio incerte. FRAN. Ecome sono in certe? GIOS. Percioche le proportioni delli Schisma, per la V entesima quinta proposta di heri , sono incognite & irrationali:le quali, se si aggiungeranno à qual si uoglia proportione, che sia rationale: quello che uerrà, sen-La dubio alcuno, sarà irrationale & in certo: come ui dimostrerò unaltra fiata: ma per ho ra contentatine di questo. Et dico incerto & irrationale, in questo modo: perche il Musico non si può preualere di esse in modo alcuno: essendo che non può tra due date chorde, che suonano il Tuono, col mezo del numero, A.72.porre una terza chorda mezana : che partischa equalmente il Tuono in parti equali, ouero equalli internalli di tal sorte : che tanta sia la proportione del suono, che nasce dalla chorda grave & dalla mezana : quanta quella del suono, che nasce da questa & dalla acuta. Et che cio sia uero, poniamo questo essempio dell'intermallo a b della Precedente: nel quale siritroui tra, a b & c b collocato il Tuono. Pigliate qual si uoglia di uoi un Compasso: So ponete tra a & claquantità di una meZana chorda: di maniera che dividi la proportione a b & c b in due parti equali: & che tanto sia la proportione di ab con la detta mezana: quanto quella di questa con la



c b: gr dimostratemelo, che cosi sia: ch'io noglio pagare tutto quello, che honestamente mi co dannarete. ADRI. Io per me non lo saprei fare. FRAN. Ne anco io. CLAV. In uerità che è imposibile. DESI. Se questo non ui da l'animo di far uoi, che pratticate le cose della Musica:io noglio credere, che quello, che è à noi impossibile, possa anco à me & ad altri intrauenire. Però non so che mi dire in questo fatto. Dite uoi appresso qualche cola M. Gioseffo se hauete da dire. G10s. Vi noglio dir questo:checon tutte le braunre, che habbia fatto il Stifellio, huomo ueramente dotto nelle Discipline mathematiche & ingegnoso: non lo pote, ne potrebbe anco fare, se ui fusse, con questi suoi numeri certi. ADRI. Che ha uoluto adunque fare il Stifellio? GIOS. Mostrare il suo in gegno con tra alcuni, che detto haueano, che non si poteua partire il Tuono in due parti equali con certi & determinati numeri: per non hauere nominato li Rationali. A DR I. Stà bene. FRAN. Per quello ch'io neggio, da queste dinisioni fatte à questo modo: poca utilità si può cauare nelle cose della Musica: & però le iudico, per dirui il uero liberamente, uane & inutili: & in ciò non credo offendere il Stifellio, ne altri. G 105. Sono ueramente inu tili & superflue quato all'uso prattico:ma quato poi alla parte speculativa ; non ui potete appagare se non di quello, che neduto hauete. FRAN. No dite pin cosa alcuna, per uostra fe, di questa cosa: & ritornate al uostro proposito. Et se no fusse, che hauete nelle Istitutio ni insegnato il modo di ritrouare in due maniere le Chorde mezane: ui uorrei pregare, 24.8.25. poi che lluogo lo ricerca, che hora le doueste dimostrare:ma sarebbe superflua cotal cosa Gros. Anti ui norro dimostrare l'uno & l'altro modo, in queste due proposte seguenti, espedito che mi hauro da questa. CLAV. Per qual cagione? GI os. Perche quantum-

que habbia dimostrato ritrouare: cotali Chorde mezane: non ho pero in talmaniera & cesi copiosamente dimostrato & prouato il tutto, che appresso di alcuno non possa nascere qualche dubio :effendoche iui ho dimostrato cotal cosa con breue modo : ma à mano à mano ui dimostrero tutto quello, che in questa fattura si può dimostrare. DESI. Fin qui non haucte ancora dimostrato la Proposta : però apparechiateui di dimostrarla. G 10 s. Eil douere: & io in quattro parole paghero il mio debito. Vi ricordate quello ch'io disiil Primo giorno dimostrandoui la Nona proposta? ADRI. Ce so ricordaimo. GIOS. Vi disti,che L'interuallo Superparticolare non riceue ne uno,ne piu mezani termini,che lo di uida proportionatamente in due, o piu parti equali. CLAV. Coste. GIOS. Etper la Prima dimada di hoggi: Quella istessa pportione, che si troua da Spacio à spacio : si troua anco da Suono à suono. Ma il Tuono non nasce egli da un Superparticolare? essendo che è contenuto dalla proportione Sesquiottaua? ADRI. Euero. Gios. Fatte hora uoi la con clusione. ADRI. Adunque bisogna dire, che'l Tuono non si possa partire in due parti equali, con certo & determinato numero rationale: quantumque si possa dividere con nu meri Sordi & irrationali: come hauete dimostrato. G 1 0 s. Costè: ma,per il Corrolario etiandio della Ventesimaquinta proposta del giorno passato, habbiamo : Che, Di quelle proportioni, le quali non hanno n elle loro Radici il maggior termine, che sia Numero qua drato, & lo minore la V nità: le proportioni delle loro divisioni sono incognite & irrationali: Ma i termini della proportione del Tuono; i quali sono 9 & 8:non sono sottoposti à cotallegge: quantumque il primo sia Numero quadrato: Ad unque le proportioni delle divisioni, che si facessero del Tuono, sarebbono incognite & irrationali. Ma l'essere à questo modo: è, che non si possino ( co ne poco fa ui bo dichiarato ) descriuere con numeri determinati & rationali. Adunque il Tuono non si puo dividere in due parti equali con certi & determinati numeri rationali: come dice la proposta: & come ui douea dimostrare. FRAN. In uerità, che questa dimostratione mi ha grandemente piaciuto .pero M. Gioseffo, seguitate (se'l ui è in piacere) il uostro ragionamento: percio che con gra de utile nostro & diletto meraniglioso ui ascoltiamo. G 1 o s. Seguitero: Ma aggiungetean co: questo che non si possa dividere minormente in piu di due. D E s I. Hauete dichiarato il tutto ottimamente & dimostrato: di maniera che non ui resta dubio alcuno: però potrete seguitare à uostro piacere : & dimostrare in che modo si possano ritrouare queste Chorde mezane tra gli estremi suoni di uno internallo : dimodo che lo dinida in due parti equali Eproportionali. G 1 0 s.V olendo far questo, uerro prima à dirui:che

### PROPOSTA. X.

Potiamo partire il Tuono & qualunque altro interuallo in due parti equali: & dimostrare i termini delle uere metà nelle chorde

A Precedente hà dimostrato, che'l Tuono non si può dividere con numeri determi nati en rationali: hora la Presente dimostrara che tal divissone si può sare Geome i rricamente: senxa ragione dimostrativa de numeri. Et questo ui voglio dimostrare in due modi: delli quali il primo sarà di ritrouare una Chorda sola mecana proportionale, che lo partisca in due parti equali: L'altro sarà di ritrouare non solamente una chorda ma piu chorde ancora, che lo divida proportionalmente in quante parti equali sarà dibisogno. I quali modi serviranno, non solamente alla divisione del Tuono: ma etiandio di quals suglia intervallo. Il primo modo adunque sarà questo. Sia la chorda a b sopra la quale, per la Prima di hoggi, sia accommodato il Tuono alla sua proportione: es sia a b es e bi detto Tuono. Faccio prima de ecome stà nella figura, chi o ui propongo, equale alla a bico

b:& f e quale alla c b.Onde sia dibisogno tra la chorda de & la fe,che sono le estreme chor de del Tuone:porre una Chorda meZana proportionale.Il perche servendomi della Nona



proposta del Sesto de gli Elementi di Euclide: secondo la traduttione del Campano: o del le Terzadecima secondo Theone: aggiungo dipoi, per la Quartadecima del primo la linea e g equale alla se: & compono tutta la dg: sopra la quale descriuo il Semicircolo d.h.g.& sopra il punto e, doue la de seconiunge con la e g: per la Vndecima del detto, tirro la perpedicolare e h.che uadi alla circonferenza d hg: & descriuo le linee d h & g h. Es perche, per la Trentessima prima del Terzo , l'angolo d hg nel semicircolo è angolo retto . & nel Triangolo d g h, dall'angolo retto alla base perpendicolarmente se tirrato la linea e h: pero per il Corrolario della Ottaua del Sesto, e h uiene ad essere la ricercata Linea, o

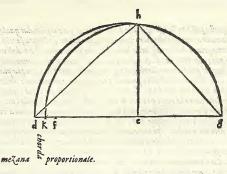

Chorda mezana proportionale della de & fe.Faremo adunque la linea Ke equale alla he:la quale diremo esfere il terminedella uer à metà del Tuono mella chorda de: & la ri trouata chorda mezana proportionale tra de & esfecondo l proposito. Es si come tanta è la proportione di Spacio à spacio à come per la Prima dimanda è concesso, cossitanta è la proportione di Suono à suono. A questa maniera adunque si porrà dividere nonsolamente il Tuono ma qualunque internallo minimo: ritrouando la Chorda mezana proportionale: secondo la lungbeza delle linee, che ueramo nella figura. F. K.A. Hancua in animo di dimandari quello, che dicono & dimostrano le da uoi allegate proposte di Euclide. onde quando ui tornasse commodo, mi fareste grande apiacere à dichiararte: per non essentio prattico di queste cosse. G. O. s. Son comento: perche, per essere saili: & pigliando & accetandos per vere, come dimostrate: in quattro parole ui risoluerò il tutto. La Decima quanta proposta del primo di Euclide adunque dimostrache Se da una retta: come sure su be dire he, nell'essempio dato: & da un punto, che sia in essa come sara el une poste dalla medesma parte: come sono de & es es s'axanno gli angoli, che sono à canto tuno poste dalla medesma parte: come sono de cor es s'axanno gli angoli, che sono à canto tuno

& l'altro come sono de h, & h e grequati à due restirquelle due reste sono poste à dristural una con l'altra come sono de & e gref fanno una linea sola. Fri n. n. son satisfatto di quest a andate all'altra. Gro s. La V ndecima del Primo anno è sacile per cioche de mostra in qual maniera, Da un punto segnato, come sarebbe e, in una linea resta : si come è la de; si possa leure una resta linea: come sarebbe e h: la quale faccia due angoli restiri quals sono li gia mostrati. Et accioche quando ui occoresse di leuare tal linea, lo possate sare prestamente: ui uoglio mostrare un modo prattico bello & breue. Sia de qua linea



retta, come è quella posta nello essempio, che ui hò datto. & sia e il puto, dal quale faccia biso gno di leuare un'altra retta ppedicolare: la quale dall'una pte & l'altra faccia due angoli retti. Segnaremo prima due punti nella linea d g, che siano equidistati dall'una parte & dall'altra dal puto e.& saranno K.& l.Fatto questo, porremo il piede immobile del Copasso in l'uno delli segnati punti: come sarebbe K:& con quella apertura, che piu piacerà à noi: pur che di poco sia distante dall'altro punto l: per maggior commodità : descriueremo la piegata lineal m. Hora con quella istessa apertura di compasso porremo il piede immobile nel punto l'& descriuero la piegata linea K m, secondo la quantità della l m. Il che fatto, dal punto e al punto m, doue si coniungono l m & K m, tirraremo una linea retta giustamente: la quale sarà e m: & questa dico, che sarà la Perpendicolare ricercata. A DRI. Mi hauete fatto un singolare apiacere, ad insegnarci questo bel modo & facile di leuare tallinea. CLAV. Et io l'ho hauuto molto caro: perche è necessario saperlo ad uno, che si adoperi nelle cose delle misure. FRAN. Seguitate pur l'altra M.Gioseffo:se'l ui è in piacere. G10s. La Trentesima prima del Terzo dimostra, che Tutti gl'angoli, che si fanno di due linee rette:come sono le d h & h g:in uno Semicircolo:come è d h g:sono retti:come è l'angolo dhg. CIAV. Questa è manifesta, oltra l'essempio, che mostrato hauete. Ma che dice il Corrolario della Ottana del Sesto? Gros. Che in ogni Triangolo rettangolo:co me d g h: se dall'angolo retto d h g alla basa d q si condurrà una reta linea perpendicolare come è la he:tal linea sarà mezana proportionale tra li due partimenti della detta basa de & eg. Et simiglian temente l'uno & l'altro lato: cioè h g & h d, tra tutta la basa d g: & la parte della basa ad esse parti conte rminale. Et questo è detto: perche la linea h e di ui de il Triangolo d'h gin due triangoli minori di una istessa specie: che ciascheduno col maggiore ha un angolo retto: & sono he di& he g. Et la e g si chiama conterminale al lato g h: & la e d al lato d h.V edete di gratia, che bella & sonora harmonia nel suo genere siritrona tra le linee di questi triangoli : i quali si fanno per la detta perpendicolare. A DRI. Veramete è cosa mirabile quella de i Numeri: ma sopra ogn'altra è miracolo nella natura l'Huomo: il quale col suo divino intelletto uà investigado & ritrovado cose tato sotili, difficili & rare. G10s. Questo è poco Messere. rispetto à quello, che uede il Mathema tico: per che in uerità nede tal cosa tra i Numeri & altre Quantità; che meritamete può stimastimare con li Pitagorici : che tra loro fiano alcune cofe diuine. Ma passiamo hormai all'altra proposta.

#### PROPOSTA. XI.

Potiamo diuidere qual si uoglia Interuallo in più parti equali:& dimostrare i Punti delle parti nelle chorde sonore.

RAN. Credo, che qui sarà dibisogno di adoperare il: Mesolabio non è cosi M. Gioseffe? G10 s. Così è: percioche senza il uo mezo non ui potrei dimostrar cosa alcuna. DESI. Parmi che sia quasi superstuo il uoler replicar quello. che altre fiate hauce dimostrato G10 s. Non giudico superstuo quello, che bà dibisogno di esser ri cordato è dimostrato. per le Dimostrationi, che banno da seruire alli nostri ragionamenti. Tanto piu, che gia ui insegnai col mezo di questo Istrumento ritrouare Tra due linee da te una linea sola mezana proportionale: che hora ui noglio dimostrare, che non solamente una, ma due è anco più se ne possa porre: se mi prestarete udienza. ADRI. Altro non desideriamo: però seguitate pure allegramente à dimostrare quello, che ci hauete proposto. G10 s. Così noglio fare Messer: ne mi uoglio smarire à patio alcuno. Sia aduque la chorda a b, sopra la quale sia accommodato qual si uoglia interuallo tra a b & c

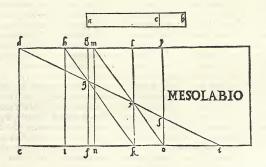

b: & fia dibifogno di partirlo in tre interualli. Bifogno à, che fecondo l'modo mostrato nelle Istitutioni, si ritroui tra la chorda a b & c la c b due chorde mez ane proportionali. Onde piglio primieramente l'istrumento Mesolabio: & lo acconcio nel modo , che si conuiene: pomendo tre Parallelogrammi de fg. bi K l:mn o p.: l'uno sotto l'altro: come uedete. Dima doche de fg. stias spira gli altri: & illato de viene ad esfere di punto equale alla quantità della chorda proposta a b. Faccio di poi illato po del erezo parallelogramom no p. equa le alla chorda e b. in punto s. El accommodo gli altri di maniera, che i loro diametri K h & m o si affrontino con i lati g & l K. nei punti q & r. Onde nacle due mez ane linee, q f & r K. & le quali dico essere alle de & so proportionali: & che tra le chorde a b & c b, s haueranno à collocare: percioche divideranno l'interuallo a b & c b delle datte chorde

par-c.25.

in tre parti equali: secondo'l proposito. Et che tali linee siano proportionali : lo dimostro in questo modo. Poniamo, che le linee causate nel Mesolabio siano de: qf:rK:so: & siano q &r li segni de gli affronti de i lati delli Parallelogrammi con li diametri. Produco le linee d se e o tanto, che concorrino insieme: le quati, per la Quinta Dimanda di Euclide, concorreranno nel punto t.Onde nascerà il Triangolo d t e:il quale hauerà l'angolo e d t, minore dell'angolo de t:& per la V ndecima definitione, è detto Acuto. Et de t:il quale, per la Ottana, si chiama Retto. Ma perche inanti che si monesero li Parallelogrammi, gli an goli de f,h i K,& m n o delli Parallelogrammi,& i lati loro à questi angoli oppositi, erano equali: saranno etiandio tra loro equaligli angoli e f d: i K h, er n o m: come è determinato e'r dimostrato per la Sesta del Sesto. Et, per la Ventesima ottana del Primo, le lineed f,h K, & mo faranno ctiandio Parallele. Et perche li Triangoli de t,q f t,r K t,& fo t,hanno l'angolo dt e commune, & ancora commune un'angolo retto : però , per lo Secondo Commune parere , & per la seconda parte della Trentesima del Primo , dico tali Triangoli esfere di angoli retti. Et per la Quarta del Sesto: simigliantemente per la Seconda del medesimo: hauere i lati proportionali. e esfere, si come de si conviene con q f: cosidt con qt. Et si come r K con so:cost r t con ft. Dipoi, perche all'altro lato del Triangolo df t fu fatto h K parallela: però, dico prima separatamente, per la Seconda del Sesto: si co me si troua da con a f,cosi ritrouarsi fK con ft. Et insieme dipoi, per la Decimaottana del Quinto : si come d t conviene con q t: cosi f t conviene con K t . Et perche il lato q f del Triangolo q t fè fatto parallelo di r K: però, per le istesse Proposte, si come conviene ft con Kt: cost conviene qt con rt. Et per la V ndecima del Quinto: cost convengono dt con qt. Et di nouo, per le istesse Proposte: come insieme conuenzono q t con r t:cosi conuenzono r t con [t.Onde queste quattro linee dt,qt,rt,& [t dico essere proportionali. Ma habbiamo dimostrato, che si come sitrouano di con qui cosi conuenirsi q f con r K. Simigliantemente,quella conuenien a,che si troua essere trar te stessere etiandio trar K & so :adunque, per la V ndecima del Quinto, queste linee de, qf, r K & fo, saranno proportionali. & tra de & so, saranno ritrouate due linee meZane q f & r K, le quali sono proportionali: si come ui douea dimostrare. E adunque il proposto internallo ab & c b diniso intre parti equali: come hauete potuto uedere: & come ui douea dimostrare. Dess. Tanto bene hauete dimostrato questa proposta, che è imposibile, che possa essere altramente. Ma cotale dimostratione, non hauete trattato come Musico: ma come Geometra. G10s. E nero: & non è inconveniente: percioche applico poi questa dimostratione al proposito: come have te ueduto. DES I. Ecosa molto commoda: & sta molto bene. FRAN. Nelle Precedente hauete dichiarato sopra la Figura tutte le proposte, che hauete allegato di Euclide, con le quali dimostrato hauete il uostro proposito: però se'l non ui rincrescie fattello, di gratia, anco in questa. G 1 0 s. E giusta dimanda: però son all'ordine: se bene le cose andranno un poco in lungo. FRAN. Lasciate però la Sesta del Sesto: percioche è manifesta da quel lo, che detto hauete: & dichiarateci la Ventesima ottaua del Primo & così uerrrete ad es sere un poco più breue. Gros. Questa proposta dice: Se una retta linea : come sarebbe nella Figura, la quale ho fatto, la dt: uerrà sopra due rette, come sono g f & l K : & l'angoto di fuori causato da quella, si come d q f sarà equale all'angolo opposto di dentro, come grK:ouero che li due angoli di dentro, come sarebbono fgr & gr K da una medesima parte siano equali à due angoli retti: quelle due linee saranno equidistanti. FRAN. Std. benisimo. CL AV. Il secondo commune parere è manifesto. G10 s. E uero: & dice, che Se à cose equali, come sono d so e: q so f: & r so K si aggiungerà cose equali: come st o: dimodo che ne uenga di e:qtf. or t K: tutte le somme saranno equali. CLAV. Dichiaratici adunque la Seconda parte della Trentesima seconda del Primo con l'essempio. Gros. Questa dice: che Tutti tre gli angoli di uno Triangolo di dentro, come sono gli angoli d,t,& e del Triangolo d t e, è necessario, che siano equali à due retti angoli, i quali sono Kofer so t. Ad R 1. Vi entra una gră fattura, à dimostrar queste Linee proportionali: poi che bisogna passare per il melo di tante cose. Ma diteci la Quarta, ò la seconda del se condo. G 10 s. Anzi ui noglio mostrare quello, che dimostra & conclude l'una & l'al-

tra.

tra. Et incominciando dalla Seconda, questa propone: che Se una linea retta, come è la gf, sarà posta parallela ad un lato di alcuno triangolo: come de del Triangolo di e: segarà porportionatamente i lati di esso triangolo, che sono d t & e t. Et se, per il contrario, i lati di uno Triangolo saranno segati da una linea retta proportionatamente : quella retta linea sarà all'altro lato del Triangolo parallela. ADRI. Questa s'intende benissimo: Onde seguitate la Quarta. Gios. Dimostra la Quarta proposta del Sesto, chio ui allegai : Se due triangoli, come sono det, & qft, sono insieme di angoli pari: che i lati, i quali sono intorno à tali angoli, sono proportionali, & quelli, che sono sotto questi angoli, come de, et: qf,ft; & rK, Kt sono di simile ragione. FRAN. Questa è chiara à bastanza, per l'essempio, che hauete addutto: Però seguitate à dichiararci la Ottaua del Quinto. G10s. Questa ui parerà un poco strana: percioche pare, che habbia in se qualche contrarietà. Ma in uero è cost, secondo che ella si dimo ftra. essendo che ella dice : Tra le grandezze inequali, come sarebbe de, q f, & r K: la maggiore de ha maggior proportione, che la minore q f ad una medesima r K. Dise poi : E la medesima r K ha maggior proportione alla minore q f, che alla maggiore de. DESI. Si consumarebbe molto tempo à volerla dimostrare di modo, che si restasse senza dubitanza alcuna. Ma tenetela per uera, perche è cosi in fatto. A DRI. Cosi la crediamo:ma ui è anco da dichiarare la V ndecima pur del Sesto. G 105. Allegandoni tal proposta, ui diedi anco gli essempij : però non ui è in essa alcuna difficultà. A D R I. Poi che non c'è altra difficultà, parmi che uano sarebbe il uoler replicare le cose senza proposito : però quando non haueste da dire altro sopra questa dimostratione : essendo noi chia ri del tutto: uorrei, che passasti à dimostrarci qualche altra cosa. Ma ui so che dire, che bisogna hauer buona memoria, a uolersi ricordare tante cose: perche in uero, per quello ch'hauete mostrato, gli entra una gran quantità di robba, & una grafattura. G 10 s. Assaicose ui entrano per certo, & assai fattura si è fatto : & chi uolesse dimostrare tutte le Proposte, ch'io ho addutte, non bastarebbe una giornata intera. FRAN. Troppo hauete fatto : anzi à qualcheduno di noi piu di quello , che bisognaua : percioche queste co se si accettano tutte per uere : essendo dimostrate nella Geometria. Onde tutto quello, che è stato dimandato, non è ad altro fine , che per hauerne un poco di maggiore intelligen a. GIOS. Hauete adunque inteso il tutto. Se hauete qualche dubitatione appresso di uoi, scopritela, inanzi ch'io pasi piu oltra. CLAV. Non ci resta cosa alcuna da dubitare. Ma ditemi di gratia: s'io nolessi dividere l'intervallo, che havete dimostrato diviso in tre parti, in piu parti di tre : che modo haurò da tenere? G10s. Il modo istesso : ma bisognerà aggiungere ad ogni parte, che uoi uoleste fare, oltra le tre fatte, un Parallelogrammo : se ben fussero (dirò così) mille, & per tal modo haurete sempre quello, che ri cercarette. Ma lasciamo hormai queste cose Geometriche da un canto : & ritorniamo alle cose proprie della Musica. DESI. Per uostra fè, inanti che passiate piu oltra, lasciatemi dire quattro parole. G10 s. Dittele pure al uostro bel piacere. DES1. Se non è uerò, che'l Tuono si possa partire in due parti equali : come fin hora tutti siamo certi , per quello che ci hauete dimostrato : parmi che quella opinione che hauea quel gran Musico antico Aristosseno, douesi essere da pochi abbracciata: il quale divideua in altra maniera il Tuono di quello, che hauete dimostrato nella Nona proposta : & non si curaua, che le parti delli suoi Tuoni diuisi in Semituoni fussero l'una piu ristretta dell'altra, contra il Corrolario della Quinta. Ma secondo che le chiamaua Semituono, uoleua che s'intendessero per la interametà del Tuono. G 10 s. Questa opinione non si può con uerità accettare ne per buona, ne per uera: percioche, come hauete ueduto nella Sesta proposta à punto : è falsisimo dire : che Dinisa la differenza del Tuono nella chorda in due parti equali, si divida il Tuono in due parti proportionali . Onde la divisione di Aristosseno era: per darui un'essempio: & porloui dauanti gli occhi: acciò piu facilmente lo comprendiate: la nominata Sesta proposta di sopra. Percioche diviso l'intervallo a c in due parti equali al & l c, nasce due proportioni l'una Sesquidecima settima al : & l'altra

tra Sesquisestadecima le. delle quali la prima senza dubio alcuno è minore della secon da : come ciascheduno di uoi lo potrà conoscere : se hauerete riguardo alli Denominato rii dell'una & della altra delle due nominate parti, o proportioni, che chiamar le uogliate. La onde quanto questa cosa sia ragioneuole: lascio fare giudicio à noi altri : che hormai siete in queste cose bene istrutti . C L A V. Eui alcun'altro, che bab-

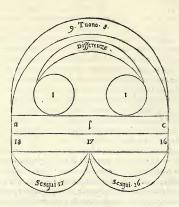

bia hauuto questo parere? G 10 s. Siamo à punto intratti in quello ragionamento, ch'io uolea. Vi dico, che molti ne sono: tra i quali (lasciando gli altri per breuità) è uno Martia no capella:il quale ragionando de i Generi delli Tetrachordi nel Lib.o. no solamente hà di uiso il Tuono in due parti, come faceua Aristosseno: ma in tre & anco in quattro. Et qua do lo divideua in due, chiamaua ciascheduna di quelle parti Semituono: & quando in tre Diesis tritemoria:ma quando lo partiua in quattro, le nominaua Diesis tetartemoria. Essendo che poneua tali Diesis hora per la Terza parte, & hora per la Quarta parte del Tuono. FRAN. Che uogliono dire, per l'amor di Dio, queste parole cosi saluatiche : Tritemoria & Tetartemoria, che nomina quest'huomo da bene di Martiano? G 105. Mi fatte ridere: sono parole Greche: & la prima unol dire Terza parte: & la seconda signisica Quarta parte: delle qual parti si compongono al modo suo le specie de i tre Generi: Dia tonico, Chromatico, & Enharmonico. DES I. Mache diremo della opinione, che hebbe Filolao nella divisione medesimamente del Tuono? percioche tentò di dividerlo per un'al tro uerfo. Et parmi, se bene mi ricordo, che hauesse piu del ragioneuole: che non hebbe Art stosseno. Clav. Di gratia, se ui ricordate, ditteci, che opinione hebbe questo grande huomo. GIOS. Miricordo quello, che dice Boetio in questo proposito. Però douete sapere, che Fi Musicalib. lolao fu Filosofo pitagorico: et seguitaua molto (come era costume de i Pitagorici) le ragio ni de i Numeri: onde pose il principio del Tuono in gl numero, che è il Primo dopò il Primo pare, o questo fu il Ternario, riputato da i Pitagorici Numero pfetto: come dimostra Ari stotele nel principio de i Libri del Cielo: & haunto in soma neneratione. Questo in se stesso

3.cap.5.

onoltiplicato pduce il 9: & moltiplicato nel 9 pduce il 27 il quale è il secodo numero Cubo: & il termine maggiore della pportione del Tuono maggiore: che accipagnato col 24 c. che nasce dalla moltiplicatione del Ternario nel Primo Cubo, che è 8: & è il minor termine della proportione del Tuono nominato, che contiene la proportione Sesquiottaua: la quale si troua ne i suoi termini radicali tra il nominato Primo numero Cubo; & il Nouenario, che è il secondo numero delli. Quadrati conde escando il 27 lontano dal 24: serua l'issessa disserva a del Ternario; percioche il Ternario; la Ottaua parte di 24: serua l'issessa esse si la contiene del Ternario; ritorna medessimamente 27. La onde questo Filosos & Musico eccellentifimo de quei tépi duise tuttà questa somma in due parti à silo nominata da i Musico. Semituono minore. Et a disserva da queste due parti: 4. che 13: che la Vita si nomino. Comma, come uedete dissegnato in questa figura Et uosse Delis sus solle che l'Diesis sus su nomina.

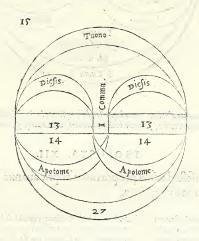

essendo che.13.è la disserenza, che si troua tra 250 & 243: che sono i termini radicali del minor semituono de gli Antichi: & composto della Vnità, del Ternario, et del Nouenario numero. La quale Vnità poneua come quella, che tiene il luogo del Punto: il Ternario, come quello, che tiene il luogo della Prima linea impare: & il Nouenario, del Primo impare Quadrato. Ma dall'ordine nato dalla moltiplicatione del . 27, ne i termini radicali del Tuono 9 % 8: contenuto in quest'altra sigura: potrete conoscere la intentione di questo gran Filosopho. Nacque dopoi, che da i Musica il loro nome. Est se bene si ueste contenuto il maniera, che sin hora non hanno cambiato il loro nome. Est se bene si uede, che questa di uissone sia fatta con molta ragione: & habbia piu del ragionevole, che quella fatta da Ari stosse si tuttavia quanto ella sia commoda alle cose della Musica: da quello, chio ho dimestrato, & che son per dimostrarui lo potrete comprendere. Ma lasciano horma ique si feco.

## Ragionamento

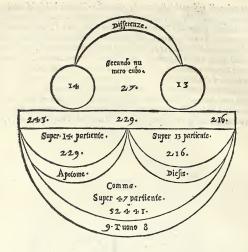

ste cose da un canto, & ritorniamo à quello, che è nostro principale intedimento :percioche ui uoglio dimostrare, che (secondo la diuistone, che faceua Aristosseno del Tuono)

### PROPOSTA. XII.

La Sesquisestadecima proportione sopra auanza l'intera metà del Tuono maggiore.

T che cio sia uero ascoltate. Siano, per la Settima proposta di hoggi, a & b li termi ni dell'interuallo del Tuono: & siano l & b l'interuallo Sesqui sestodecimo. Dico l b esser maggiore della intera metà di ab. Onde, per la Quintadecima proposta del Primo ragionamento, ritroueremo prima la parte. Aliquota di l suo termine mag-

| d     | c    | a  | 1  | ь  |
|-------|------|----|----|----|
| 18 16 | 1 16 | 18 | 17 | 16 |

giore secondo il b termine minore: & haueremo c, che sarà la sestadecima parte di l: la quale aggiungeremo ad esso le risulterà d. & il d comparato allo l, per la Desinitione de i superparticolari, è sesquisestadecima: adunque d comparato ad l: & t comparato al b, sono due sesquischedecime congiunte: M ail d comparato alb, per la Trentesimasesta del Primo, contiene maggior proportione, di quella che contiene a & b. adunque d & b proportione raddopiata trapassa la
proportione d & b: che è quella del Tuono, ouero il tuo internallo. Et perche, per la 9 y ar
tadecima dignità: Ciascheduna cosa, la quale raddoppiata trapssi un'altra cosa: è neces
sario, che ella sia piu della sua metà: però dico, che la Sesquidecima sesta proportione supera la intera metà del Tuono. Et questo è quello, che ui douea dimostrare. La onde aggiungeremo questo Corrolario.

#### CORROLARIO.

Il perche è manifesto, che ogni proportione, che sia maggiore del la Sesquidecimasesta, necessariamente supera l'intera metà del Tuono Sesquiottauo.

RAN. Da questo s'incomincia à uedere:per qual cagione la proportione Sesqui quinta decima sia la forma del nostro Semituono maggiore. Ma seguitate à pagar questo, che per uostra cortesta, ue siete satto debitore. G10s. E cosagiu sta & honesta:però ascoltate.

### PROPOSTA. XIII.

La Sesquidecima settima proportione è minore della metà intera del Tuono maggiore.

T così lo dimostro. Sia comencila Settima proposta, a Diciotto parti fatte dell'in terva illo del Tuono: con fiano c Dicesette. Ritrovo prima, per la Quintadecima pro posta del Primo giorno, la parte Miquota di a, secondo il e: co uiene f: il quale aggiunto allo a, nasse del Dipoi ritrovo, per la istessa di c, fecondo il e Denominatore della sesquiottaua, che è la sorma del Tuono: con eviene h: il quale aggiunto al c, ne da e. Dico hora a co co fimigliantemente a co d: per la Settima

| e    | h      | d     | f    | a  | E  | g |
|------|--------|-------|------|----|----|---|
| 19 1 | 2 - 18 | 19 17 | 1 17 | 18 | 17 | 8 |

dignità:esser Sesquidecima settima. Adunque d & c sono due sesquidecime settime con gunte. Ma, per la Quintadecima nominata, c allo e uiene Sesquiottauo: imperoche e contieme c & una sua ottaua parte: & per la Tremtesmasse la color maggiore è la proportione di e alc, di quello che è d ad esso c. Adunque la Sesquidecima settima proportione, per la Quintadecima Dignità, è minore della intera metà del Tuono. Imperoche: Quello, che raddoppiato non arriua allo intero, non puo esser promodo alcuno la sua metà. Da questo adunque ui sarà manisesto: che la Sesquidecimas ettima proportione è minore della intera metà del Tuono maggiore. Et questo è quello.

che secondo la proposta ui douea dimostrare. DESI Adunque per quello che si nede sin hora bisogna dire:che.

#### PROPOSTA. XIIII.

Enecessario, che la metà intera del Tuono Sesquiottauo: caschi tra la proportione Sesquisestadecima & la Sesquidecima settima.

I o s. E cost ueramente: E uoglio che sia una delle proposte, ch'io ui uolea dimostrare conde dico. Essendoche, per la Duodecima di questo, la Sesquisessa del Tuono maggiore. Esper la Precedente, la Sesquidecima e minore: è mecessario, per la Sestadecima Dignità, che la metà di una cosa caschi nel mezo di due: delle quali l'una sia maggiore E l'altra minore di essa metà. Ma perche la Sesquidecima settima è minore: però è nètessario, che la metà del Tuono Sesquiottano cadi tra la Sesquidecima settima è minore: però è nètessario, che la metà del Tuono Sesquiottano cadi tra la Sesquidecima settima è minore: però è nètessario, che la metà del Tuono Sesquiottano cadi tra la Sesquidecima sessa, la Sesquidecima settima proportione, come secondo la proposta dimossira ui douea. C. I. A. v. Non volete voi dire anco qualche cosa intorno al Tuono minore? GI os. Vogsio per certo. C. I. A. v. Si vi prego. A D. R. s. Dimossiraci tra quali proportioni possa cascare simigliantemente la intera metà di questo Tuono: accioche conosciuta quella del maggiore, conosciutamo etiandio quella del minore. GI os. Cossi voglio fare: onde vi propon go questa: che.

## PROPOST A- XV.

La Sesquidecima ottaua proportione supera la metà intera del Tuono minore.

Ia adunque il pacio a b, si come si èmostrato nella Secondaproposta di questo, diuiso in Dieci parti equali: di modo che tra a b & b si ca collocato il Tuono minore alla sua proportione. Et sia anco diviso il spacio a c simigliantemente in Due parti equali: di maniera che a d sia la Ventessima parte della chorda a b: & d c sia la. De cimanona. Et a b uenga a contenere Venti siate la a d: & d b la contenga Dicenoue. Non



è dubio,che ab & c b è l'interuallo del Tuono minore: & db con c b è la proportione Sefquidecima ottaua: percioche c b contiene Diciotto nolte d c onero a d:la qual proportione dico esser maggiore della intera metà del Tuono minore. Et pche, p la Quintadecima del Primo,la V nità & 1/18 è la Decima ottaua parte della soma 19. la quale V nità & 1/24 aggiŭ ea à sal somma, fà 20 18: però 20 18; per la Desinitione de i Super particolari, con 19. Es sesquidecimaottaua. Sono adunque 20 18: con 19: & 19. con 18. due congiunte Sesquid cimeottaue. Ma 20 & 18: comparato à 18. per la Trentesimases del Primo, è maggior proportione, che no è la Sesquinona: essendo che 20. con 18. è proportione Sesquinona: adüque la Sesquidecimaottau a raddoppiata sopra aua a es supera il Tuono minore, et lo suo internallo. La onde, per la Quarta decima Dignità, a Sesquidecimaottaua supera sa internal del Tuono minore: Poi che quella cosache è raddoppiata & supera sa internati à del Tuono minore: Poi che quella cosache è raddoppiata & supera su altra è un ecessario che ella sia piu della metà. Onde si può aggiungere questo Corrolario.

#### CORROLARIO.

De qui è manifesto: che ogni proportione, la quale sarà maggiore della Sesquidecima ottaua, sopr'auanzerà la metà intera del Tuono minore:

DR 1. Qui non accade replica: però andate di lungò: piacendoui. G 10 s.Vi uoglio hora dimostrare: perche è consequente à quello, che hò dimostrato: che

#### PROPOSTA XVI.

La proportione Sesquidecimanona è minore della metà del Tuono minore.

Ia adunque a b V enti parti dell'interuallo del Tuono minore:et c b Dicenoue.Sia etiandio d, per la Quintadecima del Primo nostro ragionamento, la parte Ali quota di a,presa secondo il c,& aggiunta ad esso a: & e, per l'istessa Quintadecima,ssa la parte Aliquota di c, presa secondo il o.Denominatore della Sesquinona,ag-

| e       | d           | a 22 7 23 23 | ь |
|---------|-------------|--------------|---|
| 2 I I 2 | 21 <u>r</u> | 20 19        |   |

giunta ad esso c. Et perche a b & c b è, per la Desinitione, Sesquidecimonono: & d allo a, per l'istessa Quintadecima simigliantemente Sesquidecimonono: però dico d b & c b esse re due Sesquideciminoni congiunit. C.M.a, per la Dessinitione de i s'uper particolari, e alla c è Sesquinono: cioè Tuono minore: essendo che e contiene c una siata & una sua nua parte. Et per la Trentesimasesta del Primo ragionamento, d c è minor proportione, di e c: imperoche, per la Nona dignità anco, la Nona parte è maggiore della Decimanona: però concludendo dico, che la Sesquidecimanona proportione, per la Quintadecima dignità, è minore della metà del Tuono minore. Essendo che raddoppiata non arriua allo intero come en al proposito di dimostrarui. A DR 1. Si può etiandiò concludere, per quello, che io ueggio: ch...

PROPOSTA. XVII.

La intera metà del Tuono minore cade tra la Sesquidecima otta

## ua, & la Sesquidecimanona proportione necessariamente.

10 s. Voi dise bene Messere: percioche, per la Penultima di hoggi la Sesquidecimatota matatana è maggiore della uera met à có, per la Prossima la Sesquidecimanona è minore: però per la Decimases di dignità, tra il maggiore de lo minore del meso di alcuna cosa cade esso meso. Adunque la uera et intera metà del Tuono proposso cade tra la Sesquidecimaottaua, de la Sesquidecimanona proportione: come era il propossio di dimosstrare. A di R. Son satisfatto, de ui ringratio della satica. G do s. Ma poi che siamo nel ragionamento delli Tuoni de delle parti loro: uoglio che uediamo hora, in qual maniera.

#### PROPOSTA. XVIII.

# Il Semituono maggiore si può soggiungere al Tuono maggiore & allo minore.

Tion T ciò non sarà difficile: percioche, per la Prima di questo, accommoderemo il Tuo no maggiore alla sua proportione soprala chorda ab, diuidendola in Noue parti equali: dimaniera che tra ab & c b haueremo quello, che cerchiamo: al quale soggiungeremo il minore, diuidendo la chorda c b, per la Seconda, in Dieci parti: & haue-

| а    | c    | d<br>lime state | The Company    | ь      |
|------|------|-----------------|----------------|--------|
| 180. | 160. | 144.            | 135. (-11)<br> | - 11-3 |

remo il proposito tra c b & d b.Onde, per la Nona proposta di heri, il Tuono maggiore con siste nella proportione Sequiottaua: & per la istessa proposta, il minore consta della Sesquinona. Ma perche, per la Ventesima ottana ancora di heri, la Diatessaron contiene due Tuoni l'uno maggiore, et l'altro minore, con un maggior Semituono : però il Tuono maggiore col minore, come sue parti, per l'ultima Dignità, sono minori della Diatessaron, come suo Tutto. La onde hauendo la Diatessaron la forma dalla SesquiterZa proportione: non è dubio, che ab & d b sarà minore internallo del sesquiterzo. Dinideremo adunque a b in Quattro parti equali: & nel principio della Terza parte faremo il punto e : di ma niera che e b contenghi tre parti di essa: Onde dico, che contenendo a b quattro parti, & e b contenendoue due: a b & e b, per la Quinta definitione del Primo, effere la Sesquiter-Za proportione. Mala sesquiterZa proportione ab & eb sopra auanZa il Tuono maggio re a b & c b,& lo minore c b & db:che fanno per la Ventesimasettima di heri,il Ditono: nella proportione d b & e b : adunque d b & e b, per la Definitione Ventesima seconda de giorno passato, è la proportione del Semituono maggiore, ilquale secondo il preposito a maggiore & al minore Tuono è soggiunto. A D R 1. Volendo proporre tal Semituono, che modo si haurà da tenere? G 1 0 s. Poco differente : Onde porrò prima la proposta : & poi ui mostrerò il modo. Et la proposta sara questa.

#### PROPOSTA XVIIII.

### Potiamo preporre il Semituono maggiore al Tu ono maggiore & allo minore.

Dimostratione & il modo procederà in cotal maniera. Divideremo prima la chorda a b in Quattro parti equali: & faremo a b & c b interuallo Sesquiterzo. Et sopra c uerso a faro d c equale ad una delle Noue parti dt c b:di modo che d b sia diviso in Dieci parti. Onde, per la Definitione delli Superparticolari, d b & c b viene ad

| a   | e   | d   | c   | ь |
|-----|-----|-----|-----|---|
| 48. | 45. | 40. | 36. |   |

essere Sesquinono, et il Tuono minore: percioche d b contiene c b & una sua Nona parte. Diuido dipoi simigliantemente d b in Otto parti equali: & uene aggiungo V na sopra il d nel punto e: & per tal modo e b & d b, per la nominata Definitione, è Sesquiottauo, & Tuo no maggiore, poi che db contiene Otto parti, & e b Noue. Sono adunque due Tuoni: cioè e b & d b maggiore : & d b & c b minore . iquali per la Trentesimasettima di heri , fanno l'internallo del Ditono. Ma a b & c b Sesquiter a proportione è maggiore di essi due Tuoni:come si è detto altre fiate:della proportione a b & e b:adunque,per la Ventesimase conda definitione di heri, ab & e b è l'internallo del maggior Semituono, il quale essendo posto inanzi alli due Tuoni nominati : & preposto à quelli nella parte graue di tutta la chorda a b:dico, che noi habbiamo hauuto il tutto secondo l nostro proposito. Et questo è quello, che dimostrare ui douea. FRAN. Chi nolesse porre il Semituono nominato tra l'uno & l'altro delli Tuoni gia nominati,che si haurebbe da fare ? G 1 0 s. Bene. onde son per dimostrarui questa proposta, o conclusione: che.

#### PROPOSTA. XX.

### Si può collocare sopra una data chorda il maggior Semituono. tra il Tuono maggiore & lo minore.

I A adunque la chorda a b, come nelle due Precedenti, sopra la quale sia accom modato la Sesquiterza tra ab & c b. Dalla parte di a uerso il cfaccio prima il Tuono Sesquiottano: dividendo a b in Nove parti, per la Prima di questo, & pigliando d b per le Otto: tra a b & d b, per la Definitione, haueremo collocato il Tuono mag-

| a   | d   | c   | c b |
|-----|-----|-----|-----|
| 36. | 32. | 30. | 27. |

giore. Dipoi dalla parte di cuerso a collocaremo il Tuono minore: come fu fatto nella Pre cedente: dividendo c b in Nove parti, & aggiungendoui la Decima e c : dico, che tra e b 60 cb

er c b è contenuto il Tuono minore.Onde essendo a b & d b Tuono maggiore: & e b con c b Tuono minore, che fanno il Ditono : è manifesto, che ab & c b Sesquiter Za, supera tali. Tuoni per la mezana proportione db & e b. Adunque, per la Ventesimaseconda definitione di heri, db & e b Semituono maggiore è collocato meZano tra il Tuono maggiore po sto nel graue, és lo minore posto nell'acuto sopra la chorda data. Et questo è quello, che ui douea dimostrare. CLAV. Non si poteua anco porre nel graue, cioè nel principio della chorda il Tuono Sesquinono? GIOS. Sipoteua per certo: & tale ordine sarebbe stato piu naturale : essendo che si ritroua prima il Tuono maggiore nell'Ordine naturale delle Consonanze & de gli internalli: dipoi il minore: à i quali seguita subito il Semituono mag giore. Ma qui importa poco, à porre piu uno che l'altro primo:purche si dimostri quello, che si propone, tanto piu, che nella proposta non si trona tale differenza. C L A V. Ho intesobenissimo: però seguitate il uostro parlare. Gi o s. Cosi voglio fare. Auertite però: che hauendo fin qui essaminato una gran parte di quelli accidenti, che necessariamente occorre da dire intorno al Tuono maggiore & lo minore: secondo la divisione fatta del Tuo no da Aristosseno in due Semituoni: non sarà fuori di proposito, che uediamo quelle cose, che sono piu necessarie da sapere, intorno alla uarietà del nostro, & delli suoi semituo. ni . Onde uoglio che sapiate: che

#### PROPOSTA. XXI.

Il Semituono maggiore consiste in maggior proportione, che non è la Sesquisestadecima.

I A adunque l'internallo a & b diviso in Dicesette parti equali : di maniera che de de b c b sia Sesquisestodecimo: & c b & d b Sesquiquintodecimo. Per la Quinta proposta di hoggi : maggiore è la proportione, che si troua tra c b & d b : che non è quella, che è posta tra a b & c b: Ma c b & d b è l'internallo del Semituono maggio-

| a  | c  | d    |  | Ь                                             |
|----|----|------|--|-----------------------------------------------|
| 17 | 16 | 1.02 |  | % <u>5                                   </u> |

re:& ab & c b è la proportione Sesquisestadecima: adunque il Semituono maggiore con siste in maggior proportione: che non è la Sesquisestadecima. Di piu Siano per la Quintadecima proposta del giorno passato, a & b la Sesquiquintadecima proportione :

| С  | a  | f           | ь  | d   | c           |  |
|----|----|-------------|----|-----|-------------|--|
| 17 | 16 | 15 <u>5</u> | 15 | I # | -I <u>1</u> |  |

r.par.c.25. É i minimi termini del maggior Semituono , É sia anco c é a i radicali termini della Sesquisestadecima. Ritrouo prima , secondo il modo mostrato nelle Istitutio ni,il Denominatore della Sesquiquintadecima:il quale uiene d: dipoi ritrouo quello del-

la

la Sesquisstadecima, che uiene e . Hora dico la Sesquiquintadecima a b sopr auan are la Sesquisstadecima c a . Imperoche essenti il Denominatore della prima a b maggiore della seconda c a :ne segue, per la Ottaua Dignità, o Massima : che la a b sia anco maggiore della c a : & per consequente ;il Semituono maggiore consista in maggior proportione, e be non è la Sesquisstadecima : come ui douea dimostrare. Si può anco dimostrare questa proposta in quesso modo. Siano medesimamente a & b li minimi termini del Semituono maggiore, & c a questi della sesquidoctimas sesquios per la Dujantadecima proposta del Primo giorno la Sestadecima parte di b : & l'aggiungo ad esso bondene nasce sa adunque f ab sesquississo (Massèmituono maggiore consiste in maggior proportione, che non è la Sesquississadecima. Et pin otra: dico in maggior proportione, che non è la Sesquissistadecima. Et pin otra: dico in maggior proportione, che non è la Sesquississadecima e ti puo otra: dico in maggior proportione, che non è la Sesquississadecima e ti noglio dimostrare.

#### PROPOSTA. XXII.

Il Semituono maggiore consiste in maggior proportione, che non è la Sesquidecimasettima.

I a a & b diuifo in Diciotto parti equali : di modo che a b & c b sia interuallo sefquidecimos ettimo: & db con e b sia sesquiquintodecimo . Per la Quinta proposta del giornopresente: la proportione, che si troua tra a b & c b , è minore di quel la , che si troua tra db & e b : Matra db & e b ui si troua il semituono maggiore : et tra

| a  | c  | d  | е ( | orsit (Ca | -10   | b |
|----|----|----|-----|-----------|-------|---|
| 18 | 17 | 16 | IŞ  |           | y 21. |   |

a b et c b,ui è la proportione Sesquidecimasettima: adunque il Semituono maggiore consi ste in maggior proportione: che non è la Sesquidecimasettima. Ancora: Siano a et b miui mi termini della Sesquidecimasettima proportione: et c con d quelli del maggior Semituo

| a   | b  | c , | е | f    | d  |
|-----|----|-----|---|------|----|
| 1 8 | 17 | 16  |   | 15 1 | 15 |

no. Dico cet d'esser emaggior proportione, che non è a et b. La onde piglio, per la Quinta decima del Primo, la parte di c secondo a: et nasse et la quale cauo da esso cet uiene f. Di co hora, che tra c et f si troua quella proportione is esser les contenuta tra a et b. La onde, per che f è maggior numero, che non è d. dico, per la Trentesimas sessi et a et b. la onche è minore la proportione, che si troua tra c et f, che quella, che è collocata tra c et d. Ma la c et d è la proportione del semituono maggiore: et a con b è quella della Sesquideci massettima: adunque il Semituono maggiore consiste in maggior proportione, che non è Sesqui-

Sefquidecimasettima: come dimostrar ui douea. Onde da queste due proposte cauaremo questo Corrolario: che

#### CORROLARIO.

La Regola di hauere, ò di ritrouare li Semituoni: non è diuidendo la differenza del Tuono in due parti equali.

Sendo che, come per la Settima proposta di questo si è dimostrato, dividendo il Tuono in questa maniera, dall'una parte, cioè nell'acuto viene la Sesquisestadeci ma proportione: et dall'altra, come è nel grave, la Sesquidecimaseitima: delle quali ciascheduna il nostro maggior Semituono è maggiore. Et per il contrario, ciaschedu na di esse è minore di esso Semituono: come ho dimostrato. CLA v. Il tutto vien bene.

1 Os. Segvirò adunque à dimostrarui: che

#### PROPOSTA. XXIII.

La proportione Sesquiquarta decima è maggiore del Semituono maggiore.

| - | с      | a   | ь   |
|---|--------|-----|-----|
| - | 16 14. | 16. | 15. |

termine minore della sesquidecimaquarta proportione, che è 14: aggiunta alb. Dico hora, che e b è proportione Sesquidecimaquarta. Mae è maggiore, che non è a: imperache
lo sopr anança di - 14 sua parte: adunque » per la Trentesimasesta del Primo, è maggiore
la proportione, che si troua tra c c b è che quella, che è posta tra a c b è Ma la proportione dic c b è Sesquiquartadecima: c b la a c b è quella del Semituono maggiore:
adunque la proportione Sesquiquartadecima è maggiore del maggior Semituono: come dimostrar ui douea. Adul. Queste due ultime dimostrationi mi son molto piaciute: c vìo è aucnuto, per hauer ueduto le relationi di questi due numeri. 10. c 10: 14.
quali

quali si fanno al 15. Ma andate pur di lungo, che io spero di uedere hozgi qualche cosa di bello oltra l'altre cose, che habbiamo ueduto. G 105. Auertite, che ui uoglio dimostrare: auanti che andiamo piu oltra: che

#### PROPOSTA. XXIIII.

La proportione Sesquisestadecima è minore del Semituono maggiore.

RAN. Parmi che questa sia la riuersa di quella, nella quale hauete dimostrato, che'l Semituono maggiore necessariamente è maggiore della proportione Sesquidecimasesta: E in questa uolete dimostrare, che questa proportione sia minore di esso. Si o si voi la intendete: E però mi espedirò prestissimo. Siano adunque a & b i

| С   | á | d     | ь   |  |
|-----|---|-------|-----|--|
| 17. |   | 15 16 | 15. |  |

termini minimi del Semituono proposto: & c con a quelli della Sesquidecimases la proportione. Dico questa proportione essen minore del Semituono maggiore. Piglio adunque, per la Quintadecima propost del Primo giorno, la Sestadecima parte di b: la quale aggiungo ad esso & me uiene d. La onde dico, che d b è proportione Sesquisses dedecima. Et perche a uiene ad esser maggior Numero del numero deprò dico, per la Trentesimases tante state allegata, la proportione d b essentiuno: come era il mio proposito di dimostra proportione, esser minore del maggior Semituno: come era il mio proposito di dimostra ui. A u. R. l. Questa ancora era notissima dalli Denominatori delle proportioni: ma molto mi piacerà sempre la Dimostratione piu d'ogni altra ragione: pcioche ella sa chiaro l'oscu ro. Maper uostra se dite "is: per qual cagione hauete quasi replicato la Vemesimaprima, con questa conuersione? G I o. s. Accioche ui potesse questo Corrolario, il quale di ce à questo modo.

#### CORROLARIO.

De qui auiene, che I Semituono maggiore confifte & è collocato tra la proportione Sesquidecimaquarra & la Sesquisestadecima.

tadecima de manifesto dalla Terza decima Dignità: percioche se la Sesquiquaro e tadecima è maggiore del Semituono maggiore : & la Sesquidecimas e nine re: è necessario , che la sua proportione sua collocata tra l'uno & l'altra delle dunominate, & questo non può essere, e non nella Sesquiquintadecima: percioche le due no minate non riceuono altra proportione mezana di essa. A de R. 1. Resso stitissattissso: cor nate pure à dir quello, che ui sorna piu commodo. Gi o s. Sapiate adunque: che

#### PROPOSTA. XXV.

L'Interuallo del Semituono maggiore è minore del Limma.

A forma, o proportione del Limma de gli Antichi: ouero il loro Semituono maggio re era contenuto dalla proportione Super.130. Partiente.2048. Onde uolendoui dimostrare, che il nostro maggior Semituono è minore de il loro maggiore: faremo in questo modo. Siano primieramente a è bir adicali termini del Semituono maggiore: di poi stano c è d quelli del Limma. Dico la proportione di a b osser minore di

| g      | f          | e | a   | b   | С,    | [d    |
|--------|------------|---|-----|-----|-------|-------|
| 16 '37 | I 37 2048. |   | 16. | 15. | 2187. | 2048. |

quella di c d . Cauo, per la Quintadecima del Primo, come feci nell'altre, la parte Non aliquota di b, secondo e Denominatore della proportione c d, & uiene 1 37 cioè f. Ag giungo questa ad essob, & ne nasce g: il quale con b è super. 130. partiente. 2048. Ma ( come uede te ) a è minor numero di g: imperoche a solamente è 16: & g lo sopr'auanza di 37 Adunque, per la Trentesimasesta del Primo giorno, si conclude: che la propor tione, la quale si troua tra a & b,è minore di quella, che è collocata tra g & b. Et per con sequente, che la proportione del nostro maggior Semituono sia minore del Limma : come era debitore di dimostrarui. C L A V. La difficultà di queste dimostrationi, credo che confifta nel canare le parti, & nello aggiungerle à quello numero, al quale si unol fare la relatione : il resto parmi che non sia molto dissicile. Non è cost M. Giosesso? G 10 s. E cost per certo. Et perche habbiamo (come mi pare) à sufficienza ragionato intorno al Tuono et Semituono maggiori: & dimostrato quello, che (secondo lmio parere) eranecessario di dimostrare contra l'opinione di Aristosseno, della divisione del Tuono : & della quantità delli suoi Semituoni: et ueduto quello che si può tenere per uero intorno al Semituono mag giore de gli Antichi: il quale chiamauano Aesuna: però parmi hora, che sarà ben fatto ragionare etiandio & dimostrare insieme qualche cosa intorno la divisione, che fece Filo lao: la quale di sopra ho dimostrato. Percioche se bene pare, che ella non sia fatta senza ragione: non è però da tenere, che ella sia quella, della quale il Musico, secondo che porta la Scienza, se ne habbia da seruire. La onde uoglio in questo proposito, prima che io ui dimostri alcun altra cosa, dimostrarui ( parlando sempre, quando ui nominerò il semituono maggiore, di quello, il quale habbiamo definito & dimostrato) alcune cose intorno lo Apotome & lo Diesis di questo Filosofo & Musico celebratissimo. Onde incominciando, dico.

#### PROPOSTA. XXVI.

## L'Apotome è minore del Semituono maggiore.

T cost lo dimostro. Siano a & b minimi termini del Semituono maggiore: & c
con d termini radicali dello Apotome: mostr ati nell'ultimo essemplo, che ui diedi nella V ndecima proposta di questo ragionamento. Dico ab essere di maggiore
proportione, che non è c d. Onde piglio, per la Quintadecima del Primo, la parte Non aliquota della c d., secondo e suo Denominatore, del numero b: la qual uieme simiglian
temente ad essere. Azgiungo adunque e alb, & ne risulta s. Non è da dubitare,
che tanto sia la proportione s b, quanta la c d: cioè Super. 14. partiente. 229. Ma
f è minor numero, che non è a: percioche a è 16: & f 15: 

14

Adunque,

per la Trentesimasesta del Primo, la proportione ab è maggiore della proportione f b. Ma perches b è la proportione dello Apotome: & ab quella del Semituono maggiore: pe rò dico, L'Apotome esser minore del Semituono maggiore: come dimostrar ui douca. De s s. Veramente che queste cose sono degne di essere hauute in consideratione: massi-

| a  | f          | e       | ь   | c    | d    |
|----|------------|---------|-----|------|------|
| 16 | 15 14 229. | 14 229. | 15. | 243. | 229. |

mamente da quelli, che fanno professione della Musica. Percioche se bene si dimostra, che alcune opinioni de gli Antichi Musici non stano da tenersi per buone: tuttauia non è fuori della buona creanza: esseno che per dimostrare la uerità di una cosa, nonbisogna hauer timore di ossendere alcuno: massimamente quando si usano quei termini di modestia, che se li conuiene. Ma se bene un gran numero di quelli, che danno opera alla Musica poco si curano di saperle: non uoglio però, che si poniamo nel numero di essi: però ui prego à seguitare il uostro ragionamento. G 10 s. Vi uoglio hora dimostrare, che etiandio.

#### PROPOSTA XXVII.

## Il Diesis è minore del maggior Semituono.

T costo provo. Siano a & b termini radicali del proposto Semituono: & c d quel li del Diess: mostrati medesimamente nel sine della V ndecima proposta di hoggi. Dico, che a b è maggior proportione di c d. Il perche ritrovo, per la poco s'a nominata Quintadecima del Primo, la parte Non aliquota di b, secondo e Denominato della c d: la quale uiene si. Questa aggiunta alla b rende g. Dico hora, senza dubio alcuno, che tanta è la g b proportione super. i3, partiente. 210. quanta è la c d. Mia g è minor numero, che non è a: essendo che è solamente 15 15 6 à è 16. Onde, per la tante state nominata Trentesimas sessa del Primo, minore è la proportione di g b, che quella di a

|   | a   | g          | 4 f | · c    | ь   | с    | d    |
|---|-----|------------|-----|--------|-----|------|------|
| - | 16. | 15 195 216 | 216 | 13 216 | 15. | 229. | 216. |

b.Et perche g b è la forma del Diefis: És a b quella del maggior Semituono: però concludo (fecondo che douea dimostrarui) che'l Diefis sia minore del maggior Semituono.

An R. Lueste non si può negare: É parmi che poca sia la disserent a,che si troua tra l'Apotome És lo Diefis: quando il nostro Semituono sipri auanta l'uno et l'altro. G 10 s. E uero: ma uoglio che saprate che ne questi due internalli fatti della divissone del Tuono da Filolao: ne questi satti da Aristosteno, sono atti (aggiungedo ciasche duno da per se à due Tuoni Sesquiottaui, overo al nostro Ditono) di produrre alcuna cosonata. Et uoi sapete, che la Diatessaro sensa dubio è cosonata: nodimeno pigliate qual, ui piace della nomina-

te parti, che sono Quattro: & aggiungetela à due Tuoni maggiori, come ho detto, ouero al Ditono che adoperiamo: ouero che trappassano la Diatessaron di poco: oueramente che di poco non gli arriuano. Et accioche uoi siate certi di questo: & uediate, che tali interual li sono inutili nella Musica: ni uoglio dimostrare cotal cosa in Quattro siate separatamente: per ciascheduno delli nominati interualli: le proportioni de iquali ni mostrai nella Decima proposta. Auertite però, che il MeXo di queste dimostrationi sarà la forma della Diatessaron, che è la SesquiterXa proportione. Onde dico.

#### PROPOSTA. XXVIII.

L'Interuallo Sesquidecimosettimo, ouero lo Sesquidecimosesto aggiunto à due Tuoni maggiori, trappassa lo Sesquiterzo.

DR 1. 10 uoglio credere, che quando aggiunti siano insieme questi interualli, de che trappassano il Sesquiter 20, che siano dissonanti: simigliantemente quando non arriuano: de però non mi dispiaceranno le dimostrationi, che hauete detto di fare. G 1 0 x Verrò adunque senza por tempo alcuno di mezo à dimostrarui quello che ui hò proposto. Siano, per la Prima del Primo, a de b gli estremi termini raquello di due interualli sesquiottani continuati: de sia prima à questi separatamente aggiunto etiandio, per la Seconda, l'interuallo Sesquidecimosettimo: di poi lo sesquisessodi di modo che c disa l'interuallo composto di due Tuoni maggiori de dell'interuallo Sesquis

| а   | b   | c    | d     | e     | f     | g      | h         |
|-----|-----|------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| 81. | 64. | 729. | '544· | 1377  | 1024. | 4      | 3         |
|     |     | P    | K     | m     | n     |        | 1 - 1 1 1 |
|     |     | 185  | I 11- | 353 ' | I 35  | 121-15 | -,        |
|     |     | 1    |       | 0     |       |        |           |
| - 1 | -   | 4 -  | 11    | 4 35  |       |        |           |

decimosettimo: & e f contenga due Tuoni Sesquiottaui simigliantemente & uno interuallo Sesquisessodaccimo, ne i loro termini radicali. Sia etiandio g h l'interuallo Sesquiter 70. Dico che c de e f ciascheduno da per se trappassano l'interuallo g h . Ritrouo adunque, per la Quintadecima del Primo, la pate la monaliquota di h: secondo il Denominato red i c d , il quale è p : & ne usene K . Quesso aggiunto con h ci da l. Onde dico lh contenere la Super. 185. partiente . 5,44. Ma perche l sen a dubio è maggiore di g: percioche l contiene il g & di piu in set il però dico, per la Trentessimassessa proposta del Primo, che l'interuallo Sesquidecimosctimo aggiunto à due Tuoni maggiori trappassa l'interuallo Sesquidecimosctimo aggiunto à due Tuoni maggiori trappassa l'interuallo.

nallo Sesquiter (o. Et questo quanto al primo. Ma quanto al secondo: ritrouo, per la istessa Quintadecima, la parte di h secondo m Denominatore della Super. 353, parciente. 1024. La qual viene ad essere niche aggiunta ad he i dò o. Dico hora, o essere ciente. 1024. La perche o viene ad essere niggiore di g.: però la Super. 353, partiente. 1024. Et perche o viene ad essere niggiore di g.: però la Super. 353, partiente. 1024. Et perche o viene ad essere che diremo, che l'internallo Sesquidecimoses diremo, che l'internallo Sesquidecimoses diremo, che l'internallo Sesquidecimoses passa l'internallo Sesquidecimoses passa l'internallo Sesquidecimoses limo adunque, overo lo Sesquisssi do quanto al secondo. L'internallo sesquidecimoses l'esquitere de la comercia de sesquinte de la Tuoni maggiori: trappassa il sesquinte à due Tuoni maggiori: trappassa l'esquitere de La N. Fin qui si vede, che la Musica si può prevalere poco delli Semituoni di Aristosseno. Percioche quando sono aggiunti à questo modo, es trappassa il sesquitere. E l'enervallo che danno, non è comenuto tra le proportioni contenute nelle parti del Senario: come molte siate hauete detto: tale internallo non può esserca consonante. G lo s. E uero: ne anco essendo minore: come dimostrerò hora: per il che douete sapere: che

#### PROPOSTA. XXIX.

Aggiunto l'internallo Sesquidecimosettimo: ouero lo Sesquisestodecimo al Sesquiquarto: ne niene uno internallo minore dello Sesquiterzo.

Erò sia a & b l'internallo sesquiquarto : al quale, per la Seconda del Primo ragionamento, sia primieramente aggiunto il sesquidecimos ettimo, & ne uença c d : dipoi sia aggiunto il Sesquidecimos esto, & ne risulti h p : & sia etiandio no internallo sesquiterzo. Dico e d et h p, ciascheduno da per se, essere maggiori di no. Prima

| We tay to see |             | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - |     |
|---------------|-------------|-----------------------------------------|-----|
| a b           |             | h p                                     | n o |
| 5 4           | 45 34       | 85 64 3                                 | 4 3 |
| ē !           | e/     f,   | - <b>K</b>                              |     |
| i i           | 45 33<br>45 | 63 64 64                                |     |
|               | g           | <b>m</b>                                |     |
|               | 3 33 (4)    | 3 63 64                                 |     |

mète ritrouo, p la Quintadecima del Primo, la parte Non aliquota di o, fecodo e: la quale uiene f. Questa posta insteme co o ci da g. Onde no è da dubitare, che g co o cotenqa lo Sup. 11 partiente: 45. Ma perche g è minore di nicome è manifesto: percioche 4 è maggiore 9 a di

di 3 31 però, per la Trentesimasesta del Primo, maggiore proportione è tra n & o, che non è tra g & o.Il perche essendo g o la quantità di due interualli congiunti: cioè super . 11. partiente. 45: & del sesquiquarto: & no quello del sesquiter Zo: & ritrouandosi questo di maggiore proportione, che non è quello: seguita, che aggiunto l'internallo sesquidecimoset timo allo sesquiquarto:ne uenga uno interuallo minore di quello, che è lo Sesquiter Zo. Et questo è quanto al primo. Quanto al secondo dico . Ritrouo prima la parte Non aliquota di o secondo K denominatore della super. 21. partiente. 64. & uiene l'il quale aggiunge con o, o nenascem. Dico hora m & o contenere l'istessa proportione, che si troua tra h & p.Ma essendo m minore di n:percioche n è Quattro unità: & m Tre unità con 63 di una appresso: & essendo n & o Sesquiterzo: & m con o Interuallo composto di due interualli in sieme congiunti:cioè Sesquisestodecimo & Sesquiquarto:dico, & concludendo il tutto af firmo: che aggiunto l'internallo Sefquidecimo settimo, ouero Sesquisestodecimo allo Sesqui quarto: ne viene minore intervallo di quello, che è lo sesquiter 70: come vi dove a dimostra re. DES 1. Questa conclude benissimo: és non ui resta cosa alcuna, che si possa dire in con trario. Però hauendoui espedito di quello, che hauete à dire intorno li Semituoni di Ari stosseno: sarà bene, che date espeditione allo Apotome & allo Diesis di Filolao. G 105. Co si uoglio fare: però auertite, che non solamente gli Interualli nominati aggiunti à due sesquiottaui & allo Ditono, non danno Consonanza alcuna : come hauete potuto comprendere:ma ne anco questi due nominati . Et accioche me lo crediate, statemi ad ascoltare, che io ue lo uoglio dimostrare.

#### PROPOSTA. XXX.

Aggiungedo l'Apotome:ouero il Diesis à due Tuoni sesquiotta ui:fanno maggiore interuallo di quello, che è lo Sesquiterzo.

Jano adunque, ficome nella Penultima, a & b due Tuoni fesquiottaui: alli quali fia aggiunto, per la Seconda del Primo giorno, la proportione dello Apotome, la quale è la Super. 14 partiente. 229. onde ne uenga c & d : & quella

| a, | ь  | c <sub>~</sub> | d .        | h -   | р    | n :- | 0      |
|----|----|----------------|------------|-------|------|------|--------|
| 18 | 64 | 19683          | 14656      | 687   | 512  | 4    | 3      |
|    |    | с              | <b>f</b> _ | K     | 1    |      |        |
|    |    | 1 4656         | I 425      | 512   | I 13 |      |        |
|    |    | 8              | 1          | m     | m -/ |      |        |
|    |    | 4 ;            | 425        | 4 - 5 | 13   | - 10 | 15-117 |

del Diesis Super. 13. partiente. 216 : & ne risulti h p , Sia anco n & o Sesquiter To ... Dico

Dico hora c d : & anche hp : separatamente l'uno dall'altro, essere maggiore din & o. Et che sia cosi lo prouo. Ritrouo prima, si come feci nelle Precedenti, per la Quin tadecima del Primo, la parte Non aliquota di o, secondo e: la quale uiene f. Questa aggiungo cono, & ne risulta g. La onde g o sono due Sesquiottani aggiunti allo Apotome : cioè una proportione Super. 5027. partiente. 14656. Ma perche g è mag giore di n:poi che g contiene quattro V nità & 125 6 : & n contiene quattro V nità solamen te:però,per la Trentesima sesta del Primo, maggior proportione è tra q & o, che non è tra n & o. La onde dico, essendo g o due Tuoni sesquiottani aggiunti allo Apotome: che aggiun to l'Apotome à due Tuoni sesquiottaui : sà maggiore internallo di quello, che è lo Sesquiter Zo. Et questo è quato allo Apotome. Ma quanto al Diesis:ritrouo di nouo la parte Non ali quota di o secondo K Denominatore della proportione h p: la quale uiene l. Questa aggiñgo con o,& ne nasce m.Onde dico m& o essere il Diesis à due Sesquiottaui congiunto: cioè una Super.175.partiente.512.E'uero che m'è maggiore di n : essendo che lo contiene una fiata & : adunque mo è maggiore di no. Concludiamo adunque & diciamo, che Aggiunto il Diesis à due Tuoni sesquiottaui, fanno maggiore internallo di quello, che non è il Sesquiterzo: & questo è quanto al Diesis. Onde, secondo la proposta dico: che Aggiungendo l'Apotome: ouero il Diesis à due Tuoni sesquiottaui : fanno maggiore internallo di quello, che è lo SesquiterZo. Et questo è tutto quello, che dimostrar ui douea. FRAN. Non è dubio, che questi internalli composti à questo modo non accordano. Et mi maraniglio forte, che questi Filosofi & Musici tanto giudiciosi, non si accorgessero di cotal fatto. G 1 0 s.Voi uedete come passa la cosa. Ma accioche non pensasti, che aggiute queste due parti del Tuo no fatte da Filolao al nostro Ditono, rendessino gli interualli consonanti : ascoltate quello, ch'io ui propongo à dimostrare.

#### PROPOSTA. XXXI.

L'Apotome, ouero il Diesis accompagnato col Ditono separatamente: sanno minore interuallo del Sesquiterzo.

Ora uedete. Siano a & b il Ditono : c & d lo Apotome : f & g il Diesis , l'uno & l'al tro di questi due aggiunto al Ditono : & siano l & m l'internallo SesquiterZo. Dicocd & f g etiandio, ciascheduna da per se, esser minore, che non èl m. Piglio prima, per la Quintadecima del Primo, la parte Non aliquota di m, secondo e Denominatore della proportione dello Apotome : la quale uiene p . Dipoi l'aggiungo allo m, & ne viene K : che con m contiene la Super. 299. partiente . 916. Onde dico , per la Trentesima sesta medesimamente del Primo, K m esser minore di proportione, senza dubio alcuno, di lm: & per consequente l'Apotome aggiunto al Ditono far minore interuallo dello Sesquiterzo, percioche K infallibilmente è minore numero di l . Et questo si è detto quanto al Primo. Ma quanto al Secondo: ritrouo la parte Non aliquota primieramente di m, secondo h Denominatore della f g: cioè della proportione del Diesis: la quale è n: & dipoi l'aggiungo ad m: & ne nasce o: il quale con mecontiene la Super. 281. partiente, 864. che è la forma della proportione del Diesis congiunto col Ditono. Ma perche l'contiene o tutto V na fiata & di piu 821 di una sua V nità. Però l'è maggiore dio. Onde, per la Trentesima sesta nominata, è minore la proportione, che si troua tra o & m: che quella, la quale si scorge tra l & m. Essendo adunque o & m la proportione del Diesis aggiunta al Ditono minore della proportione le m's esquiter Za: Seguita, che Accompagnato il Diesis col Ditono, fanno minore interuallo

teruallo dello Sesquiterzo. Adunque, reassumendo tutto quello che dimostrato habbiamo, dico: L'Apotome: ouero il Diesis accompagnato col Ditono separatamente: fanno minore interuallo dello Sesquiterzo. Es tutto questo è quello che mi douea dimostrare.

|           |                        |      |                | 1          |            |   |     |
|-----------|------------------------|------|----------------|------------|------------|---|-----|
| a         | b                      | С    | d              | f          | g          | 1 | . m |
| 5         | 4                      | 1215 | 916            | 1145       | 864        | 4 | 3   |
|           | 10/1                   | c    | P              | h          | n          |   |     |
|           | - 10 <sup>1</sup> - 11 | 299  | 897<br>916     | 281<br>864 | 843<br>864 |   |     |
| -         |                        | ŀ    | C -11 -1 -1 -1 |            |            | * |     |
| 41 1. 1 1 |                        | 3 8  | 397<br>916     | 20.8       | 43         |   |     |
|           |                        |      |                |            | .5         |   |     |

ADRI. Ogni cosa torna bene. Maditemi, di gratia, non uolete uoi ragionare qualche cosa anco intorno al nostro Semituono minore? G10s. Si uoglio. Et accioche non pensia te ch'io ui burli Messere, statemi ad udire!

#### PROPOSTA. XXXII.

Si può accommodare il minor Semituouo sopra una data chorda alla sua proportione

Definitione, è quello interuallo, per il quale il Ditono fopr auança il Semidiono, per la quale il Ditono fopr auança il Semidiono. Onde essendo il Ditono interuallo di un Tuono maggiore & di uno minore : come nella Ventesima se proposta heri ui dimostra : non è dabio, leuandos da esse discone il Tuono maggiore, & lo maggior Semituono, i quali sono contenuti nel Semiditono: come nella Ventesima se sono da esse se leua il maggior Semituono. Essendo da esse si la del Tuono minore : come nella Ventesima principale del Tuono minore : conda di horgi, l'interuallo del Tuono minore : costa a la Decima parte di a b. Partisco a c. per la Terça dimanda di hoggi, in Cinque parti equali: delle qua li ne piglio Due nel puio d'Onde dico, che tra a b c'ab è collocato alla sua proportione il minore semituono. Et costo dimostro. Perche a c'è diviso in Cinque parti: minore semituono. Et costo dimostro. Perche a c'è diviso in Cinque parti: con è dubio, che tutta la chorda a b uenga à contenere Cinquanta, parti: percioche a c'è la Decima parte di a b c'è Dicci moltiplicato nel Cinque rende Cinquanta. Ma a b contiene Cinque però necessami gliantemète: perche a domiene Due parti: d b ne contiene Quarantaotto. Hora perche gliantemète: perche a domiene Due parti: d b ne contiene Quarantaotto.

48 à 45, per la Definitione delli Superparticol ari<sub>2</sub>si ritroua in proportione Sesquiquintadecima: percioche 48 contiene il 45 una stata & ½ sua parte: però, per la Quintadecima del passato giorno, db & c duiene ad essere il Semituono maggiore. Ma ab & c b è l'inter uallo del Tuono minore: adunque se per il Corrolario della Decimanona proposta del Secó do, da ab & c b Tuono minore leuaremo db & c b Semituono maggiore: resterà ab & db

| - | a  | d  | С | 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | - | 101 | ь |
|---|----|----|---|-----------------------------------------|---|-----|---|
| - | 25 | 24 |   | 12.0                                    |   |     |   |

minor Semituono. Et cosi tra a b & d b haueremo collocato il Semituono minore sopra lada ta chorda: secondo che dimostrar ui douea. Si può etiandio tenere un'altro modo, come fu dimostrato nella Prima proposta. Sia la data chorda, sopra la quale uogliamo accommoda re il semituono minore, a b: Diuido a b, per la Terza dimanda in V eticinque parti equali per il termine maggiore della sua proportione: di maniera che db ne contenga V entiquattro, per il minore suo termine: & sia a dV na parte, per la sua différenza. Dico a b & d b co tenere il minor s'emituono: percioche tutto'l spacio della chorda a b cotiene lo spacio d b & fua parte, che è equale ad una delle Venticinque: Onde nasce la proportione Sesquiuen tesima quarta, che per la Decima settima del giorno passato, è la forma di tal Semituono: & perche, per la Prima dimanda, sarà l'istessa proportione del suono di tutta la chorda ab al suono della db:che siritrona tra lo spacio ab & lo db. Pero (secodo che dimostrar ni do. uea)il Semituono minore sopra la data chorda è collocato alla sua proportione. ADRI. Questo sta molto bene, quando si uolesse accommodare il detto Semituono sopra tal chorda nella parte graue:ma uolendolo accomodare tra il Tuono minore nella parte acuta icome si douerà fare? G 1 0 s. Quelmodo istesso quasi terrette, che si è tenuto nell'accommodare il Maggiore: & è cosa facile. ADRI. Ancora che cotal modo sia facile: tuttania sarete contento di dimostrarcelo. G 10 s. Vi uoglio satisfare: onde ui propongo questa.

#### PROPOST A- XXXIII.

Sopra una data chorda potiamo foggiungere il minore al maggior Semituono.

A uolete cosi Messere? A DRI. Cosi la uoglio. G 10 s. Sia adunque ab la data chorda, sopra la quale sia accommodato prima alla sua proportione, per la Decimanona di questo, l'interuallo del Semituono maggiore, tra ab & cb. Accommo-

| a | С  | d  |   |  |
|---|----|----|---|--|
|   | 25 | 24 | 3 |  |

do poi, per la Seconda proposta, il Tuono minore alla sua proportione tra a b & db, sopra la chorda istessa ab il che satto, dico cb & db essere il Semituono minore do gostato al mag gi ore sopra la data chorda. Et per dimostraria questo: leuo, per il Corrolario della Decima nona del passa giore sopra la data chorda. Et per dimostraria questo: leuo, per il Corrolario della Decima do che ne resti c b & db. Et perche cb & db è quella parte, per la quale il Tuono minore sopra unanza il Semituono maggiore: però dico, per la Ventesma terza Desinitione di heri, cb & db esserituono minore: si come era il nostro principale intendimento: & esserituono di deni, cb & db esserituono minore: si come ca il nostro principale intendimento: & esserituo sopra la data chorda: si come dimostrare ul douea. Ad R. 1. Que sia dimostratione è stata satta per mio conto: satisfacete hora gli altri: perche è il douere.

C L A V. Seguitate pur quello che piu ui torna in proposito: & non interrompete il uostro ordine. G 10 s. Poi che siamo à ragionare del Semituono minore, ui voglio dimostrare, che questo intervallo è minore di uno Super. 13, partiente. 243. il quale è la sorma del Semituono minore del Diatonico diatono de gli Antichi: il quale nominauano (come altroue ui bò detto) Asipu, u: Però dico:

#### PROPOSTA. XXXIIII.

Il Semituono minore ha minore interuallo di uno Super. 1 ?. partiente. 243.

RAN. Veramente mancaua questa proposta: percioche hauendo uoi ragiopato sopra i Semituoni di Aristossemo e quelli di Filolao: bisognaua anco dire qualche cosa sopra di questa Limma: la quale ha tanto limato il ceruello à molti:che poco piu di niente ui resta:ne si sanno cauar suori de gli intrichi di questo benedetto interuallo: perche uogliono pure; che si adoperi nelle nostre compositioni. Et per dire il uero, ui haueui satto debitore di ragionarne: essendo che hauete anco ragionato intor

| 8.            | f            | e certal | discoraci    | 13. F   | c (h | d   |  |
|---------------|--------------|----------|--------------|---------|------|-----|--|
| 25 129<br>243 | I 129<br>243 | 13 243   | 25<br>-£, ∀? | J 5 4 7 | 256  | 243 |  |

no al loro Semituono maggiore. G 1 0 s. Cost bisognaua in satto. Onde au ati chi io uada piu oltra, uoglio satiss sare almio debito. Siano adunque a & b i termini radicali della proportione del nostro minor Semituono: & siano ettandio c & d quelli del nominato Immna. Di col a proportione ab essere minore della c d. Piglio adunque, per la Quintadecima del Primo nostro ragionamento, la parte Non aliquota dib numero, econdo e Denominatore di c d. & uiene s. Questa aggiungo alla b, onde ne risulta g. E cosa manisesta, che g con b coniiene quella istessa proportione, che è tra e & d. Ma g è maggior numero, che non è a: imperoche g è 2 s & si; d a è solamente 2 s. Adunque, per la Trentssima sessione maggiore è la proportione, che si troua tra a & b, che non è quella, la quale si trova tra a forto de proportione, che si troua tra g & b, che non è quella, la quale si trova tra a forto de proportione, che si troua tra g & b, che non è quella, la quale si trova tra a forto de si per consequente il Semituono minore ha minore intervallo, che non hà, lo super 13, partiente 243. come mi seci debitore di dimostratione: che con la supera questo si alla dimostratione: che con la supera questo si atta la dimostratione: che con la supera questo si atta la dimostratione: che con la supera questo si atta la dimostratione: che con la supera questo si atta la dimostratione: che con la supera questo si atta la dimostratione: che con la supera questo si atta la dimostratione: che con la supera de la dimostratione che con la supera de la contra de la dimostratione che con la supera de la contra de la dimostratione che con la contra de la con

#### PROPOSTA. XXXV.

Il Semituono minore hà minor proportione dello Interuallo, per il quale il Tuono maggiore sopr'auanza il maggior Semituono.

Jano adunque a & b i termini radicali del Tuono maggiore:c & d quelli del maggiore se mituono: & con fquelli del minore. Moltiplico prima a in c & d: & ne uiene g & h. Dipoi moltiplico b in g.& ne naße K. Dico hora, che g & K comengono il nominato Tuono maggiore: & g con hi la maggior genituono. Percioche Ogni nume ro, per la Quinta dignità, moltiplicato in due altri, produce una proportione simile à quel

|      |      |      | The second desired the second second |
|------|------|------|--------------------------------------|
| . c  | a    | ь    |                                      |
|      | 9    | 8    |                                      |
| c    | d    | e    | f                                    |
| 16   | 15   | 25   | 24                                   |
| g    | h    |      | К                                    |
| 144  | 135  |      | 128                                  |
| 1    | m    | 0    |                                      |
| 3456 | 3240 | 3200 | 3072                                 |

la,che è contenuta tra li due. Il perche essendosi moltiplicato c & deper a, ne nasce g & h: che contengono la proportione, che ètra c & d. & moltiplicato g per b, ne uiene K: che con g contiene la proportione contenuta tra a & h. Habbiamo adunque tra g & h il maggior semituono, & tra h & K il Tuono maggiore. Hora aggiungo al K termine minore del Tuo no il Semituono minore: fiacendo commune esso termine all'uno & l'altro: moltiplicando prima fing. h & K: onde ne risulta l.m & n:i quali, per l'istessa Quinta dignità, contengo no per ordine quelle proportioni, che sono contenute tra g. h. & K. dipoi moltiplico e simigliantemente in K. & ne uiene o:il quale con K, per la nominata Dignità, contiene il nominato

minato Semituono minore: che si troua tra e & s. Perche e & s. s. strouano essere moltiplica ti da uno istesso numero, il quale è K. Mapche l & n è Tuono maggiore: & lm è Semituono acco maggiore, però dico: che se da l & n Tuono maggiore leuaremo & mmaggiore e mituono, resterà m & n: il quale dico essere maggiore dell'intervallo o & n. percioche o è minor numero, che non è m: ande, per la Trentessimas sella del Primo, è minore la proportione, che si troua tra o & n, che non è quella, che si troua tra m & n. Maperche o & n è l'intervallo del Semituono minore: & m con n è quell'intervallo, che soprauanza il Semituo no maggiore per compimento del Maggior Tuono: però dico, che l' Semituono minore ha minor proportione di quella, che hà l'intervallo, per il quale il Tuono maggiore soprauanza il maggior Simituono: come ui donca dimostrare. Ma ascoltate un Corrolario, che nasce da quello, che se dimostrato.

#### CORROLARIO.

De qui auiene, che leuato il maggior Semituono dal Tuono maggiore, nerifulta un'Internalio dimaggior proportione, che non è quella del minor Semituono.

The Date Questo Corrolario è tanto manisesto, che non ha dibisogno di altra proua.

Ma perche (come ueeda) sin hora hauete ragionato di quelli sinterualli solamente; i quali sono Dissonani: però (quando non haueste da dirci altro sopra di esti buona cosa sarebe, che ragionaste etiandio sopra di quelli, che sono Consonanti. Onde mi pare, che se uolete tener l'ordine, il quale è stato da uoi sin hora tenuto: habbiate à ragiona re intorno al Ditono & allo Semiditono: come quelli, che sono minori de gli altri. C. L. Av. Parmi, che ci resti un' altro interuallo Mesere : del quale non è stato sin hora in questo sagionamento di hoggi detto cosa alcuna. onde sarebbe bona cosa, che shauesse anche sopra di lui à ragionare un poco: se però tal ragionamento torna al proposito. F. R. A. N. Quale è questo interuallo M. Claudio? C. L. Av. E. il Minimo che ci sia, & questo è il Coma. F. R. A. N. Euero. A. D. R. I. Vedete quello che importa l'esse picciolo: che di quattro che siamo niuno l'hauea ueduto. G. I. S. L'hauea ben ueduto io: percioche è necessario per le cose, che ui hò da dimostrare, che anco à lui tocchi la sua parie: « quiui a punto è il suo luogo. Ma sopra di esso non uoglio sarvi troppo lunga diceria: perche mi uoglio esse che piu presto, chi o potrò. Et per incominciare: uoglio che uediamo prima in qual modo:

#### PROPOSTA- XXX VI.

Potiamo sopra una data chorda accommodare l'interuallo del Comma alla sua proportione.

I a adunque a b la data chorda fopra la quale uogliamo accommodare alla fuapro portione l'interuallo del Comma Mufico. Accommodo prima fopra di esfa, per la Prima di questo, l'interuallo Sesquiottauo, oT uono maggiore a b & c b alla sua proportione. dipoi, per la Seconda, accommodo il Sesquinono, ouer Tuono minore a b & db.

db. Dico hora, che tra db & c b habbiamo collocato l'interuallo del Comma Mufico alla fua proportione. Percioche, effendo ab & c b Tuono maggiore: & ab & d b Tuono minore: feguita che l'interuallo d c fia quello, per il quale il Tuono maggiore fopr'auanza il mi nore: Ma, per la Ventestma quinta definitione del giorno innazi, il maggiore supera il mi-

| a  | d | С  | ,    | ь |
|----|---|----|------|---|
| 18 |   | 80 | - 10 |   |

nore per uno Comma: adunque l'interuallo d b & c b è l'interuallo del Comma: accommodato fopra la data chorda alla fua proportione: si come era il mio proposito di dimosfrarui. A d n n. Hauete accommodato il Comma in tal maniera, che tra il Tuono maggiore & lo minore tiene la parte acuta: ma quando si nolesse accommodare di modo, che tenesse la parte graue: che strada si hauerà da tenere? G 10 s. Quasi l'istessa. Hor uedete, ch'io ue la uoglio dimosfrare. Sia la chorda a b sopra la quale uogliamo accommodare in tal ma niera il Comma: che sia collocato nella parte graue. & sia a b & c b, per la Prima di questo il Tuono maggiore accommodato alla sua proportione. Accommoda hora il minore in quesso modo. Divido prima il spacio ch'in noue parti equali, secondo e termine minore della

| a  | f  | с | -  |   | b |
|----|----|---|----|---|---|
| 81 | 80 |   | d  | c |   |
|    |    | - | 10 | 9 |   |
|    |    |   |    |   | - |

fua proportione. dipoi aggiungo un'altra parte equale ad una delle noue fino al punto f: di maniera, che f b contenga Dieci parti , secondo d termine maggiore della proportione del Tuono minore de conde dico, che quella proportione, che si troua tra d & e. per la Quinta dimanda di hoggi, si troua anco tra f b & c b. Et perche d e tiene la forma del Tuono minore esperò dico, che auco f b & c b & Tuono minore. Ma hauendo gia prouato, che f b & c b & Tuono minore: & a b & c b Tuono maggiore: dico che l'internallo a b & f b è quello, per il quale il Tuono maggiore sopr' auanta, è il minore. Et perche questo internallo, secondo la Ventessima quinta dessinitione gia nominata, è il Comma: però dico: ab & f b essere l'internallo del Comma, accommodato sopra la data chorda nella parte grave: secondo l'proposito: come ui douea, secondo la uostra richiesta, dimostrare. A d d n l. Resto satisfatto be nissimo: onde ui prego à seguitare quello, che ui piace. G l o s. Son hora per satisfarni Messere dimostrare i proponeste da dimostrare de razionare intorno al ditono & semiditiono: percioche qui è il suo luogo. Ascoltate adunque, che hora ui uoglio dimostrare: che.

## Ragionamento

#### PROPOSTA. XXXVII.

Si può collocare il Semiditono alla fua proportione fopra una data Chorda.

I a la chorda a b , fopra la quale uogliamo collocare il Semiditono . Diuido prima ,
per la T erga dimanda di hoggi, a b in fei parti equali: di modo che c b ne conten
se ga cinque : & fia a c una delle fei parti. Dico che a b & cb contengono lo Semidio
no : & fopra la data chorda hauerlo collocato alla fua proportione. Imperoche tutto f facio della chorda a b contiene lo spacio c b, & di piu una quina parte di esfo , che è equa-

| a | с |     |   | ь    |
|---|---|-----|---|------|
|   |   |     |   | <br> |
| 6 | 5 | 100 | , |      |
|   |   |     |   | 4    |

le allo a c, una delle sei parti. Adunque, per là Desinitione delli Superparticolari, lospacio a b è sesquiquinto allo c b. Onde, per la Prima dimanda di hoogi. Quella istessa portione si ritroua etiandio tra il suono di tutta la chorda a b & quello della c b. Ma essendo il Sesquiquinto la sorma del semiditono internallo però dico, che sopra la data chon da a b habbiamo secondo l proposito collocato il Semiditono tra a b & c b come ni donea di mostrare. Questa dimostratione, per certo è facile : ne ni è da dubitare cosa alcuna : onde postrare all'altra: ragionando però del Semiditono qualche cosa. D E s 1. Così potrette sare. G 10 s. Sapiate adunque: che.

#### PROPOSTA XXXVIII.

Il Semiditono è minore di due Tuoni sesquiottaui per un Semituono minore & uno Comma.

T cost lo dimostro. Per la Ventesima settima di heri è manifesto, che'l Ditono contiene un Tuono maggiore e uno minore: L'uno de i quali, per la Nona proposta medesimamente di heri è sesquiottauo, e l'altro Sesquinono. Ma il sesquiotta uo, cio è ilmaggiore supera, per la Ventessima quinta desimitione del giorno passato simiglia temente il sesquinono: cio è ilminore per uno Comma. Adunque il Ditono è minore di due Tuoni Sesquiottaui di uno Comma. Ma perche, per la Ventesima terza desinitione del medesimo giorno, il Ditono son anna e il Semiditono per un Semituono minore: per il Semiditono è minore del Ditono si un Semituono minore. Et è simigliantemente minore di due Tuoni sesquio del Ditono di un Semituono e di uno Comma: come dice la proposta. Et questo è quello, che ui douea dimostrare. C. L. A.V. Questa dimostratione mi è piaciuto assisti per che il tutto si opera con la memoria. G. 10 s. Ma accioche uediate qualche dissiperche il nostro Semiditono con quello, che adoperanano gli Antichi nella specie Diatonica detta Diatona: sapi ate: che

#### PROPOSTA. XXXIX.

11 Semiditono è maggiore della proportione Super. 5. partiente. 27.

Vesta Proportione è la forma del loro Semiditono: & per dimostrarui questa, torro questo mezo. Sia a & b, per la Duodecima desinitione di heri, la proportione Ses quiquinta la quale è forma di questo nostro internallo. & sia c & d la super. s. partiente. 27 forma del loro Semiditono. Dico a & bessere di maggior proportione, che c & d. onde, per la Quintadecima del Primo giorno, piglio la ½ parti di b, che sono secondo

| - the same of the | a | g    | f     | e    | . b | c, | d  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------|------|-----|----|----|
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 | 5 27 | 25 27 | 5 27 | 5 - | 32 | 27 |

e Denominatore della Super. s. partiente. 27. & uiene 25. cioè f. Qnesta aggiungo conb. & uiene g:il quale conb contiene la proportione, che si trouatra c & d. Ma g è minore di a: percioche a lo contiene una siata con 37 parti: adunque, per la Trentessma sesse si minore de Primo giorno, a & b è maggiore di proportione, che non è g & b : ouero c & d. Et perche c dè Super s. partiente. 27, però dico: che l'Semiditono a b è maggiore della pro portione Super. s. partiente. 27, cio è c d. si come dice la propossa. Et questo è quello, che biso gnana dimosfrare. A D. R. 1. Ogni cosa torna bene: però quando non hunesse altro che dir ci intorno al Semiditono: potresse passa e più inanti: & dirci qualche cosa intorno al Dito no. G 10 s. Sapiate adunque: che

#### PROPOSTA. XL.

Potiamo fopra una data Chorda collocare il Ditono alla fua proportione.

Redo,che ui ricordiate,che per la sua Desinitione il nostro Ditono è contenuto dalla proportione Sesquiquarta.però sia a b qual si noglia Chorda data.Fa dibisogno, che questa sia diussa in Cinque parti equali:come sono a c,c d, d e,e s, & sb. Onde dico a b & c b consonare il Ditono.Imperoche a b contiene c b,& di piu a c:che è la Quar

| a | С |   | <b>d</b> | e   | f | ь |
|---|---|---|----------|-----|---|---|
| 5 | 4 | - |          | - : |   |   |

ta parte di c b.adunque per la V ndecima definitione di heri: & per la Prima dimanda di hoggi: a b & c b confonano il Ditono. Et cofi fopra la data Chorda a b viene ad effere collocato il ditono alla fua proportione, secondo il proposito: come ui douca dimostrare. C 1 Av-Questa cosa è tanto manifesbasche ueramente pazzo sarebbe colui, che la uolesse negare-G1 05 V errò adunque à dimostrarui: che

# PROPOSTA. XLI.

# Il Ditono è minore di due Tuoni Sesquiottaui per uno Com-

Nde dico prima, per la Ventesima settima del giorno passato, che l Ditono contiene

due Tuoni, l'uno maggiore & l'altro minore & due Tuoni sesquinta ui sono due

Tuoni maggiori: Ma, per la sua Ventesima quinta Desinitione, il Tuono maggiore soprauan a lo minore per uno Comma. Adunque un Tuono maggiore & uno minore
sono minori di due maggiori per uno Comma. & per consequente il Ditono è minore di

|   | a                | ari d               | b                                                                              |            |
|---|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - | · 188 / 160 3 81 | 502 018 8 0 5 15 16 | तः न जनमेदीयान्ते का मानागाः । कर्वतिक<br>रामानीयान्त्रे । चे च कर्वाच्यान काल | 411.42 . 4 |
|   | C.               | <b>d</b> ,          |                                                                                |            |
|   | 9                | 8                   | Sesquiottano                                                                   | - 10       |
|   | c                | E BATE              | g                                                                              |            |
|   | 45               | 40                  | 36                                                                             | 1 5.       |
|   | h                | р .                 | , K                                                                            | 1          |
| - |                  |                     | 2. 3345W 1.                                                                    | 80         |
| - |                  |                     |                                                                                |            |

due Tuoni sesquiottaui per uno tale internallo: come, secondo la proposta, ni douea dimostrare. Au n. 1. Mi piace ancora questa dimostratione: perche è breue, sacile & chiara. G 10 s. Mi piace, che ella ui piaccia : ma ui uoglio anco dimostrar questa propostacom un altro mezo. Sia a & bla proportione del Ditono: & ceon d quella del Tuono Sesquiotta uo: luna & l'altra contenuta ne i suoi termini radicali. Moltiplico prima a inc & in d, & ne niene e & s. Dipoi moltiplico b inc. & ne nasce g. Dico hora e & f. essere l'internallo del Tuono Sesquiottano: percioche, per la Quinta dignità, moltiplicando qual si noglia

numero in due altri numeri: li produtti contengono quella proportione istessa: che contengono li due primi moltiplicati. Onde effendo moltiplicati c & d per a : senza dubio alcuno tra e & f è quella proportione, che si troua tra c & d. Il perche essendo c d Sesquiottaua, etiandio e fuiene ad effere Sesquiottaua. Simigliantemente dico, che tra e & g si troua il Ditono: essendoche moltiplicato il c in a & b, per l'istessa Quinta nominata, produce e & g: che contengono quella proportione istessa. Di nuouo moltiplico c in e:& d in f:& ne risulta. h&p:i quali contengono due Tuoni congiunti: cioè c d& ef. Moltiplico ancora c in g, & ne nalce K: il quale con h contiene la proportione e g: perche c moltiplicato in e & in g produce una simile alla e & g.Ma perche Kè maggior numero, che non è p: però, per la Trétesima sesta del Primo , la proportione, che si troua tra h & p, è maggiore di quella, che ètra her k. Et perche tra h & p sono somati insieme due Sesquiottaui: & tra her K si tro ua la proportione del Ditono: però dico, che'l Ditono è minore di due Tuoni Sesquiottaui: di quanto h & K è superato da h & p.Essendo poi K p proportione Sesquiottantesima: come si conosce dal suo Denominatore che è 1 - 1: il quale si può ritrouare nel modo, ch'io in- 1. par.c.25 segnai nelle Istitutioni: & essendo da tal quătità, per la V entesima proposta di heri, conte nuto l'interuallo del Comma: seguita, che l'Ditono è minore di due Tuoni Sesquiottaui di uno Comma:come dimostrar ui douea.Ne altro ui uoglio dire sopra di cotal cosa: ma uerrò à dimostrarui: che

#### PROPOSTA XLII.

La Consonanza Diatessaró si può accommodare insieme con la Diapente & la Diapason alle loro proportioni sopra qual si uoglia data chorda.

ISI I a adunque la chorda data a b, sopra la quale uogliamo insieme accommodare le tre nominate consonanze alle loro proportioni. Divido prima a b in Quattro parti equali : dipoi faccio c b equale à Due: & d b equale à Tre parti. Dico hora, che tra ab & db è collocata la Diatessaron: & tra db & c b la Diapente: simigliantemente tra a b c b la Diapason alle loro proportioni. Et perche a b il tutto della divisa chorda in quattro

| a | d | С |
|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 |

parti, contiene db tre parti, & di piu una Terza parte di db, che è a d: però dico a b & db, per la Definitione, essere SesquiterZo. Ma perche la SesquiterZa, per la Decima de finitione del giorno passato, è la forma della Diatessaron: però dico primieramente, che tra ab & dbè collo cato la Diatessaron alla sua proportione . Simigliantemente, perche db contiene tre parti, & c a ne contiene due della chorda db : Però dico d b & c b essere Sesquialtero: percioche d'b contiene e dé la sua metà: la quale è equale à de Ma la Ses quialsera,per la Nona definitione di heri, è la forma della Diapente: adung; tra d b & c b 3

secondariamente è accommodato la Diapente alla sua proportione. Vitimamente: perche a b tutta la chorda contiene Due siate intere c d: però dico (per la Desintione) ab é e b esse re internallo Duplo. Má il Duplo, per la Desintione, è la sorma della consortant a Diapes son addunque tra ab é e b hábbiamo collocato la Dagas son alla sua propritone. Et cost hábbiamo tutto il proposito, come dimostrar ui douea. In the Essendo accommodate queste consonanze in questa maniera: la Diatessaron uiene ad essere preposta alla Diapente te: ma quando si uolosse soggiungere essa Diatessaron uiene ad essere preposta alla Diapente de come si farebbe? Gros. Quasi allo sitesso modo: onde dico di nuovo: Sia a b la data chorda, sopra la qua



le uogliamo accommodare le nominate confonanze al modo , che hauete detto . Divido primieramente a b in Due parti equali nel punto c:il che fatto, dico a b & c b contenere, per le ragioni addutte di fopra:le quali non replicherò, per non effer lungo:la Diapafon confonanza.Diuido dipoi c b in Tre parti equali: & aggiungo in puto d V na parte: di modo che d b uega à contenere Quattro parti. Onde tuttala chorda a b uiene ad essere divisa in Sei parti: percioche essendo c b la metà di a b: & essendo essa c b divisa in Tre parti: d c viene ad esfere una sesta parte di ab : & a d Due seste parti. La onde dico, che tra ab & d b uie ne ad essere collocata la Diapente alla sua proportione: & tra d b & c b la Diatessaro. Percioche se a b contiene Sei parti, db uiene à cotenerne Quattro. Ma tra quattro & sei si tro ua la proportione Sesquialtera: la quale, per la Nona definitione gia detta, è la forma della Diapente: adunque tra a b & d b habbiamo collocato alla sua proportione la Diapente. Matra ab & c b è collocato la Diapason: & se, per il Corrolario della Quarta del giorno passato, da a b & c b Diapason, leuaremo a b & d b Diapente: resterà d b & c b la Diatessa ron:Onde d b & c b sent a contrasto alcuno sarà la Diatessaron. Et per tal modo haueremo accommodato questa consonanza insieme con le due altre alle loro proportioni: & soggiun to essa Diatessaron alla Diapente: si come in particolare mi hauete satto la proposta, Mes sere. ADRI. Questa dimostratione adunque è stato fatta per mio conto. G10's. Cost ès ADRI. Et io ui rendo gratie della fatica. Gios. Io ui son debitore di maggior cosa:on de non accade ringratiarmi. DESI. Queste dimostrationi satte in questo modo molto piacciono: perche, oltra che hanno un non so che d'ingegnoso, hanno in se una breuità, che diletta. Et uoi sapete, che la breuità piace à tutti. G 1 0 s. Per questo ho uoluto porle insieme.Ma poiche habbiamo espedito di dimostrare in qual maniera separatamente ciascheduno internallo Consonante si accommodi alla sua proportione: noglio che hora nedia mo in qual maniera si possa porre insieme : & ordinatamente ne i loro propij & naturali luoghi, secondo che tra i Numeri harmonici collocate sono.Però auertite: che noi

#### PROPOSTA. XLIII.

Potiamo sopra una data Chorda soggiungere l'una dopo l'altra ne i loro propij luoghi tutte le Consonanze: & di quelle farne sensatamente la esperienza.

MA

A ananti che io nada piu oltra ni noglio anertire : che non noglio accommodare tali confonanze secondo l'ordine, che ui ho dimostrato: incominciando dal Semi ditono, & uentre in fino alla Diapafon: ma uoglio incominciare primieramente da quella consonanza, che ha la sua formatra i numeri prima : & è piu semplice d'ogni altra Consonanza. Et questa sarà la Diapason: & di poi verremo alla Diapente: & à questa si aggiungerà la Diatessaron: & di mano in mano il Ditono & ultimamente lo Semiditono: & così haueremo accommodato tutte le Consonanze, delle quali fin hora bò ragionato alla loro proportione. Ilche fatto, potrete udire, oltra le Consonanze nominate, la Disdiapason, la Diapason diapente, la Disdiapason ditono, es la Disdiapason diapente, es sendo che in cotal maniera accommodate, si potrà anco udire la Diapason diatessaron; & qual si uorrà Harmonia. ADRI. Sarà ben fatto. Ma ditemi per uostra fe: per qual cagione non hauete incominciato a fare le Dimostrationi secondo questo ordine : il quale mi par, che sia piu ragioneuole? G 10 s. Perche ui hò uoluto dimostr are, che i mag giori internalli sono reintegrati dalli minori, come da sue parti. Et se bene, come sapete, nel Tutto, il quale è sottoposto alla Quantità, prima è esso Tutto, che le sue Parti: & si ha la cognitione loro per la sua misura: tuttania nolendoni mostrare in qual maniera esso Tutto da esse Parti uenga integrato: insiememente ui uengo à mostrare la loro ragione. Però non ui maravigliate. Hora hauendo uoi inteso tutte queste cose, dico. Sia la chorda a b, sopra la quale uogliamo accommodare alla loro proportione tutte le Musicali consonanze, le quali sin hora ho dimostrato. Divido primieramente a b, per la Terza Di-

| a  | c  | d  | е  | f  | g  | ь |
|----|----|----|----|----|----|---|
| 60 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 |   |

manda di hoggi, in due parti equali, ponendo il piede immobile del Compasso nel punto a, uenedo con l'altro mobile uerfo b: fatto questo, piglio la metà, & segno e. Divido poi c b in Tre parti equali:& piglio la Terza parte da banda destra onde segno d. Ilche fatto partisco d b in Quattro parti: & pigliando la Quarta uerso man destra, segno e. Divido an cora e b in Cinque parti equali, & presa la Prima piu propinqua ad e, segno f. Hora partendo fb in Sei parti:pigliandola sesta parte, noto g. Onde dico sopra la data chorda hauer collocato tutte le Confonanze Musicali l'uno dopo l'altra per ordine à i proprij luoghi: or soguinte l'una dopo l'altra alle loro proportioni. Et che questo sia uero, cosi lo manifesto. Non è dubio, che la chorda a b contiene due fiate la cb: onde, per la Definitione, uiene ad effere tra queste due chorde la proportione Dupla. Ma effendo, per la Prima dimanda di hoggi, tanta la proportione di suono à suono, quanto è quella di chorda à chorda:et essendo la Dupla forma della Diapason consonanza: necessariamente donemo confessare, che etiandio li suoni, iquali nascono dalle chorde a b & c b rendino la consonanza Diapason. ADRI. Chi può dubitare di questo ? GIOS. Ma perche tra la chorda c d divisa in tre parti, & ladb, che ne contiene due, per la Definitione, è contenuta la proportione Sesquialtera: però, per la medesima Dimanda, è necessario, che c b & d b consonino la Diapente. Simigliantemente, perche a b & b b si compone di a b & c b, la quale habbiamo detto esfere Dupla & consonare la Diapason: & dicb & db, che è proportione Sesquialtera, o consonanza Diapente: però dalla V entesimaseconda del Primo : & dalla Quarantesimaprima proposta del giorno passator & dalla Terzadecima definitione simigliantemente di heri, a b & d b contengono la proportione Tripla : & per consequente la Diapason diapente. Oltra di guesto non è dubio, che essendo la d b divisa in quattro parti, & la e b havendone le tre, che tra queste due, per la Definitione, non si troui la proportione SesquiterZa. La onde essendo cosi, come è ue. ramente,

ramente, db & e buengono à dare la consonança Diatessaron. Ma perche ab & e b si compone della a b & c b, & della c b & d b : & anco della d b & e b : & gia hò detto la a b & d b essere Tri pla & la Diapason diapente : pcrò aggiungendo à questa la db & eb, haueremo a b & e b, che contenerano la Quadrupla, & la Disdiapason consonanza. Percioche essendo c b & d b Sesquialtera & la Diapente: et d b con e b Sesquiterza & la Dia tessaron: queste poste insieme, per la Decimasettima del Primo: & per il suo Corrolario: & per la Quarta di heri: fanno la Dupla & la consonanza Diapason. La onde essendo a b & c b Diapason: simigliantemente c b & e b: seguita, per la V entesimater Za del Primo : & l'V ltima proposta di heri: che ab er e b siala Consonanza Disdiapason. Fu poi divisa e b in cinque parti, di maniera che e b contiene tutte queste parti: & f b ne contiene quattro: onde per la Definitione, contiene la Sesquiquarta : & per consequente il Ditono. Ma perche di sopra ho detto, che ab & eb contengono la Disdiapason consonanza: però aggiungendole e b & f b, cioè il Ditono : a b & fb uerranno à contencre la Disdiapason col Ditono il quale con db & e b Diatessaron: per la Trentesimaquarta proposta di heri: fa rà l'Hexachordo maggiore. Ma perche, per la sua Definitione, è contenuto dalla proportione Quintupla: però ab & f b contengono la nominata proportione. Habbiamo anco (se ui ricordate ) dinisof b in sei parti equali: di maniera, che tra f b, che contiene il Tutto, e q b che contiene Cinque parti: uenimo, secondo la Definitione, hauere la proportione Sesquiquinta : & secondo il Primo parere commune, o Dignità, il Semiditono. Et perche ab & q bè compostadiab & c b:dicb & db:didb & eb: dieb & fb: & difb et g b:et gia ho detto, che a b et f b contengono la Quintupla proportione : et risonano la Disdiapason ditono: però aggiungendole fb et q b, uerranno a b et g b, che conteneranno la Disdiapason diapente: la quale, per la sua Definitione, contiene la Sestupla proportione:percioche essendo e b et f b Ditono: et f b et g b Semiditono: aggiunti questi due Interualli insieme: nasce, per la Trentesimaprima di heri, la Diapente: la quale aggiunta alla Disdiapason a b et e b, senza alcun dubio ne nasce la Disdiapason diapente, come ho anco ra detto. Et cosi Sopra una data chorda haueremo soggiunto per ordine l'una dopo l'altra à i loro luoghi proprij tutte le Musicali consonanze, secondo il proposito : come ui douea dimostrare. Le quali uolendo udire, si aggiungerà una, ò piu chorde accordate perfettamente unisone alla ab: che, secondo la Seconda dimanda di hoggi, saranno riputate una chorda sola: et far anno un solo, et non diuerso suono. Onde ponendo sotto di esse gli Hemisphery alli notati punti, iquali da Greci sono detti A'πογάλυαία: si potrà udire di una in una qual si uorrà Consonanza, et anco, essendo l'una di esse qual si uoglia da una meZana chorda trameZata: si potrà udire qual si uorrà Harmonia: secondo il proposito. Et se porremo sopra ciascheduno delli segnati punti, sotto le chorde tirrate sopra la Regola harmonica uno Hermispherio : toccandole tutte insieme , udiremo un'accordo tanto r.Par.c.15. eccellente et mirabile, che non si potrà desiderare un migliore. FRAN. Questo accordo hauete ancora commemorato nelle Istitutioni: onde io ne feci immediatamente la proua: dopo che io intesi cotal cosa, et ritrouai che era cosi in fatto, come detto hauete. Et quando si pongono quelle consonanze, che uanno poste nel graue, nella parte acuta del conceto: et le acute nel graue, per il contrario: per essere loro fuori de i loro luoghi natura li, danno non poco fastidio à quelli, che le odono, come anco nel Primo ragionamento dice sti. C L A V. Questo è pur troppo uero: et ne faccio ogni giorno, quando sono il mio Organo la proua. Ma diteci di gratia M. Gioseffo : Questo ordine di suoni, quando si uolesse descriuere con Numeri: di maniera che tra loro potessimo conoscere la proportione di qual si uolesse internallo: come si farebbe? GIOS. Si farebbe bene. CIAV. Non ni rin cresca, per cortesia di insegnarci il modo: che lo haueremo molto grato. G 1 o s. Son contento:udite adunque.

PRO-

#### PROPOSTA. XLIIII.

Si può có Numeri rationali descriuere le proportioni di tutte le Consonanze accommodate di sopra alla loro proportione so pra la data chorda: secondo le divisioni fatte del Tutto nelle sue parti:

I A adunque che uoi uogliamo cŏ Numeri rationali deferiuere, fecondo la Propo fia, le Proportioni delle diuifioni, che nafeono dalla diuifione fatta della chorda, nell'accommodare le confonanze alle loro proportione nella Precedente · Bifogna prima fapere i termini maggiori radicali di tutte le proportioni delle accommoda-

| a         | <b>c</b> ,        | d              | e                | f               | g b         |
|-----------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------|
| 720       | 360               | 240            | 180              | 144             | 120         |
| Termini 1 | adicali dell'ordi | ne fopraposto, | acquistati dalla | a diuifione del | Duodenario. |
| h         | P                 | K              | 1                | m               | n           |
| 60        | .30               | 20             | 15               | 12              | 10          |

te cosonanze. Et dopoi, secondo tali termini, bisogna ritrouare un Numero maggiore, che contengale Parti denominate da tali termini:ilche ritrouato facil cosa sarà da fare il re sto. Siano adunque 2. 3.4. 5. 6 i termini maggiori delle Proportioni radicali delle gia accommodate Confonanze fopra la chorda a b, come nella Precedente. Ritrouo prima, per la V entesimaquinta del Primo giorno, un Numero maggiore, che contenga le parti denomi nate da i numeri di tali termini : al quale si possa assegnare tutte le sue proportioni: et tal numero è 720. che si può dividere per ciascheduno delli Cinque dati termini. Piglio prima la metà di esso, et facio c: supponendo però, che a sia le parti fatte di tutta la chorda ab della Precedente. La onde a ad esso c, senza dubio è Duplo. Onde, per la Definitione, a cuiene à contenere la forma della Diapafon confonanza. Piglio di poi la Terza parte di a: et cosi faccio d: il quale con à contiene la Tripla : onde conseguentemente a c è la Diapason diapente. Ma perche fu detto, che a c è Duplo: però se noi leuaremo a c Duplo da a dTriplo:ne uerrà e d Sesquialtero essendo che, per la Ventesimaseconda del Primo, il Tri plo nasce dalla aggiuntione di questi due internalli Duplo et sesquialtero insieme : onde o d sarà, per la Definitione, la forma o proportione della Diapente. Piglio hora la Quarta parte di a,& segno e:onde a & e uiene Quadruplo : che è la forma della Disdiapason.Et perche habbiamo detto a cessere Duplo: per tanto leuando a c Duplo da a e Quadruplo: resta senza dubio c e ancora Duplo: percioche, per la V entesimaterza, il Quadruplo nasce dal Duplo raddoppiato. Ma perche habbiamo detto c d essere Sesquialtero: però se da c e Duplo leuaremo c d Sefquialtero : senza errore alcuno, resterà lo SesquiterZo:percioche, per il Corrolario della Decimafettima proposta del Primo : il Duplo è reintegrato da questi due internalli. Onde, per la Definitione, de uiene ad essere la forma della Diatessaron . Fatto questo piglio anco la Quinta parte di a , & ne risulta f. Dico, a f essere la proportione Quintupla: & la forma della Disdiapason ditono. Ma se noi leuaremo a e da a f.cioè la Disdiapason dalla Disdiapason ditono: ne restera, come è manifesto, e f Ditono: del quale, per la Definitione la Sesquiquarta è la sua forma : adunque e fuerra ad essere Sesquiquarto. Cauo ultimamente la Sesta parte di a, & uiene g: Dico hora a g contenere la Sestupla proportione: la quale è la forma della Disdiapason diapente: & chef g contie ne la Sesquiquinta proportione: che è la forma del Semiditono. Percioche se da a g Disdia pason diapente, leuaremo a e Disdiapason: senza alcun dubio resterà e g Diapente: ma le uando il Ditono dalla Diapente, per certo ne resterà lo Semiditono: essendo, per il Corrolario della Sesta del Secondo, la Diapente reintegrata dal Ditono & dallo Semiditono, come da sue parti. La onde leuato e f Ditono da e g Diapente, resta f g Semiditono . Et perche, per la Definitione, la forma del Semiditono è la Sesquiquinta proportione : però dico f g contenere la sesquiquinta proportione. Sono adunque con Numeri rationali, secondo il proposito, segnate le proportioni di tutte le consonanze accommodate sopra la chorda data: di maniera, che ogni parte uiene ad essere segnata sevondo la proportione, che hà al suo Tutto:come ui douea dimostrare. Ma auertite, che li numeri, o termini, iquali contengono in questo ordine le proportioni, non sono Radicali: essendo che sono Tra loro composti: of non Contra se primi. Onde non si può dire, che tali proportioni siano collocate per ordine ne i loro minimi termini. Però uolendole ridurre, sarà bisogno di trouare un nume ro il maggiore che si possa ritrouare: che misuri communemente ciascheduno di esi: & dividere ciaschuno di loro per esso numero: & li produtti, quando saranno posti per ordi ne sotto li producenti, faranno un'ordine, il quale sarà Radicale: percioche sarà contenu to da Numeri Contra se primi. La onde operando nelmodo, che io mostrai nelle Istitutioni,ritroueremo,che sără.12.per il quale diviso che si haură gli altri a. c.d.e. f.g.ne uerrà h.p.K.l.m.n.iquali saranno per la Nona definitione del Primo giorno : numeri Contra se primi : & insieme la Radice di tutte le nominate proportioni . Et per tal modo haueremo il nostro proposito. Au R. I. Habbiamo inteso benisimo : & parmi, che non sia cosa molto difficile:però se hauete altro da dire sopra di questo seguitate. Se anche no passate ad un'altra proposta. Ma perche hauete mostrato tutte queste cose in un'ordine natura le delle consonanze : per uostra fè, non ui sia in despiacere dimostrarle in un ordine de interualli, che siano consonanti l'uno dopo l'altro: ma che tale ordine sia di altra maniera, G 10 s. Lo farò molto uolentieri. Ma uoglio prima dirui, & dimostrarui alcune cose innanzi che io uenga a quello, che mi richiedete però ascoltate.

#### PROPOSTA. LXV.

Aggiunte insieme Due semplici & simili consonanze ad una me zana chorda commune: cauandone la Diapason: gli estremi loro non fanno alcuna maniera di harmonia.

A perche nella Seconda proposta del Ragionamento passato ui dimostrati eccettione, che si faceua della Diapason: la guale uolendola qui dimostrare: sarebbe un replicare la sistesta però non starò à sarai altre paroleima uerrò à dimostrar ui il resto. Sapiate adunque: che lo aggiungere insteme Due semplició s simili consonanze: non uuol dire altro, che raddoppiarle: nel modo chi o dimostrat nella nominata seconda proposta. Però siano a b: c b: & d b le due semplici & simili consonanze: di modo che a b

1.par.c.43.

& c b sia la prima: c b & d b la seconda : & siano insteme aggiunti alla c b chorda mezana commune . Dico che gli estremi loro a b & d b non sanno alcuna sorte di Harmonia . Percioche , per la Seconda proposta nominata : Raddoppiata qual si



noglia semplice consonanza: non dà alcuno internallo, che sia consonante. Ma a b & d be semplice consonan a raddoppiata: adunque a b & d b non da interuallo alcuno, che sia consonante. Et perche tutti quelli internalli, o consonanze, che sono dinise in due altre consonanze da una chorda mezana: per la Quarta & Quinta definitione del giorno passato: fanno l'una delle due maniere di Harmonia: però non si ritrouando in queste due consonanze simili, aggiunte ad un mezano termine cotali condicioni: seguita, che elle non facino alcuna maniera di Harmonia. Aggiunte adunque insieme due semplici & fimili consonanze ad una mezana chorda commune: cauandone la Diapason: gli estremi loro non fanno alcuna maniera di Harmonia. Et questo è tutto quello, che secondo la proposta ui douea dimostrare. FRAN. In uero noi uediamo questa cosa in prattica : che ag giunti insieme due Diapente, fanno una Nona: due Diatessaron fanno una Settima: due Ditoni fanno una Quinta superflua: & due Semiditoni una Quinta diminuta : di modo che anco senza la dimostratione bisogna confessare, che questo sia uero. Perche sebene ciascheduna da per se è consonante: tuttauia aggiunte insieme non fanno Harmonia alcuna: come ottimamente hauete dimostrato. G 1 O s. Questo è tanto euidente, che non ha dibisogno di altro commento: però ascoltate.

#### PROPOSTA. XLVI.

Tra la Seconda, la Terza, & la Quarta chorda delle mostrate di fopra si ritroua l'Harmonia semplicemente detta.

T fia c'b la prima delle tre nominate, d'b la feconda, & e b la ter?a. Dico tra esfe ritrouarss l'Harmonia semplicemente detta. Per la Quarantessma ter?a dimofirata poco sa: c'b & d'b è la Diapente: d'b & e b la Diatessaron: & c'b & e b la Diapason: Et per la Prima propossa di heri , la c'b & e b dalla d'b è diuissa in Harmonica mediocrità: adunque tra c'b, d'b, & e b si ritroua la detta Mediocrità. Ma tra le conso-

| С  | d  | e  | ь     |
|----|----|----|-------|
| 30 | 20 | 15 | - 14. |

nanze poste in cotale ordine: per la Quarta desinitione del giorno passato medesimamente:si troua l'Harmonia semplicemente detta: adunque tra e b, d b, & e b: seconda, terza & quarta chorda delle di sopra mostrate:si ritroua cotale Harmonia: come dimostrar ui douea. C L A V. Questo non si può negare. G 1 o s. Piu oltra.

#### PROPOSTA. XLVII.

Tra la Terza, Quarta & Sesta chorda delle mostrate, si ritro ua l'Arithmetica proportionalità: & l'Harmonia detta Ad un certo modo.

Iano adunque d b la terza, e b la quarta, & g b la festa delle nominate chorde: & apparino 4 & 3 termini della Diatesfaron: 3 & 2 quelli della Diapente: & 4 & 2 quelli della Diapento: & 4 & 2 quelli della Diapason. Et perche questi termini 4.3. 2. si trouano equalmente l'uno dall'altro disferenti: però, per la Vndecima dessinione del Primo giorno: tra d b, e b, & g b si ritroua la proportionalità Arithmetica. Ma perche l'Harmonia esta Ad u certo modo è consonana e: per la Duodecima dessinione del Secondo: da una mezana chorda diuisa in due consonanze: non però in Harmonica proportionalità: per tanto es-

| d | c | g | b ` |
|---|---|---|-----|
| 4 | 3 | 2 |     |

fendo la Diapason d'b & g b diuisa in una Diatessaron d'b & e b: & in una Diapente e b & g b: le quali sono l'una & l'altra consonanti: & essendo contenute tutte queste consona ce tra le tre nominate chorde: dico, che tra loro anc o si ritroua l'Harmonia detta Ad un certo modo. Tra la chorda adunque tersa: quarta & sesta delle mostrate di sopra: si ritroua l'Arithmetica proportionalit à : & l'Harmonia Ad un certo modo detta: come dimo stra ut douea. Des s. Questa Harmonia può ella hauere le consonanze, che non si ano sotto poste ad alcuna delle proportionalità. G 10 s. Può ueramente : & ue lo uoglio dimostra e però ascoltate.

#### PROPOSTA X'LVIII.

Tra la terza, quinta & festa chorda delle mostrate si ritroua sola mente l'Harmonia ad un certo modo detta.

Iano adunque db, fb, & gb le dette tre chorde:le quali,per la Quarantesima terZa,contenghino tra db & fb l'Hexachordo maggiore:tra fb & gb il>emiditono : & tra db & gb la Diapason . Dico tra queste tre chorde ritrouarsi solamente l'Harmonia detta ad un certomodo . Et perche la consonanza db & gb è diuisa

| d  | f | g | ъ<br>Ъ |
|----|---|---|--------|
| 10 | 6 | 5 |        |

dalla chorda f b in due altre consonanze: cioè in db & f b: simigliantemente in fb & gb, & ancora perche tra i termini delle db, f b, & gb non si ritroua, ne la Proportionalità harmonica, ne la Arithmetica: però, per la Quinta desintitone di heri: tra le chorde d b, f b & gb habbinon solamente l'Harmonia ad un certo modo detta, come secondo la proposta ui douea dimostrare. Adr. Il tutto stà bene: aricordateui però della promessa. Gios. Eil douere di pagare il debito: Ascoltate adun que quello, che ui uoglio dire.

#### PROPOSTA XLVIIII.

Potiamo fopra una data chorda collocare alle loro proportioni tutte le Musicali consonanze: di modo che tal chorda sia com mune a ciascheduna di esse: & le potiamo udire ad ogni nostro piacere.

RAN. Per qual cagione hauete uoi detto, che sia chorda graue et commune à cia sur le s

| 1 | a | c | d | С | f | 1 | K | g | m | h | P | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

che io hauea. Però s'io hò interrotto il uostro parlare perdonatemi: perche il non hauere esperienza piu che tanto delle cose della Musica, mi sa dubitare cotali cose: quantunque non stano di molto momento. G 1 o s. Il uostro interrompermi non è senza mio grande con tento. Et il dubitare (come hò ancora detto) non mai senza utilità. Ma per dimostrar ui quello, che ui hò proposso, dico. Sia a b la data chorda: nella quale uogliamo secondo la propossa accommodare tutte le consonanze Musicali alla loro proportione. Particoprima ab in Sei parti equali: onde ne piglio V na, se segno c. Divido poi di nuovo la me desma a bin Sei parti equali: onde ne piglio V na, se segno c. Divido poi di nuovo la me desma a bin Cinque parti: et predendone V na segno d. Di nuovo la parto in Quattro par ti: et simig "anuemente ne piglio V na, se segno e. Partisco ancora ab in Tre parti al modo detto, delle quali ne piglio V na et segno s. Faccio hora di nuovo Due parti della issessa biet doue c ade la cinisione, che è giustamete nel meso, segno g. Ancora divido a b in Tre parti equali, et pigliandone Due segno h. V ltimamente la divido in Quattro, se ne piglio Tre, se segno p. Et cosi uengo ad hauer accommodato alla ioro proportione tutte le consonanze, che hanno le forme loro contenute nel Genere molteplice, o super particoere. Hora per accommodare quelle, che hanno tal forma nel Super particoere.

divido primieramente a b'in cinque parti : delle quali pigliandone due, segno K. Secondariamente la divido in otto : & prima ne prendo tre : & segno l. dipoi ne piglio cinque, & segno m. Ilche fatto dico, che sono accommodate per ordine tutte le consonanze Musicali alle loro proportioni : incominciando dalle minori procedendo alle maggiori : sopra una chorda commune . Percioche, per la Trentesi-. masettima di questo ragionamento, a b & c b viene ad essere semiditono: & per la Quarantesima, a b & d b Ditono. Simigliantemente, per la Quarantesima seconda, a b & e b è la Diatessaron : & per la istessa a b & fb e la Diapente. Viene anco, per la sua Definitione, a b & l b essere Hexachordo minore: essendo che a b contiene lb una fiata & tre sue ottane parti, che sono a b. Ma a b & K b contengono il maggiore .: percioche a b contiene k b una fiata, & due quinte parti, che sono a K. Ma, per la Quarantesima seconda ancora, ab & g b contengono la Diapason, & a b & m b la Diapason diatessaron : percioche a b contiene m b due fiate, & due sue terze parti : cioè a e. Onde tal proportione si chiama. Dupla superbi partiente terza: la quale come nella Quarantesima proposta di heri uedemmo : è la forma di essa Diapason diatessaron : se uelo ricordate. ADRI. Ce lo ricordiamo. G 1 0 s. Simigliantemente a b & h b, per la Quarantesima prima pur di heri, uiene ad essere Diapasondiapente: essendo che ab & hb contengono la Tripla pro portione: come dimostrai anco nella Quarantesimaterza di questo. Vitimamenteab & p b contiene la Disdiapason: percuoche ab contiene la p b quattro fiate intere. Onde nasce la Quadrupla proportione : la quale, per la Definitione, è la forma di essa Disdiapason. Hora aggiungendo alla chorda a b t esa sopra la Regola harmonica un'alira chorda : accordata perfestamente unisona : & ponendoli sotto uno Hemispherio: accommodandolo sopra ogni punto fatto nelle divisioni: si udirà sensibilmente tutte le ordinate consonanze, senza punto di errore: toccando & percuotendo la a b segnata con la aggiunta. Et questo è tutto quello, che ui ho uoluto dimostrare, secondo che mi hauete richiesto. Ma questa proposta fatta à uostra instanza Messere, mi ha fatto uenir uoglia di non finire così presto : come io dissegnato hauea : percioche mi hà ridutto alla memoria alcune cose, le quali con il suo mezo ui potrò dimostare : & se starete à disaggio, datene la colpa à noi stesso: perche non noglio lasciare la cosa imperfetta: ne noglio hauer cagione di replicarui un'altra fiata cosa alcuna. Aun 1. Io per me non starò maià disaggio: quando uedro di cauar frutto di alcuna cosa. FRAN. Ne io mi potrei dolere di una cosa, dalla quale io uenga à farne qualche guadagno. CLAV. Ne io Con per disconcentarmi. Des 1. Siamo adunque in questo tutti d'accordo. Ma di gratia, auanti che pasiate piu oltra, siate contento di dimostrarci, in qual maniera.

#### PROPOSTA. L.

Potiamo fegnare con Numeri ciascheduna diuisione fatta in tut ta la chorda delle collocate consonanze alle loro proportioni.

10 s. Vi uoglio fatisfare per certo. Onde per dimostrar questa cosa, ritro uo prima, per la Ventesimaquinta del Primo ragionamento, un Termine, de Numero maggiore: il quale habbia tutte quelle parti, che rapresentano è maggiori termini delle proportioni delle consonanze, che habbiamo collocato alle loro propor-

proportioni: il quale sarà a: & lo chiamaremo a: per rispetto che rapresemerà sempre la chorda a b della Precedente. Da quesso cano prima la Sessa parte, di maniera che resta c: ilquale è il primo numero, che con a è Sesquiquinto. La onde, per la Desinitione, uiene ad essere la forma del Seniditono. Cano poi dal detto a la Quinta parte: & quello che nasce è d: il quale con a è Sesquiquarto conde uiene il Ditono. Di mono cano da a la sua Quarta parte, & resta e: quesso con a è Sesquiter? o: & contiene la forma della Diatessaron. Cano etiandio dal medesomo a la Terza parte: & lo restante uiene si: che con a è Sesquialtero, & contiene la Diapente. Piglio di nuono li Cinque ottani di a, & ne nasce l: questo con a contiene la Superri partientequinta: & instimuel Hexachordo minore. Fatto questo, ritorno à caure da a li Tre quinti, & ne rissulta K: che comiene con ala Superbi partientetera, che è la forma dell'Hexachordo maggiore. Hora se dalla detta a canaremo la metà intera, haueremo g: ilquale con essa contenerà la Dupla: & insteme la Diapason

| a   | c . | d  | c  | . f | 1   | К  | g  | m  | h  | рb |
|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| 120 | 100 | 96 | 90 | 80  | 7,5 | 72 | 60 | 45 | 40 | 30 |

consonanza. Ma se da essa a leuaremo li Tre ottaui, & li segnaremo m: questo con a darà la Dupla superbi partienterza, & la Diapason diatesfaron. Se anco da a cauaremo la Terza parte, haueremo h: il quale con a contenerà la Tripla: & sarà la forma della consonanza Diapason diapente. Et se ultimamente da a leuaremo la Quarta parte, non è dubio, che haueremo p: il quale con essa a contenerà la Quadrupla: & per consequente la Disdiapason consonanza. Di modo che i numeri a. c. d. e. f. l. K. g. m. h. p. uerramo ad estere legmi delle diussioni satte sopra la data chorda a b: secondo che ui douea dimostrare. Et tale ordine de Numeri uerrà esse cato nella sua Radice: percioche somo numeri contra se primi. De s. 1. Son satisfatto: però seguitate à dir quello, che ui piace. G 10 s. Voglio dirui questo: ch.

#### PROPOSTA. LI.

Delle Consonanze ordinate in cotal guisa: dal fine del Semidito no à quello del Ditono ui è la differenza del Semituono minore. Dal fine del Ditono à quello della Diatessaron ui è la differenza del Semituono maggiore. Dal fine della Diatessaron a quello della Diapente si troua la differenza del Tuono maggiore. Dal fine della Diapente à quello dell'Hexachordo minore ui cade la differenza del Semituono maggiore. Dal fine di questo Hexachordo al fine del maggiore si troua la differenza del minor Semituono. Et dal fine della Diapen-

te à quello dell'Hexachordo maggiore ui è la differenza del Tuono minore. Dal fine dell'Hexachordo minore al fine del la Diapason si troua la differenza del Ditono. Et dal fine dell'Hexachordo maggiore à quello della istessa Diapason ui è quella del Semiditono. Simigliantemente dal fine della Diapason à quello della Diapason diatessa on ui è la differenza della Diapason diapesson diapesson diatessa on à quello della Diapason diapente casca la differenza del Tuono maggiore. Et di nuouo dal fine della Diapason à quello della Diapason diapente ui è la differenza la Diapason. Vitimamente dal fine della Diapason diapente al fine della Dispason si troua la differenza della Diatessa on la differenza della Dispason si troua la differenza della Diatessa on la diffe

RAN. Tutto questo si conosce dalla prattica: & mi piace che lo uogliate dimostrare: acciò lo sapiamo per la Scienza. Adr. s. Sebene la proposta è lunga: credo che non ui sarà dissicultà nel dimostrarla. Gios. Hora lo uederete. Siano a.c. d. e. f. K. s. g.m. h. p. le ordinate consonanze, segnate con i suoi numeri, per le due Precedenti. Dico della c b sine del Semiditono alla d b esferui il Semituono minore: percioche, per la Penultima, ab & c b è Semiditono: & a b & d b è Ditono. Leuato adunque a b & c b Semiditono da ab & db Ditono, resta c b & db:

| a   | С   | å . | c  | f  | K  | 1  | g  | m  | h  | p. b |
|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| 120 | 100 | 96  | 90 | 80 | 75 | 72 | 60 | 45 | 40 | 30   |

il quale, per la Ventesimater, a desinitione di heri, è Semituono minore: percioche è quello interuallo, per il quale esso ditono soprauanza lo Semiditono. Et perche, per la Penultima propossa, a bé e bè la Diatessanza lo Semiditono. Et perche, per la Penultima propossa, a bé e bè la Diatessanza lo Semiditono. Et perche, per la Penultima propossa, el del giorno passanza, residente del giorno passanza essemituono maggiore: essena ven el quello interuallo, per il quale la Diatessanza supera esso ditono. Ma, per la Penultima ancora, a bé f b risona la Diapente: onde leuato a bé eb Diatessand da abé f b Diapente: quello che resta è il Tuono maggiore. Percioche, per la sua Desinitione, è quello interuallo, per il quale la Diapente soprauanza la Diatessanzo. Di nuouo, per la Penultima nominata, a bé s k b contiene l'Hexachordo minore: pero se da a bé s k b Hexachordo minore leuaremo a bé f b Diapente: resterà f bé s k b Semituono maggiore essendo che, per la Trentessimaquarta proposta di heri, l'Hexachordo minore se sondo se sentiuono maggiore con la Diapente: et questa: per il suo secondo.

fecondo Corrolario: per tale Semituono lo soprauanza. Ancora, per la Penultima, ab et lb fanno l'Hexachordo maggiore: però leuato ab et K b Hexachordo minore da ab et lb il maggiore per il nominato secondo Corrolario resta k b et lb Semituono minore,percioche per la Trentesimaquarta nominata, essendo il Tuono minore quell'interuallo, che si aggiunge alla Diapente per l'acquisto dell'Hexachordo maggiore : et il Semituono maggiore quello, che si aggiunge medesimamente per l'acquisto del minore : et ritrouandost, per la sua definitione, il Semituono minore esser quella differenza, per la quale il Tuono minore supera il maggior Semituono: ne seguita, che essendo K b & lb la nominata differenza, che etiandio sia la minor Semituono. Cosi ancora, perche ab & fb è Diapente : & ab & l b Hexachordo maggiore : però leuando a b & fb Diapente da a b & lb Hexachordo maggiore, ne resta il Tuono minore. Percioche ( come ho detto poco fà ) tal Tuono si aggiunge alla Diapente: & ne nasce il detto Hexachordo. Per la medesima Penultima ancora, ab & gbèla Diapason : però leuato a b & K b Hexachordo minore dalla a b & g b Diapason : resta K b & g b Ditono: percioche, se per la Trentesimanona di heri, la Diapason contiene tre Tuoni maggiori, due minori, & due maggiori Semituoni : & per la Trentesima ancora, la Diapente contiene due Tuoni maggiori, uno minore, et uno maggior Semituono: l'Hexachordo minore uerrà à contenere piu della Diapente per la Trentesimasesta, il Semituono maggiore : che saranno due Tuoni maggiori, uno minore, et due maggiori Semituoni : iquali cauati dalla Diapason, resterà un Tuono maggiore et uno minore : iquali, per la Tentesima settima, fanno uno Ditono. Ilche è secondo il proposito. Ma se da nuono da a b et g b Diapason si lenarà a b et l b Hexachordo maggiore : resterà l b et g b Semiditono. Percioche aggiunto, per la medesima Trentesimaquarta, il Tuono minore alla Diapente, risulterà l'Hexachordo nominato: il quale contenerà due Tuoni maggiori, due minori et uno maggior Semituono: iquali leuati dalla Diapason, resterà un Tuono maggiore et un maggior Semituono : che, per la Ventesimasesta, sono contenuti nel Semiditono. Onde ne uiene il proposito. Fu dimostrato etiandio, per la Quarantesimanona di hoggi d b et m b essere la Diapason diatessaron: però cauado abet g b Diapason da ab et mb Diapason diatessaron:ne restagb et m b Diatessar on:come è troppo manifesto, per la Quarantesima proposta del giorno passato. La Quarantesimanona nominata etiandio ci dimostrò ab et h b essere Diapason diapente : però, chi uorrà negare, per esser cosa chiara, leuando a b et mb Diapason diatessaron, che resti mb et hb Tuono maggiore, non sarà egli in errore? percioche questo è noto, per il primo Corrolario della Trentesima del Secondo. Ma se da ab et hb Diapason dia pente, per la medesima Quarantesimanona : leuaremo a b et g b Diapason : è troppo manifesto, che resterà a b et h b Diapente. Hora per finirui questa dimostratione: sapiamo, per l'istessa Penultima di questo, che ab et p b contengono la Disdiapason: però se da questa leuaremo ab et h b Diapason diapente : resterà h b et p b Diatessaron. Imperoche questa da se è manifesta : che leuando una Diapason da una Disdiapason, ne resta un alira. Ma leuando una Diapente da una Diapafon, per il Corrolario della Quarta proposta di heri , ne uiene la Diatessaron. Et così habbiamo il proposito di tutto quello, che secondo la proposta dimostrare ui douea. ADRI. Se le cose facili possono dilettare : questa estata una di quelle : che sommamente mi hà piaciuto: et mi è stato gratisima: percioche con molta facilità hauete dimostrato questa proposta: la quale contie. ne una lunga diceria. Etmi pensaua, che doueste dimorarui sopra un gran pezzo. Ma poi ch'io uedo, che la cosa è andato in un'altro modo: non hauendoci altro che dire, Sarà buono seguitare qualche altra cosa. G10 s. Attendete, ch'io ui uoglio con quella istessa facilità dimostrare:che

# PROPOSTA. LII.

Di queste consonanze in tal maniera ordinate, il fine del Ditono con quello della Diapente consona il Semiditono: col
sine dello Hexachordo maggiore la Diatessaron: col fine della Diapason l'Hexachordo minore: col fine della Diapason
diapente la Diapason Semiditono: & col fine della Disdiapason consona la Diapason con l'Hexachordo minore: Simigl'antemente col fine dello Hexachordo minore: & col fine
della Diapason diatessaron è dissonante.

Porta poco : escendio il semiditono in luogo del Ditono : ma questo importa poco : escendio che da questa si potrà hauere il modo di dimostrare una costa que el modo mostrato di mnostrare una costa que el modo mostrato di nuovo a.c. d. e.f. K.l.g. m. h.p. le gia ordinate consonanze, per la Quarantesimanona di questo. Dico il sine del Ditono d b col sine della Diapente si b consonare il Semiditono. Imperoche, per la Quarantesimanona nominata, ab 6; d b contengono il Ditono: de ab 6; si b la Diapente. Ma perche, per la Sessa, de inco per la Trentesima prima proposta di heri: il Ditono: de lo Semiditono fanno la Diapente: però leuato a b 6; d b Ditono da ab 6; si b Diapente: resta d b sine del Ditono, de si bine della Diapente: isquali insseme consonano il Semiditono. Et perche, per la nominata Quarantesimanona, si insignimente a b 6; k b è l'Hexachordo maggiore : però leuato da (so il Ditono a b 6; d b, resta d b 6; k b Diatessano: percioche, per la Trentesima quarta del Secondo, aggiun-

| a   | С   | d = | e - | f  | 1   | K  | g  | m  | h  | p b |
|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|
| 120 | 100 | 96  | 90  | 80 | 75, | 72 | 60 | 45 | 40 | 30  |

gendo queste due consonanze insieme , fanno l'Hexachordo nominato . La onde leuato il Dit ono dallo Hexachordo maggiore, resta la Diatessaron: & così tra db & K b risona essa Diatessaron. La Quarantesimanona anco ci dimostra, che tra a b & g b sia la Diapason pero leuato a b & d b Ditono da a b & g b Diapason, resta l'Hexachordo minore. Percioche la Diapason, per la Trentesimanona di heri contiene Tre tuoni maggiori , due minori, con due maggiori Semituoni: & per la Ventesimasettima, il Ditono contiene un Tuono minore & uno maggiore. Maleuato due Tuoni l'uno maggiore & l'altro minore da Tre tuoni maggiori, due minori, con due maggiori Semituoni: restano due Tuoni mag giori, uno minore & due maggiori Semituoni. Ma due Tuoni maggiori, uno minore & due maggiori Semituoni, per la Trentesimasesta del Secondo, fanno l'Hexachordo minore: adunque leuato a b & d b Ditono da a b & g b Diapason, resta d b & g b Hexachordo minore. Di nuono, per la medesima Quarantesimanona, ab & h b è la Diapason diapēte:però leuado a b et db Ditono da a b et h b Diapason diapete, resta la Diapason Semiditono. Et pehe quello che sopraua Zaè db et hb pero dico db et hb essere tale internallo. pcioche oltra la Diapason quado si leua il Ditono dalla Diapete, p il Corrolario della Trete simaprima del Secondo:resta il Semiditono. Ma pche oltra il Semiditono no ui è la Diapason intera:

son intera: onde aggiuti questi due internalli insieme, fanno la Diapason semiditono: però dico, che d b et h b consonano la Diapason semiditono. V ltimamete fu dimostrato nella tan te fiate nominata pposta, che a b et p b è la cosona Za Disdiapason: però se da ab es p b ca uaremo a b et db:ne uerrà à restare la Diapason con l'Hexachordo minore et questo :per che quello che resta è d b & p b: onde diço d b & p b essere tale internallo: & d b & p b risonare la Diapason con l'Hexachordo minore. Imperoche, come habbiamo dimostrato poco fa, leuato il Ditono dalla Diapason, senza alcuno dubio resta il nominato Hexachordo. Es sendo etiandio a b & lb Hexachordo minore : se noi uorremo leuare da esso il Ditono a b & db,resterà uno interuallo dissonante. Percioche essendo questo Hexachordo composto, per la Trentesima quarta del giorno passato, di una Diatessaron & di uno Semiditono : i quali, per la Ventesima sesta & la Ventesima ottana insieme, contengono due Tuoni maggiori, uno minore & due maggiori Semituoni. Se da questi leuaremo il Ditono, il quale, per la V entesima settima, cotiene un Tuono maggiore & un minore:ne uerrà un Tuono maggiore & due maggiori Semituoni: i quali aggiunti insieme à patto alcuno non fanno conso năza:percioche non si ritroua interuallo alcuno che sia consonate : che contenga questi tre interualli.Oltra che la proportione de gli estremi è contenuta da numeri, che non hanno il luogo loro tra le parti de il numero Senario,& l'Ottonario:Come facedone proua sarà ma nifesto. Et perche db & lb è quello internallo, che resta: però dico ab & lb essere internal lo dissonante. Simigliatemete: perche a b & m b è la Diapason diatessaron: però dico , che leuando a b & d b Ditono da a b & m b Diapason Diatessaron, resta uno interuallo dissona te.Percioche leuando da la Diatessaron il Ditono:resta Semituono maggiore:il quale è dis sonante: & aggiunto alla Diapason, per quello ch'io ui disi nella Quarantesima proposta del giorno passato, fa uno internallo dissonante. Etperche d b & n b è quello che si lascia: pe ro dico d b & m b esfere internallo dissonante. Et così hanete tutto quello, che dimostrar ni douea, cotenuto nella proposta. FR AN. Queste dimostrationi sono assai facili & belle : Onde non mi rincrescierebbe mai l'ascoltarui: pure se hauete qualche cosa da darci ancora, non indugiate più:percioche s'auicina l'hora della cena per li uecchi: i quali sogliono per tepo andarsi à riposare: & la matina poi leuarsi à buon hora: concio sia che molto piu presto di quello, che fanno i giouani si suegliano. Voi mi hauete inteso. G I os. Vi ho inteso benisimo. Altro per hora non mi accade dimostrarui, che sia d'importa a. E' ben uero, ch'io uolea far ui un'altra dimostratione, quasi all'istesso modo: ma la lasciaremo, perche l'hora è hormai tarda: & non è cosa, che sia di grande momento : accioche qualche duno di uoi non sia à disaggio. A DR 1. Non restate per me, ui prego, di dir quello, ch' hauete nell'animo : per che mi fareste dispiacere grade: essendoche questo (ui fo a sapere) è ilmio cibo questa siata, che mi nutrirà & mi darà uita:però dite quello, che uoi uolete, & non ce lo ascondete. G 1 0 s. Io son contento: percioche presto son per ispedirmi. Ascoltate adunque:

# PROPOSTA. LIII.

Ordinate etiandio le Consonanze in tal maniera: dal fine della Diatessaron al fine dell'Hexachordo maggioresi modula il Ditono: dal fine del detto Hexachordo al fine della Diapason il Semiditono. Così dal fine della Diapason à quello della Diapason diatessaron si modula la Diatessaron: ma dal fine della Diapason diatessaron à quello della Diapason diapente il Tuono maggiore. Vltimamente dal fine della Diapason diapente alla chorda estrema acuta della Disdiapason si modula la Diatessaron.

T Sia a b & e b, per la Quarantesima nona di questo, la Diatessaron: simigliateme te a b & K b l'Hexachordo maggiore. Dico che cauddo a b & e b da a b & K b re fu a b et K b: il quale è Ditono. Percioche coponedos l'Hexachordo nominato, p la Trentesima quarta di heri, della Diatessaron & del Ditono: non è dabio, che leuandos la Diatessaron, non resti il Ditono: percioche questo Hexachordo, per il primo suo Corrolario, sopranança la Diatessaron per un tale intervallo. El perche questo, che resta è b & K b è il Ditono: pero dico, che dal sine della Diatessaron à questo dell'Hexachordo maggiore si

| a   | c   | d  | · c | , f | 1  | K  | g  | m  | h- | рЬ |
|-----|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|
| 120 | 100 | 96 | 90  | 80  | 75 | 72 | 60 | 45 | 40 | 30 |

canta il Ditono. Ma habbi amo detto ab & K b esfere Hexachordo maggiore: Onde essendo ab & g b la Diapason: & leuando ab & K b da ab & g b, resta K b & g b Semiditono.per cioche se da a b & g b, la quale, per la Quarantesima nona nominata, è Diapason: leuaremo ab és e b Diatessaron:per il Corrolario della Quarta del Secondo : resterà la Diapete. Ma habbiamo prouato e b& K b esfere Ditono: però leuato e b& K b Ditono dalla e b& g b Diapente:per il Corrolario della Trentesima prima di heri,resta lo Semiditono. Et perche Kb&gbè quello, che resta: però dico, che da Kbàgb si canta il Semiditono. Hormai è manifesto a b & g b essere Diapason: & a b & m b Diapason diatessaron. onde è cosa assai chiara, che leuato a b & g b da a b & m b, resti g b & m b Diatessaron. percioche (come dimostrai heri nella Quarantesima proposta) la Diapason diatessaron della Diapason & della Diatessaron si compone. Et perche quello che resta è g b &m b:però dico g b & m b esser la modulatione, che si fa dal fine della Diapason al fine della Diapason diatessaron: che è la Diatessaron. Essendo poi ab & mb Diapason diatessaron: & ab & h b Diapason diapente: se'lsi leuerà a b & mb da ab & hb, senza dubio alcuno resterà m h & hb: la quale dico essere l'internallo del Tuono maggiore: percioche essendo g b & h b Diapente: & gb & mb Diatesfaron:restando ab & gb Diapason all'uno & l'altro commune : se da gh & hb si leuera g b & m b:per il primo Corrolario della Trentesima del Secondo, resterà mb & hb, che sarà Tuono maggiore. Però dico, che dal fine della Diapason diatessaron m b al fine della Diapason diapente h b, si canta il Tuono maggiore. V ltimamente: per quello ch'habbiamo detto & dimostrato sin hora: essendo a b & h b Diapason diapente: & a b & p b Disdiapason:non è dubio, che leuato a b & h b Diapason diapente da a b & p b Disdiapason:ne resti h b & p b Diatessaron. Percioche cauata g b & h b Diapente dalla Diapente dalla Diapason g b & p b:restando la Diapason ab et g b commune:ne uiene, per il Corrolario della Quarta del Secondo, la Diatesfaron. Et perche il restante h b et p b è la Diatessaron: però concludo: che dal fine della Diapason diapente à quello della Disdiapason si modula la Diatessaron, Et tutto questo è quello, che secondo la proposta ui houoluto dimostrare. Ma quello, che fin hora ho detto, per hoggi ui può assai bene bastare: percioche è sta to buona misura, rispetto à quello, che heri su ragionato. Et essendo hor mai stanco ui lascie ro tutti con la pace di Dio:et dopo l'hauer pigliato un poco di fresco, m'andrò a riposare: ADRI. Hauete gran ragione: et se volete star meco à cena mi farete sommo favore. Gros. Viringratio Messere: restateui in pace. FRAN. Ancora noi uenimo. Des 1. Andianci con Dio adunque tutti.

# DELLE 200 DIMOSTRATIONI

HARMONICHE

DEL REVERENDO

M. GIOSEFFO ZARLINO

DA CHIOGGIA MAESTRO DICAPELLA DELLA ILLVSTRISSIMA SIGNORIA DI VENETIA.

Ragionamento Quarto.



OLTE Fiate tra me stesso mi son non poco maravigliato : essendo senza dubio alcuno uero: che Ogni huomo naturalmente desidera sapere: che se mai per alcuntempo su Arte alcuna: la quale cap.1. hauesse haunto li suoi Artesici prini di quelle ragioni, che seruono alla cognitione di quello che in essa si opera: la Musica è una di quelle. Imperoche pochi si trouano quelli : oltra quel po co di prattica et anco non buona, che hanno di porre insieme le Con sonanze: che sapiano render ragione alcuna di quello, che opera no. Et credo ueramente che questo da altro proceduto non sia, che da uiltà di animo: et dalla dapocaggine loro. Percioche hauendo

elli solamente applicato il loro studio ad un modo facile di comporre: da quel sapere conoscere & discernere le Consonanze dalle Dissonanze in fuori:indricciati però da alcune lor Regole: benche poche: non fanno caso alcuno di hauerne altra cognitione. Essendo che li pa re cosa strana, & di molta fatica: & anco piena di difficultà (come è ueramente) il cerca re la ragione: & lo inuestigare le Cagioni delle cose. E' ben uero, che molto caro haurebbono saperle: quando non ui entrasse dissicultà alcuna nel uolerle acquistare. Ma no si può arriuare à tal grado senza fatica: percioche si come Hesiodo Poeta Antichissimo ce lo dimostra:

> Lungo uiaggio faticolo & aspero E'quello, ch'à Virtu ne può conducere: Magiunto al fommo il camin poi si ageuola: Che fu cotanto faticofo & aspero. Onde soaui frutti allor si colgono Del trauagliarsi: Perche li Dei uolsero, Che con sudor tai pregi si acquistassero.

Opera' &

Ne credo, che da altra fia proceduto, che a i tempi nostri olera modo fia cresciuto il numero di quelli, che compongono in Musica: che dalla facilità (come ho ancora detto) che hanno di porre insieme le Consonanze: con quelle poche di Regole, le quali adoperano: sen-Za hauer pensiero di saper piu oltra cosa alcuna: se non che posta la tale Cosonanza sopra, o fotto la tale: faccia uno accordo. Onde noi uediamo: che si come gia fu tempo, che tal numero era di maniera picciolo: che se in una delle maggiori città, non dirò solamente d'Ita lia:ma etiandio d'un altra Prouincia, se ne hauesse ritrouato un solo:oueramente due:era no tenuti per cosa meravigliosa: & ammirati come cosa divina: cosi a i tempi nostri, non è città, o castello per picciolo che ello sia, che non sia copioso di tal sorte di huomini. Et non pu re le città, o le castella: ma si può credere che al presente, non ui sia uilla, la quale non habbia il suo Compositore: sia poi di qual si noglia qualità : che poco à quelli, che non intendono,importa.Onde parmì,che la Musica & la Poesia alli giorni nostri siano quasi arriuate ad una istessa conditione: percioche si come questa e copiosissima di Versificatori : & il numero de buoni & eccellenti Poeti è picciolo: cosi la Musica è ripiena di un numero quasi infinito di Compositori:tra i quali pochi se ne ritrouano,ch'habbiano nome di buono & ue ro Musico. Et si come hora non si troua Cantaimbanco, o Cerettano (dirò così) che no fac cia professione di cantare Staze alla improvisa: cosi pochissimi sono quelli Cantori: & altri professori di Musica, che non faciano professione di farmiracoli improvisamente nel loro cantare. Ma volesse Iddio, che la Musica andasse di pari alla Poesia: perche si trouerebbe un buon numero di huomini dotti:i quali saprebbono minutamente render ragione del le opere loro: & non haurebbono l'ingnoranza tanto, come hanno, per amica. Questa cosa sempre mi è grandemente spiacciuta: la onde hauendo ueduto & conosciuto gia per molti anni innăzi gsto si grăde abuso: per l'amore ch'io porto à questa tâto nobile Scieza: sforza to dalla mia naturale dilettatione:pigliai l'impresa, quantunque difficile: di noler nedere,3' io poteua, se non in tutto spengere, almeno leuare una buona parte: & scacciare dal le menti delli professori di questa Scienza l'ignoranza, & ridurli nel dritto camino: & dar li tal modo & lume, che di tutto quello, che operassero sapessero render buona ragione: accio no fussero al tutto ciechi: & inferiori a gli altri Artesici: i quali dell'arte che fanno, san no render ragione. & buon coto: & dire il perche d'ogni loro operatione. La onde diedi ope ra di codurre questo mio pensiero al desiderato fine: doue col mezo delle Istitutioni, le qua li gia molti anni sono, ch'io diedi i luce: mi sforzai di dar lume di tutto quello, ch'io potei i aftanobil Scienta: tato nella Prattica, scopredo molti belli & mirabili secreti no ancora in tesi da un gră numero de Copositori : quato nella Speculativa: dichiarado molte cose oscu re & confuse:& aggiungendoui molti belli & noui concetti : non piu da altri (per quello ch'io ho potuto uedere) non solamente scritti: ma ne anco accennati. Et ueramente ho conosciuto di nonmi hauere affaticato in uano:ma di hauer molto giouato alli professori di questa Arte nobile, percioche con questo mezo molti si sono ridutti in buon essere: & nella cognitione di molte cose necessarie & importanti. Il perche hauendo ueduto le mie fatiche non essere state ingrate alli Spiriti nobili & uirtuosi:pigliai for Za & ardire di passare piu oltra.Onde mi affaticai intorno alle presenti Dimostrationi: accioche le cose della Musica dimostrativamente si sapessero: & per quel verso che sapere si debbono. Le quali, speroche non saranno se non di grande utilità alli professori di questa Scienza. come ciascheduno, dopo che le haurà con diligenza studiate, lo potrà nedere & conoscere. Oltra di questo: accioche non mancasi di dar quella cognitione delle cose della Musica, che per me dar sipuote: formai, à guisa dell'Oratore perfetto di Marco Tullio Cicerone, un Perfetto Musi co:nel quale si può nedere tutto quello, che bisogna, per nolere esser Perfetto nella Musica. Et se bene so, che è imposibile, che uno habbia in se tutto quello, ch'al Perfetto si conuiene: & come lo descriuo; non sarà almeno impossibile, che colui si possa chiamare ad un certo modo Perfetto: al quale mancherano poche cose di quelle, che al perfetto conuengono. Vole tieri mi son affaticato: & uoletieri mi affatico: ne mai mi è per rincrescere fatica alcuna percioche quello ch'io faccio, lo fo con dilettatione: & quello che mi ha mosso sempre & mi

тиоис

muoue all'operare è à laude & gloria del sommo Iddio santo,& benedetto: datore di tutte le gratie & di tutti li beni. Ne di queste mie fatiche ricerco dal Mondo alcun premio:ma lascio la cura alla sua diuina Maestà:non solamente di questo: ma ancora del castigo con tra gli emuli & dettrattori dell'altrui buone opere: i quali mai mancano. Alli quali prote sto di non hauere pigliato questa impresa per nolere satisfare alle noglie loro: percioche questo è uno impossibile:ma si bene (s'io potrò) all'animo nobile & uirtuoso de Studiosi. Et per ritornare al nostro primo proposito dico che era gia uicina l'hora destinata à i nostri ragionamenti, quando il Viola denne à ritrouarmi alla stanza: accioche insieme andassi mo à ritrou are M. Adriano. Onde hauendomi prima ricercato di alcune cose sopra il ra gionamento del giorno passato: pigliassemo il camino uerso il luogo solito . Il perche arriua ti, ritrouaßimo oltra la folita compagnia molti altri gentil huomini: che erano uenuti per uedere M. Adriano, i quali hauendoci intratenuto per un buo pezzo di tempo sopra i ra gionamenti delle cose della Musica:& alla sine partiti: stando ogn'uno quasi chetto : così incomincio M. Adriano à ragionare. A DRI. Sarebbe buona cosa Sig.miei : che si desse principio alli nostri ragionamenti: & si seguitasse quello, che ci resta: percioche tanto piu per tempo, che parrerà à M. Giofeffo di hauer finito: potremmo poi difcorrere fopra quello, che si uorrà, qualche cosa. Però à uoi tocca. M. Gioseffo à dar le mosse, se così ui è in piacere. G 10 s. Cost uog lio fare Messere: & son tenuto di obedirui in cosa tanto honesta, come è questa. Et uoglio che supiate: che essendomi stato nelle cose della prattica Precettore: et da tomi una buona parte del ben effere : come fi dice : no ui tengo minore obligo di quello, ch' io. tengo à quel Padre, che mi ha generato. Ma lasciando le parole da un canto, & uenendo al li fatti: per dar principio noglio, che noi sapiate, che'l nostro ragionamento hoggi non hà da essere di altro: se non della Fabrica, o Costruttione del Monochordo, per tutti tre i Gene ri delle cantilene: & di quelli accideti, che occorrer possono in simili costruttioni. Onde per maggiore intelligenza di quello, che ui hò da dire, fa dibifogno, che prima hahbiate la cognitione di alcuni termini & principy: i quali non sapendo, non ne potreste esser capaci. I quali terminipero con breuità ui saranno noti per le Definitioni. Et se bene alcuni di lo ro furono da me dichiarati & definiti nelle Istitutioni : & che forse ui potrebbe bastare: tuttauia non uoglio mancare di replicarli in questo luogo: percioche potrebbe essere, che udendoli ricordare: ui si rapresentasse inanzi qualche dubio sopra di esti: de i quali potrete essere da me risolti FRAN. Sarà ben fatto : percioche molte uolte anco nell'udire di nuouo una cofa gia udita: si uiene non senza utilità de chi ascolta ad affissarsi nella memo ria: di maniera che mai piu si parte Adri. Questo conosco io per esperienza: che maggior mente mi si affissano le cose nella memoria, che da un'altro odo: che quelle, che da me stes so feudiando leggo. D ESI. Cost è neramente: perche la uina noce, che intuona alle orecchie hamaggior for a di fuori, di quello, che non hà l'occhio nelle cofe della Scienza. Questo di co:perche la maggior parte di quelle cose, che si studiano leggendo si scorrono con l'occhio: oueramente se si leggono, si leggono di maniera, che la uoce non si ode la onde no gli è quel la forza, che si troua nella uoce di uno, che alle orecchie intuoni . Però, mi piacciono ueramente tali repliche: percioche non possono esser satte, se non con qualche quadagno. G 1 o s. Questa è stata una delle cagioni, che ne i passati ragionamenti, alle fiate hò replicato alcu ne cose: le quali hò dichiarato nelle Istitutioni. A D R 1. Replicate pure quanto ui piace: & secondo she ui torna commodo:che tutti siamo contenti di cotali cose: percioche molto. bene sapiamo, che no replicate se non quello, che è necessario: & per dichiarare quello, che. non è inteso. G 1 o s. Adunque uolendo uenire alla divisione del Monochordo: uederemo. prima quello, che ello sia: & dipoi quelle cose, che cadono per accidete nella sua divisione. Onde douete sapere: che se bene ui ho detto nelle Istitutioni, che Monochordo & Regola harmonica fia una cofa istessa:che hora uoglio che intediate per Monochordo un'altra co sa: ancora che poco differente sia: il che comprenderete dalla sua definitione : la quale è 2. par. c. 27 questa.

# DEFINITIONE PRIMA

Monochordo è Istrumento di una fola chorda: sopra il quale si accommoda ogni Consonanza & ogni Interuallo, secondo i gradi loro per ordine: come porta la natura di quel Genere, nel quale si uengono ad accommodare.

A auertite, che tutti gli Istrumenti, che si adoperano con una sola chorda si possono chiamare Monochordi: secondo la sua Ethimologia: percioche questo nome deriua da due parole Greche posse insieme: l'una delle quali è Móvoo: che unol dire Solo: che l'altra 2008 in che vuol sensieme chorda onde si dice Monochordo, quasi sistrumento di una sola chorda. Ma quando uno sistrumento contiene più chorde si uaria il no me: percioche quando è di Quattro chorde, è chiamato Tetrachordo, Quadrichordo: che costiene quando è di Cinque: chi se chorde Hexachordo: chi sette Heptachordo: chordo, quando è di Cinque: chi se chorde Hexachordo: quando constene molte chorde, si chiama Polichordo. Il perche potiamo dire, che Trachordo sia uno sistrumeto che contiene quattro chorde. Ma perche nella Mussica non solamente si hà cossideratione dell'strumento in quanto a di predetto numero: ma estando inquanto all'ordine: percioche sono contenzte sotto un Genere determinato di modulatione: però quando nominerò per l'auenire il Tetrachordo: un si sono dico del Pentachordo, ouero dello Hexachordo: chi altri simit. Ma uediamo prima quello che sia Genere: che poi uederemo il resto. Dico adunque: che

# DEFINITIONE. II.

Genere è una certa & determinata Divisione, è Modulatione, che si fà per il numero di quattro chorde.

Nde Euclide quando lo definifee nel fuo Introduttorio: dice in questo modo. Γένος δέ εξι ποιω τετίωρου φθόγγων διαίρεσης: ciò è il Genere è una diussione certa di quattro suoni. Ma perche i Generi della Melodia sono tre: Diatonico, Chromatico, & Enharmonico: però ananti che passiamo piu oltra uoglio che uediamo sepparatamente quello, che sia ciascheduno di loro, Fra n'n. Volete sor se ragionare di tutte le specie di cotesti Genericome hauete s'atto nelle sitiutionis G 100. Messer nò: perche no si uerrebbe mai alsine. Ma uoglio dimostra nui solamente quelle specie, che sono utili, & posso no dare qualche aiuto alle harmonic. Fra n'n. Stà bene: seguitate quello, che uolete dire. G 100. Cossuglio sare.

## DEFINITIONE. III.

Genere Diatonico è quello, che procede per il numero di Quat tro Chorde nel suo ordine di maniera, che dal graue all'acuto si ua per uno Semituono maggiore, & per un Tuono maggiore, per uno minore. Et per il contrario: per un Tuono minore, per uno maggiore: & per un Maggior semituono, proce dendo dall'acuto al graue.

🚵 D R 1. Questi nostri Moderni chromatisti non uogliono, che in questo Genere si possa passare cantando dalla Prima chorda alla Terza per salto, percioche si sa l'interuallo del Semiditono, o Trihemituono: ne dalla Seconda alla Quarta: essendo che si fa quello del Ditono, senza alcuna chorda mezana. Et dicono, che questi inter ualli non sono del Diatonico. Ma che tutte le fiate, che si cantano al modo detto : si fanno gli altri due Generi. FRAN. O bella sotilità Messere. Adunque tutte le uolte che noi uorremo cantare in questo Genere Diatonico : bisognerà sempre procedere per li gradi nominati nella definitione: & mai non trappassare questa legge. Ma credo, che costoro pensano, che i gradi di questo ordine siano fatti alla guisa di quelli delle scale, che ado perano i contadini, quando uindemiano le uue : o colgono gli altri frutti da gli arbori: che tutte le fiate, che in esse mancasse uno delli scaglioni: de ne lasciasse uno per sorie di quelli di mezo:maßimamente quando sono un poco lontani l'uno dall'altro: andarebbono à pericolo di cadere, & di fiaccarsi il collo. Ma qui non è tal pericolo: se bene se ne lascias se anche due. G 10 s. Non è cosaridicolosa (per nostra fe)il dire, che non possiamo pasfare per salto da una chorda all'altra: come torna piu commodo: & cantare il Ditono, & lo Semiditono: se non mutiamo Genere, & pure questi due internalli siritronano nel Dia tonico in potenta, & anco in atto? In potenza dico: percioche con le proprie chor de & na turali diatoniche si può nelle compositioni formare il Oitono, & lo Semiditono tra due par ti. Et in atto si ritrouano nelle modulationi di ciascheduno numero di Quattro chorde in questo Genere. Et questo è ben ridicoloso da uero: che nelle compositioni loro, le quali chia mano Chromatiche non uogliono le modulationi del Ditono: ma folamente quelle del Semi ditono: nondimeno tra le parti non si ode altro che Ditoni. Simigliantemente nelle compo sitioni, che dimandano Enharmoniche, fanno modulare il Ditono solamente: & li parrebbe commettere un grade errore, se'l si udisse pure una fiata il Semiditono: tuttania tra le parti delle loro cantilene altro che'l Semiditono no si sente. Questa istessa osseruanza han no ancora in quelle che chiamano Diatoniche: nelle quali non uogliono, che si canti ne il Ditono, ne meno il Semiditono: nondimeno tra le parti della cantilena altro non ui si sente, che questi due interualli. Et queste loro compositioni satte con tali osseruanze chiamano Diatoniche, o Chromatiche, oueramente Enharmoniche semplici. Percioche quando si seruono nelle modulationi di simili interualli: le chiamano Miste. Vedete di gratia se udiste mai le piu belle & dolce chimere di queste. Ma se gli addimandaste : se gli Antichi modulauano nel Diatonico il Ditono & lo Semiditono, auanti che fussero ritrouati i due Generi ultimi: non so quello, che rispondere ui potessero. FRAN. Io non lo so: ma so bene, che dicono: che quel Tetrachordo, il quale serue al Diatonico, non è quello, che chiamate nelle Istitutioni Diatonico sintono. Ma bisogna che sia quello, che nominate Diatono. G 105. Questo è ben peggio: che il Ditono di questa specie ne gli estremi non è consonante : ma si bene quello della prima : & che accettino questo nelli loro Contrapunti : & rifiutino quello nelle loro modulationi . Ma

2.par.c.16

che importa Messere, che quanto alla ragione del cantare sia piu l'uno, che l'altro? percio che per le cose dette no neggiosche si habbia da hauer piu rispetto al Diatonosche al Sinto no: ouero à qual si uoglia aliro. Che uorranno poi dire del Ditono & Semiditono, che pongo no nelle copositioni: contenuti dalle proportioni, che sono le ucre forme de gli internalli Ditono & Semiditario fe'l bisognasse porre quelli, che si trouano esfere del Diatono? ADRI. Parmi che non fanno quello che si dicano: & che si muouino contra ogni ragione: tato piu, che'l Ditono Enharmonico esfendo contenuto da due Tuoni Sesquiottaui, non può caufare ne gli estremis come gia haucte dimostrato) consonanza alcuna. Et la forza delle loro ragioni consiste in quello, che ragiona Boethio nel Cap. 23. del Primo Libro della Musica. Doue nomina il Ditono coposto nel Diatonico di due Tuoni Sesquiottaui: & nello Enharmo nico lo chiama Incomposto. G 1 0 s. Guardate, per uostra fe, se sono fuori di loro stessi : che uogliono porre nelle compositioni quelli interualli, che sono nel Diatono : i quali ne gli loro estremi non accordano: come ho dimostrato nella Seconda parte delle I stitutioni: il che no si può negare: & poi nogliono dire, che questo non è quello, che serue al Diatonico, & allo Enharmonico. Ma quato alla autorità di Boethio, che allegano in loro fauore, non ne uo glio dire qui altro . percioche nel Cap. 75. della Terza parte delle Istitutioni , ne ho ragionato à bastanza: Onde di nuouo leggendolo, potrete uedere come costoro la intendano. Però lasciamogli hormai da un canto: & ritorniamo al nostro proposito. ADRI. Sarà ben fatto. GIUS.

# DEFINITIONE. IIII.

Il Chromatico Genere è quello, che è diuifo in tal maniera, che dal graue allo acuto procede per ogni Quattro chorde per un Semituono maggiore: & per uno minore: & per uno Semi ditono, ò Trihemituono.

T questo interuallo s'intende Incomposto:cioè senza alcuno mezano suono, che lo partisse in due parti. Et quello ch'io ho detto del Catare ascededo dal orane allo partifica in due parti. Et quello ch'io ho detto del Cătare afcededo dal graue allo acuto: douete intendere anco per il cotrario: cioè cătădo dall'acuto al graue: per cioche allora si căta per un Semiditono, per uno Semituono minore : & per uno maggiore. FRAN. Miricordo che hauete detto nelle Istitutioni:che questo Genere ha la Prima, la Seconda,& la Quarta chorda delli suoi Tetrachordi commune con la Prima,Seconda,& Quarta del Diatonico.G 10 s. E' uero. Fran.Et che la Terza del Diatonico è particolare Diatonica: ne serue ad alcuno de gli altri Generi. Et così la Terza chromatica è particola re: ne ha da far cosa alcuna co l'altre de gli altri Generi.G10s.Cosi è in fattto.FRAN.Adu que la differenza, che nasce tra questi due Generi nominati, cossiste in una chor da sola. La onde aggiugendo una chorda tra quelle del Diatonico, si fà un Petachordo. Et sono aduna ti insieme due Generi:cioè il Diatonico & il Chromatico:che nella Terza chorda & nella Quarta solamente di questo Pentachordo sono l'uno dall'altro differenti. G 1 0 s . La inte dete.Ma sapete per qual cagione gli Antichi fecero di questo Pentachordo due Generi: & non altramente? FRAN. Questo hauerei caro di sapere. G10s. Perche non considerarono altra adunanza de suoni: se non quelli, che erano cotenuti tra Quattro chorde: i cui estremi fussero contenuti dalla proportione Sesquiter La: percioche uoleuano, che tali estremi contenessero la Prima Consonanza. Onde uedendo, che tra Cinque chorde del Pentachordo si ritrouaua un' altra maniera di modulatione: la quale era , diuersa dalla Prima:uolsero di cotal cosa mostrarne la ragione: & attesero alla ragioe del Tetrachordo: et

1.par.c.22

Cap.3 1.

non à quella del Pentachordo. Questa istessa ragione conviene all'aduna La delle Sei chor de, contenute ne gli estremi suoni del Tetrachordo, per l'aggiuntione della Enharmonica: la quale insieme con le Cinque nominate, fà un Hexachordo. FR AN. Vi ho inteso benisimo:però passate allo Enharmonico.

### DEFINITIONE V.

L'Enharmonico è quello, che per ogni Quattro chorde è in tal modo diuiso: che si può modulare dal Graue all'acuto per un Diesis, & per un altro, & per un Ditono: & dall'acuto al Gra ue per un Ditono & per due Diesis l'uno dopo l'altro.

AND DRI. Come stanno questi Diesis in questi Tetrachordi: & che proportione haură no eglino? G 10 s. Il Primo posto nel graue è di maggior proportione, che non è il secondo posto immediatamente uerso l'acuto: percioche quello è il Semituono minore del Chromatico, il quale nell'Enharmonico è il Diesis maggiore & è contenuto dal la proportione Sesquiuentesima quarta: & questo, il quale uiene ad essere il Diesis minore, è contenuto dalla proportione Supertripartiente. 125. come ui dichiarai il secondo gior no col meZo delle loro definitioni. Ma auertite: che

# DEFINITIONE.

I Nomi di tutte le Voci, ò Suoni, ò Chorde di ciascheduno ordine in ogni Genere di Melodia:incominciando dalla parte gra ue, salendo uerso l'acuta per ordine: sono.

- Προσλαμβανόμενος:
- Υ σάτη ύπατων. 3. Παρυσεάτη ύσεατών.
- Λιγανός ύπατών.
- Υπάτη μεσών.
- Παρυσάτη μεσών. 6.
- Λιχανός μεσών
- 16. Τρίτησυνημμένων.
- 17. Παρανήτη συνημμένων . 18. Νήτη συνημμένων
- 9. Парамети.
- 10. Τρίτη διεζευγμένων.
- ΙΙ. ΠαρανήΤη διεζευγμένων.
- 12. NATY SIE CEUZILEVOY.
- 13. Τρίτη ύπερβολαίων. 14. Παρανήτη ύπερβολαίων.
- 15. Νήτη ύσερβολαίων.

- Cioè Acquistata: ouero Aggiunta.
  - Principale delle principali.
  - Appresso la principale delle principali.
  - Indice delle principali. Principale delle mezane.
  - Appreilo la principale delle mezane.
  - Indice delle mezanc.
  - Mezana.
  - Terza delle congiunte.
  - Penultima delle congiunte.
  - Vltima delle congiunte. Appresso la mezana.
  - Terza delle feparate.
  - Penultima delle separate.
  - Vltima delle separate.
  - Terza delle acutissime. Penultima delle acutissime.
    - Vltima delle acutissime.

Da r. Per qual cagione non hauete posto i nomi delle Voci, & delle Chorde, secon do che le nominano al presente i Moderni:che le hauete nominate secondo, che faceuano gli Antichi, con i nomi Greci? G 10 s. Per nongenerarui confusione nella mente: Ma lo sarò quando sarà il suo tempo. Sapiate pero:che

### DEEINITIONE. VII.

Προσλαμβανόμενος è Chorda grauissima, aggiunta alla chorda graue del primo Tetrachordo di ciascheduno Genere: la quale è distante per l'interuallo del Tuono dalla Hypate hypaton.

LAV. Mi ricordo, che nelle Istitutioni hauete osseruato: che in ogni divisione di qual si voglia Genere, hauete pose cotal chor da nella parte Gravissima: dissante per tale inter vallo, come hauete detto. Et mi ricordo etiandio il numero delli Tetrachordi per ogni divissone: i quali sono Cinque. G105. E' vero: Ma avertite, avanti che si vada piu oltra: che per Il procedere per il numero di quattro chorde in ciascheduno ordine di quastiro chorde in ciascheduno ordine di quastiro chorde in ciascheduno ordine di quastiro chorde osserito per il procedere in ogni loro Tetrachordo: Enon per ogni numero di quattro chorde assolutamente C124. A punio io vi volca dire: che quando noi caminamo (parlando come pratitco) da F.G.a. A uerso l'acuto per il numero di queste quattro chorde: overamente ritornan do dalla. A a. G & Everso il Grave: non si ritorna quelli intervalli, che havete nominato: nondimeno si pocede pure per il numero di Quattro chorde. G105. Così è: però accioche per l'avenire non vi invannasse: tale numero intenderete per quello, che si ritrova nel Tetrachordo: il quale, accio lo conosciate, desiniremo in questo modo.

# DEFINITIONE VIII.

Tetrachordo è un Ordine di quattro chorde, contenuto ne gli estremi dalla proportione Sesquiterza: nel quale si può modulare per tre interualli, secondo un certo & determinato modo contenuto tra esse chorde.

I come è quello del Pentachordo, che si può modulare, ouer cantare secondo li spa ci cotenuti nel numero di Cinque chorde. Il che si può etian dire dello Hexachor delle dio co de gli altri: i quali, per non andare in lungo, non voglio nominare. De s s. Ditemi, di gratia M. Giosesso da che nacque, che gli Antichi nelle dimostrationi de si Generi, maggiornenne s'appoggiarono alla diussione del Tetrachordo, che di qualtunque altro numero, ouero ordine di chorde? G 10 s. Due cose ui voglio dire sopra di questo co breuità. Prima: perche hebbero la Diatessaron, la quale contiene esso Tetrachordo, per la Pri ma Consonanza: come ui dichiarai il primo giorno. Dipoi: perche nel numero di Quatro chorde si trouano tutte le uarietà, che possono fare gli intervalli unitati della Musica, nelle Modulationi. Et questa è la nera ragione: onde divisero, o composero i loro. Monochordi, per Tetrachordi, & non per Pentachordi, o uero altri simili. Es se bene tornaua a loro questo piu commodo: era anco meglio, satto, quantunque i nostri La tini moderni gli habbiano compossi; o divisi per Hexachordi, & non senza proposito: come uederemo. De ser. Son satisfatto: seguitate quello, che piu ui piace. G 10 s. Aueritie ancora oltra di questo: che

DE-

## DEFINITIONE, IX.

Il Primo tetrachordo è quello, che posto nel primo & grauissimo luogo di ciascheduno ordine, contiene le chorde Hypate hypaton: parhypate hypaton: Lychanos hypaton, & Hypatemeson: & si chiama Hypaton. Il Secondo contiene nel Secondo luogo uerío l'acuto le Hypate meson: Parhypatemeson: Lychanos meson, & Mese: & si nomina Mese. Il Terzo nel terzo luogo contiene Paramese: Tritediezeugmenon:Paranete diezeugmenon: & Netediezeugmenon: & si ad dimanda Diezeugmenon. Il Quarto nell'ultimo & acuto luogo contiene Netediezeugmenon: Tritehyperboleon: Paranete hyperboleon, & Netehyperboleon: & si chiama Hyperboleon. Il Quinto posto appresso il Meson, & ad esso congiunto, contiene Mese: Tritelymennon: Paranetesymenno: & Netesynemennon: & si chiama Synemennon.



me.Ma notate ango: che

A auertite, che ogni Tetrachordo, ouero che è congiunto ad un'altro : ouero che è feparato. Et percio di loro porrò la definitione : accioche li conofciate : & fa-piate difeernere l'uno d'altraltra

# DEFINITIONE. X.

Tetrachordo Congiunto è quello, il fine del quale è il principio di un'altro: ouero per il contrario: il principio dell'uno è fine dell'altro.

R A N. Mi ricordo hauer ueduto questo nelle Istitutioni : doue ponete la chorda 2.par.c.28 Hypatemeson;la quale è ilsine del tetrachordo Hypaton: & è principio del Me-son.Simigliantemète la chorda Meson è principio del tetrachordo Synemennon, & è il fine del Meson. Gros. De qui potete comprendere, che noi chiamiamo il Synemennon congiunto : come ho posto nella definitione : perche si congiunge co'l Meson. La qual congiuntione tanto piu si fa manifesta: quanto piu si uede in quel luogo istesso, che'l DieZeugmenon è dal detto Meson separato. Onde da tal separatione acquisto il suo no-

# DEFINITIONE XI.

Tetrachordo Separato è quello, del quale la prima chorda graue in ciascheduno Genere di melodia è lontano dall'ultima chorda acuta del Tetrachordo precedente per uno Tuono.

I come è il Die Zeugmenon: il quale è separato dal Meson per un Tuono. Et è detto Separato: percioche non hà alcuna chorda commune col Meson : si come hà il Synèmennon. M a uoglio che sapiate di nuovo: che di tutte le chorde, ch'io hò nominato, alcune sono Stabili: alcune Mobili: & alcune Neutrali. La onde

# DEFINITIONE. XII.

Chorde Stabili si chiamano quelle, che in ciascheduno Genere delli tre nominati, non mutano ne luogo: ne nome: ma sono le istesse.

# DEFINITIONE. XIII.

Le Mobili sono quelle: che secondo ciascheduno delli tre Generi mutano luogo & nome. Ma

# DEFINITIONE, XIIII.

Le Neutrali sono quelle, le quali in due delli nominati Generi solamente, sono permanenti: & non mutano luogo.

T queste fono le Definizioni, le quali fanno al propofito, per la intelligenza di quello, che hoggi ui uoglio ragionare . Onde non hauendo altri Principi, che questi da proporui:uerrò alle Dimostrationi: é questa sarà la proposta della Prima.

# PROPOSTA

# PRIMA.

Potiamo dimostrare nel Genere Diatonico la compositione del Monochordo regolare.

Tuo mi. mag. mag. Tuo mi-Tuo mag. mag. Tuo mi . Tuo mag Tuo mi. Tuo mag Se. mag. Tuono.

DRI. Per qual cagione hauete detto, del Monochao do regolare: & non assolutamente, & senza alcun aggiunto, del Monochordo? GIOS. Per questà car gione Messere, perche con una sola chorda tirrata sopra la Regola Harmonica, andiamo innestigando le Consonanze Musicali con ragione & regola. Oueramente per il regolato ordine de gli internalli, che in e sso si pongono o pure: perche l'ordine, che ello cotiene è regolato da quelli Tetrachordi, che in esso si pone. FRAN. Questo è detto benissimo: seguitate pure. G 1 0 s. Ho noluto far portare questo Istrumento, fatto a questo modo : il quale è la nostra Regola Harmonica: & anco sarà il Monochordo: percioche contiene, come uoi uedete, una sola chorda: se bene alcuni uoglion, come disi heri sopra la Prima Definitione : che la Regola Harmonica sia una Listella fatta di legno: la quale habbia da un capo al l'altro tirrata una riga, o linea: & diuisa si ponga sotto alla chorda. Ma questo importa poco: essendo che questo istrumento contiene il tutto: non pure la Linea, che è la a & b: come uedete, la quale arriva da un capo all'altro: ma etian dio la Chorda. Et questo istrumento mi fece fare il nostro M. Vincenzo colombi: ottimo fabricatore d'Organi, per sua cortesia. Et per dar principio: Sia la ab linea, ouer chorda: come ui piace: piu di dire: sopra la quale habbiamo à dimostrare la compositione del Monochordo regolare Diatonico. Auanti ogn'altra cofa, per la Prima del TerZo, sopra a b accommodaremo il Tuono maggiore ab & cb.Il che fatto, per la Qua. rantesimaseconda ancora, sopra c b accommodaremo la con sonanza Diatessaron c b & db. Oltra di ciò, per la Decimanona, sopra c b accommodaremo il Semituono maggiore c b & e b: preponendolo al Tuono maggiore e b & fb: & allo minore f b & db. di modo che il Tuono maggiore segua immediatamente il Semituono. Onde a sarà posta per la Proslambanomenos . Fatto questo , di nuouo accommodaremo la Diatessaron alla sua proportione sopra la chorda d b: & haueremo d b & g b . Hora soprad b accommodaremo il maggior Semi tuono, preponendolo al Tuono maggiore & allo minore: come di sopra facemmo: secondo la detta Decima nona proposta, & d b & h b uerrà il Semituono : hb & i b il Tuono maggiore: & ib & g bil minore. Ma sopragb, per l'istessa Prima del Terzo, accommodaremo il Tuono mag giore db & K b. Ilche fatto, sopra K b accommodaremo la terZa fiata la Diatessaron K b & lb: ne i cui estremi accommodaremo per l'ordine il Semituono maggiore K b & mb: il Tuono maggiore mb & nb : & cost lo minore nb & lb. V liimamente sopra l'b accommodaremo la Diatessaron lb & c b: tra la quale porremo nella parte graue il maggior Semituono l b & p b: foggiungendoli il Tuono maggiore p b & q b: & q b & ob farà il Tuono minore. Et così in questa compositione, o divisione verrà, che dopo il Tuono collocato nella par te grauissima della chorda Proslambanomenos : seguirà tal or dine, che immediatamente si trouera il Semituono maggio

re:

re: dopo questo il Tuono maggiore: & ultimamente il minore. Fatto questo s'incomincia di nuono quest'ordine: il quale arriva fino alla chorda gb . Et quest'ordine tutto, che fin qui ho mostrato, si troua etiandio dalla gb sino alla ob replicato. La onde dico, il Monochordo a b nel Genere diatonico essere regolarmente diuiso da c. e. f. d. h. i. g. K.m. n.l. p.q. & o. Et perche ab & cb e Tuono maggiore : & c b & d b e la Diatesfaron: però dico, per il secondo Corrollario della Trentesima del Secondo, a b & d b consonare la Diapente. Ma di sopra si è mostrato d b & g b essere la Diatessaron: adunque, per la Quarta del Secondo, a b & g b, che contiene la Diapente & la Diatessaron: contiene anco la Diapason. Simigliantemente g b & K b contiene il Tuono maggiore : & K b & lb contiene la Diatessaron : il perche g b & lb contiene due Tuoni menggiori, uno minore & uno maggior Semituono: adunque, per la Trentesimanona del Secondo ragionamento, g b & lb confonano la Diapente. Ma gia hò mostra to, che a b et g b contiene la consonanza Diapason: adunque per la Quarantesima pur del Secondo, ab & lb contiene la Diapason diapente. Ancora: perche ho mostrato lb & o b effere la Diatesfaron : adunque g b & o b, per la Quarta nominata, contiene la consonan-La Diapason. Ma perche gia ho mostrato, che a b & g b contiene la Diapason: però dico ab & ob effere la consonanza Disdiapason. Oltra di questo : perche tale ordine procede nel numero di quattro chorde per un Semituono maggiore, & per un maggiore Tuono, con un minore: però dico, per la Definitione : che si è fatto la Regolare divisione del Mono chordo Diatonico: secondo che io ui douea dimostrare. ADRI. La cosa ua bene, es di tal maniera, che non accade dubitare, che ella sia cosi. Ma ditemi, ui prego. Parmi che tra la Prima chorda grauisima & la Quarta del detto Monochordo, non si ritroui la consonanza Diatessaron nella sua proportione:ne tra la Quarta et la Ottaua quella della Diapente : da che nasce questo? G 1 0 s. Nasce dalla natura di questa specie : percioche si serue del Semituono maggiore: il quale accompagnato con due Tuoni maggiori, che ello ha auanti & dopo se, fa un Interuallo maggiore, che non è la Diatessaron di uno Comma. & quello della Diapente di altra tanta quantità uiene minore. A DRI. Questo è quello, che io uolea dirui. Ma perche non hauete posto il Tuono minore immediatamente auanti, ò dopo il Semituono : & auanti il maggior Tuono: che hauereste fatto acquifto di questi due Internalli, delli quali parliamo, & non sarebbono imperfetti? G 10 s. Per molti rispetti : prima , per non partirmi dall'ordine tenuto da gli Antichi : iquali in tutte le loro divisioni hanno collocato il Tuono maggiore nella parte piu grave. Dipoi, perche mentre che io hauesse acquistato (facendo al modo che dite) queste consonanze:ne hauerei perdutto dell'altre. Oltra di questo, s'io hauesse posto il Tuono minore immediatamente dopo il maggior Semituono : haurei , peruertito l'ordine della Natura d e gli Interualli:percioche, come dimostrai nelle Istitutioni, la Natura pone nella parte graue quelli Internalli, che sono di maggior proportione: & quelli di minore nerso l'acuto: dimodo che l'hauer collocato il Tuono maggiore auanti il Minore, è stato fatto secondo la natura. Ilche ci commanda anco l'Arte con i suoi precetti : come quella che di essa Natura è imitatrice. CLAV. Mi ricordo, che gia faceste fare un Istrumento: ilquale conteneua la mostrata hora da uoi divisione. Et lo udi sonare accordato con le Diapente & le Diatessaron perfette nella lor uera forma : & senza essere temperate col mezo della Partecipatione: nel quale simigliantemente ui era la perdita della Diatessaron nel graue : et nell'acuto quella della Diapente. Onde per acquiftare queste due consonanze,& ancora molte altre appresso: li facesti raddoppiare molte chorde: tra le quali si udiua l'Interuallo del Comma:nell'altre poi ogn'altra consonanza et Interuallo, contenuto era nella sua uera et natural forma. Et ueramente facea un dolce et soaue udire: 1.pat.c.40. quando non si passaua alcuni termini . Ma perche alle fiate bisognaua adoperare esso Comma, per poter formare alcune consonanze in alcuni luoghi : si udiua un non so che di poco buono. Et mi ricordo, che nelle Istitutioni dimostrate molto bene la necessità di tale raddoppiamento. Ma se il si potesse fare un istrumento, che contenesse ogn' Interuallo nella sua uera forma & naturale : senza questi raddoppiamenti, fare be una cosa molto perfetta.

perfetta. E però imposibile, uolendo fare acquisto di molte consonanze in diuersi luoghi, che siano contenute nella loro uera proportione, che si perderebbono. Et quantunque pare à molti cosa strana, che non si possa fare ne gli istrumenti arteficiali quello, che si fà con le noci: è per che no si ricordano quello, che hauete detto nelle Istitutioni: che le noci,o suoni, 2.par.cap. che da naturali istrumenti procedono, iquali non sono sottoposti ad una determinata este 45. sione, o determinato luogo: come sono le chorde de gli Istrumenti: da ogniparte piegar si possono. Et li suoni nascono da istrumenti, iquali sono dall'Arte fabricati, che non si possono alterare: ne fare i loro suoni piu grani, o piu acuti, di quello che portano le estensioni delle chorde loro : senza deprauatione dell'Harmonia:ma sempre in una qualità rimangono: & ad un modo. Bisogna adunque chettarsi: percioche l'Arte non potrà mai arriua re, doue la Natura arriva. G 1 o s. L'istrumento, che mi hauete nominato, mi fece ueni re in cognitione di molte cose belle. Et uilli l'intrico, che nasceua da un tale raddoppiamento & moltiplicatione di tante chorde in tali istrumenti. Onde giudicai, che colui il quale ritrouò prima il modo di ridurli al temperamento, che hora usiamo in esi: il quale chiamiamo Partecipatione: habbialo poi ritrouato à caso, ouero studiosamente : ritrouasse una bella cosa, molto utile, & molto commoda alli Musici. Et perche io uidi,che tal temperamento era mezano tra il Diatonico diatono : il quale contiene nelle sue chorde le proportioni con il Numero etiandio delle chorde pitagoriche : & tra lo Sintono di Tolomeo.Et compresi anco, che simallora non erastato alcuno, il quale hauesse, non dirò scritto: ma pur tocco la ragione di tal Temperameto & Partecipatione : ne mostrato di quan ta quantità si uengano à minuire, o crescere li suoi Interualli: mi cade nell'animo di uoler far proua, s'io potesse arrivare à cotal cosa. La onde dopo molte fatiche ritrouai il mo do di dimostrar questo Temperameto, ò Partecipatione: & ritrouai, che con ogni ragione si poteua fare, non solamente in una:ma in tre maniere cotali temperamenti. Il primo de i quali, ridutto al Numero delle chorde del Diatonico diatono, come anco gli altri, è molto conforme alle proportioni & forme de gli Internalli Musicali del Diatonico sintono: percioche, si come in esso si ritrouano due Tuoni l'uno dell'altro maggiore : cosi in questo temperamento si ritrouano due Tuoni l'uno maggiore dell'altro : ancora che siano in poca an Zi in minima quantità differenti. Et perche questa cosa è stata da me dimostratà nelle 2. par. cap. Islitutioni: però non uoglio inquesti nostri ragionamenti replicar cosa alcuna. Il Secon- 42. 43. & do è molto simile al Diatonico diatono : percioche si come in questa specie si ritrouano due 4th Tuoni simili in ogni Tetrachordo: cosi anco si ritrouano in questo secondo temperamento. Ma si come nel primo modo le proportioni di tutti gli Internalli, da quella della Diapason in fuori, sono sorde & irrationali: cosi in questa, oltra gllo della Diapason, quelle del Ditono & dell Hexachordo minore restando nella loro naturale & uera forma, sono irrationa li quantung; l'altre sorde & irrationali siano. Et questo secondo temperamento è molto all'udito grato: ne è anco molto difficile da fare: si come sono gli due altri . Vi è poi la Ter-Za specie, o Terzo modo: il quale contiene in se il Semiditono & lo Hexachordo maggiore nelle loro uere & naturali forme:ma gli altri Internalli:eccettuando sempre la Diapa son: la quale non patisce mai alteratione alcuna, senza offesa dell'udito: uengono tutti accresciuti, o diminuti di quella parte di Comma, si come porta la natura sua. Ebenuero, che il Temperameto fatto à questo terzo modo, non è cosi sonoro, come li due primi. Onde io douendoui dimostrare alcune cose, uoglio proporui il secondo modo: & sopra di esso, per fuggire le difficultà & gli intrichi : che possono occorrere: uoglio fondare il mio ragionamento. Et ciò faro il giorno sequente, concedendolo Iddio: percioche hoggi non ui sarà tempo. A DRI. Ho sempre stimato di gran lode esser degno colui, il quale tende alla facilità delle cose: & non al moltiplicarle con molta difficultà, & senza frutto alcuno: & sen-La alcuna necessità. Et però in questo sarete sempre lodato dalle persone di giudicio. Onde laudo il uostro dissegno. Et mi souiene hora una bella sentenza, lasciata scritta da Giustiniano Imperatore a Triboniano Giureconsulto in una Epistola nel principio delle Pande te:la quale uidi, quando mi daua al studio delle Leggi imperiali in Pariggi: che dice in questa mauiera. Colui, che emenda una cosa, che non sia stata fatta con sottilità, è piu da

# MONOCHORDO REGOLARE CHROMATICO.

mit.

se mag

Trihe. mitto.

Trihemi'

Triffernir

se. mi.

Tuono.

Se mi

Se mag

se mi

· Bom ) Tuo.

# Ragionamento

lodare, che colui, che la ritrouo prima. Di maniera che da questo si può fare un'argomento : che l facilitare le cose diffici li sia maggior lode che'l ritrouarle intricate : come dice que sto Augustisimo Imperatore. DE s 1. Mentre hauete allegato una autorità di Giustiniano:me n'hauete ridutto un'al tra alla memoria. Dice questo grande Imperatore scriu en do al Senato & à tutti li popoli: che E cosa piu utile figurare co uenientemete poche cose: che caricare sopramodo gli huomi ni di molte inutili. La onde nedete quanto si debbono hauere in memoria questi ricordi, & quanto conto si de far di coloro che le cose facili fanno difficili: & propongono mille cose impertinenti & inutili . FRAN. Tendiamo adunque alla faci lità & al decoro delle cose : del resto poi lasciamo l'impaccio ad altri . G 1 0 s. Cost bisogna fare : & con questo uerro alla seconda proposta.

### PROPOSTA. II.

Potiamo dimostrare nel Genere Chromati co la regolare costruttione del Monochordo.

A auanti ch'io uenga à dimostrar cofa alcuna, ui ridurro alla memoria alcune cose: le quali gia noi sa pete per la lettione delle Istitutioni: & saranno: che in ogni Monochordo regolarmente diviso, l'Ottava chorda (si come habbiamo ueduto nella Precedete) corrisponde alla prima nel grane per una Diapason: & alla Quintadecima nel lo acuto per una simile cosonanza. Simigliantemente donete auertire à gllo, ch'io dist: che nella parte grauisima d'ogni compositione si accommoda il Tuono : & anco si accommoda immediatamente dopo l'Ottaua chorda: di maniera che tra la Secoda chorda & la Nona siritroua la nominata Diapason consonanza. Douete ancora auertire, che la Prima, Secoda, Quarta, Ottana, Nona, Duodecima & Quintadecima chorda in ogni compositione del Monochordo regolare, sono stabili: & le chorde, le quali cotengono il Semituono maggiore del mostrato Monochordo, sono etiandio communi al Chro matico, & allo Enharmonico. Et la Terza con la Quinta: la Sesta con la Ottaua: la Decima con la Duodecima: & la Ter Zadecima con la Quintadecima contengono il Ditono: & so no communi con l'Enharmonico. La onde lasciando da un cã to la Quarta, la Settima, la Vndecima & la Quartadecima si potremo servire del resto nella compositione del Monochordo Chromatico. Et questo douete hauere in memoria: percioche ne farà passare piu breuemente quello, che ui hò da dire. CLAV. Niuna di queste cose no ha dibisogno di replica:perche ce le ricordiamo: & anco sono facili: però passate pure oltra:perche siamo pronti ad ascoltarui. G 1 o s. Poi che uene ri corda-

cordate, son contento. Sia adunque, come nella Precedente, la chorda a b, nella quale siano segnate la c b,e b,d b,h b,g b,K b,m b,lb,p b,& o b . Accommodo prima, per la Trentest ma settima del giorno passato, il Semiditono, o Trihemituono alla sua proportione: prepone dolo al Semituono db & hb: dividendo db in Cinque parti, & aggiungendoui la sesta in punto r.Il che fatto dico: che r b & d b è il Trihemituono: & eb con r b il minor Semituono. Percioche essendo e b & d b Ditono: & r b & d b Semiditono: se da e b & d b Ditono leuaremorb & db Semiditono: il sopr'auanzo e b & r b sarà lo Semituono minore: il quale per la sua definitione, è quell'internallo, per il quale il Ditono sopr'ananza lo Semiditono. Il simile haueremo accommodando alla g b, alla l b, alla o b il nominato Trihemituono: che Sara (b & g b:tb & lb: & ub & ob. Ettra bb & (b:tramb & tb: & trapb & ub il Semituono minore. Et perche tutto quest'ordine mostrato pogni Quattro chorde procede p il semituono maggiore, & p lo minore, & per il Trihemituono: se no in quei luoghi (come ho detto)doue è aggiunto il Tuono intero:che sono a b & c b:g b & K b:acciò la Diapason sia da ogni parte intera es perfetta: però, per la Definitione del Genere, dico: che la mostra ta compositione è fatta regolarmente nel Genere Chromatico: secondo che dice la proposta. ADRI. Hor'hora mi era uenuto desiderio di dimandarui, per qual cagione non dimostrauate l'altre specie di questi due Generi:ma subito mi son ricordato, che nelle Istitutioni le riprouate, come quelle, che non fanno punto al proposito: & lo dimostrate con buone & 34.8 37. niue ragioni. Onde sarcbbe pazzia in uerità & un uoler perdere il tempo, uolendone di esse alcuna cosa ragionare. Però non procederò piu oltra: Ma ui pregherò à seguitare il uostro ragionamento nell'altro Genere: se non hauete à dir sopra di questo piu cosa alcuna. GIOS. Altro non noglio dire: Ma nerro alla Terza proposta.

# PROPOSTA. III.

Potiamo dimostrare la divisione del Monochordo regolare nel Genere Enharmonico.

T perche ui ho detto, che la Prima, Seconda, Terza, Quinta, Sesta, Ottaua, Nona, Decima, Duodecima, Ter Ladecima, & Quintadecima chorda del Diatonico ser uono etiandio allo Enharmonico: & che tra la Seconda & la Quinta: la Sesta & la Ottana:la Decima & la Duodecima: & tra la Terzadecima & la Quintadecima si tro ua il Ditono: Però bastarà solamente à pigliare il mostrato Monochordo Diatonico con le nominate chorde: & tra la Seconda & la Terza: la Sesta & la Settima: la Nona & la De cima:& tra la Duodecima & la TerZadecima porre una chorda meZana,che divida que stinternalii in due parti: l'uno de i quali: cioè il grane, contenga il Primo Diesis, ò Semituono minore: & l'altro contenga il Secondo posto in acuto: & per tal modo haueremo il no stro intento. Sia adanque, come nella Prima proposta, la chorda a b nel sottoposto essempio: & l'altre etiadio:cioè c b,e b,d b,h b,z b,K b,m b,l b,p b,& o b.Partisco hora,per la Trete finater La del Terzo, ciascheduna delle chorde c b, db, K b, er lb in Venticinque parti: er lasciadone in ogni partimento nel Graue una parte: segno le chorde x b,y b,z b,& & b: & per tal maniera il Semituono maggiore cotenuto tra c b & e b: d b & h b: K b & m b: l b & p b,uiene ad effere diviso in due Diesis: cioè in uno maggiore posto nel Grave, c b & x h: d l cyb: K b & Zb: & lb co & b: & in uno minore posto in acuto x b & e b: y b & h b : z b & m b : et & b co p b.Et che questo sia uero, lo prouo: Percioche se dal Semituono maggiore c b & c b si leua il minore: il quale è il Diesis graue: senza dubitatione alcuna resta x b & e b.Et perche x b et & e b è la differenza, per la quale il maggiore Semituono supera il mi more:

# 224

MONOCHORD O REGOLARE ENHARMONICO.

B Die mi-

Ditono

Die mi-

Die mag

Ditono

Spie mi. Die mag

Ditono

Die mi-

Die mag

Tuono

Bum.

# Ragionamento

nore: & essendo, per la Ventesima quarta definitione di heri il Diesis acuto tale differenza: però dico xb & e b essere il Diesis acuto & minore di questo Genere.Ilche si potrebbe an co dire de gli altri, di uno in uno. Ma perche il progresso & la modulatione di quest'ordine si fa per il numero di Quattro chorde, per Diesis & Diesis, & per uno Ditono: però, per la Definitione, è manifesto, che tal compositione sia del Monochordo regolare Enharmonico : si come proposi à douerui dimostrare. Fin qui le dimostrationi, ch'io ho fatto, sono state nel costruire & fabricare : & etiandio ordinare li Monochordi di ciascheduno Genere: ma da qui indietro ui dimostrerò in qual maniera si ordinino li Tetrachordi, li Pentachordi,gli Hexachordi,& gli altri per ordine : infino al numero delle Quindeci chorde: il qual numero da Greci è chia mato Penta decachordo. CIAV. Adunque non uolete paf sare oltra questo numero di chorde: per quello ch'io ueggio. GIOS. Messer no. CIAV. Per qual cagione lo fatte? Gios. Per tre cagioni:la Prima delle quali è, che questo numero è basteuole à seruirmi di tutto quello, ch'io uoglio dimostrarui. La Seconda : perche in questo numero è compreso tutto'l numero delle Consonaze semplici, & anco delle composte. Onde hauendo cognitione di queste, si può hauer facilmente cognitione di quelle, che trappassassero queste di internallo. La Terza, perche non hauendo gli Antichi passato cotal numero: non ho uoluto anch'io trappassarlo: accioche mi potesse seruire de i nemi delle chorde: che di sopra ui ho dichiarato. Et ciò ho uoluto fare, non solamente per comodo mio: ma per mostrarui & farui conoscere, che'l nome di quelli Antichi Padri, inventori di tante & cosi belle cose & uili, sara sempre appresso di me uenerando & riverendo. Ne uoglio in que sto esfergli ingrato: anzi dall'uso di questi nomi uoglio che si conosca: che da loro habbiamo il pricipio del buono & del bel lo, che habbiamo : & la cognitione & scienza uera di molte cose. FRAN. Voi fatte, come far si dee: percioche si debbe mol to hauere gratia a gli Inuentori delle cose: ancora che la inuentione rare fiate si troua, che ella non sia mescolata co mol ti errori. Esfendoche è cosa molto difficile il ritrouare le cose: ma lo aggiugerui, o leuarle alcuna cofa, si fà con facilità. Però lodo, che habbi ate questa buona opinione. A DR I. Si dee far per certo. Perche se bene i Greci non hanno ritrouato i principij tutti delle cose: & che li principij della Musica hab biano hauuto origine da altri popoli: come si può dire con ue rità: tuttauia si hanno tanto intorno ad essa affaticato : & tanto l'hanno illustrata, che si può ben dire, che ella sia stato suo parto. Ma che nolete dire di nuono? G 1 o s. Vi noglio dire: che

### PROPOSTA. IIII.

Si può dimostrare nel Monochordo Diato nico il Tetrachordo hypaton: & assigna

rele

re le sue chorde, & che tra Cinque chorde è contenuta da Proflambanomenos à Hypate meson la consonanza Diapente.

The Ia adunque a la Prima & gravißima chorda del Monochordo Diatonico: & per ordine siano ancob.c.d. & e,la Seconda, Terza, Quarta, & Quinta chorda:di modo che a conb contenghino il Tuono maggiore:b con c il maggior Semituono: c con d il Tuono maggiore: & d con e lo minore. Dico prima: per la Settima definitione: a ef ser la grauisima chorda Proslabanomenos di quest'ordine: & dopoi b.c. d.& e essere il Pri

| 1. a. Proslambanomenos    |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 2. b. Hypate hypaton.     | Tuono maggiore.     |
| 3. c. Parhypate hypaton.  | Semituono maggiore, |
| •                         | Tuono maggiore.     |
| 4. d. Lychanos hypaton. — | Tuono minore.       |
| 5. e. Hypate mefon        |                     |

mo & graue tetrachordo Hyp ato. Perche a è la grauisima chorda dell'ordine Diatonico: & è distante dallab per un Tuono maggiore: essendo anco la b grauisima delle b.c.d & e: ne segue, per la Settima Definitione, che a sia la Proslambanomenos. Ma perche ogni Te trachordo diatonico procede dal graue all'acuto modulando per un Semituono maggiore, un Tuono maggiore, & uno minore: & tale ordine si ritroua nelle nominate chorde b. c.d. & e:però dicob.c.d.& e,essere Tetrachordo diatonico. La onde essendo questo Tetrachordo il Primo & graussimo di quest'ordine: per la Nona Definitione uiene ad essere il Tetra chordo hypaton: & b la Hypate hypaton c la Parhypate hypaton: d la Lychanos hypaton: & e la Hypate meson chorde assignate di questo Tetrachordo: come ui douea dimostrare. Et perche ogni Tetrachordo, per la Ottaua Definitione, è contenuto ne i suoi estremi dalla proportione Sesquiter a: la quale è la forma della Diatessaron : onde aggiunto ad essa il Tuono maggiore, per il Secondo Corrolario della Trentesima proposta del Secondo ragiona mento,nasce la Diapente: però aggiungendo la chorda a con le b.c. d. & e : haueremo tra Cinque chorde un Pentachordo: il quale da Prosambanomenos ad Hypate meson contene rà la Diapente consonanza. Et questo è tutto quello, che secondo la proposta, ui douea dimo strare. Des 1. Per quello ch'io ueggio, gli Antichi aggiunsero la Proslambanomenos, che con la Hypate hypaton contiene un Tuono al primo Tetrachordo: accioche con la chor da Mese hauessero la consonanza Diapason.Onde da tale esfetto nominarono questa chor da Acquistata. Stà bene : io la intendo : Ma per qual ragione i nostri non si contenta-- . rono di questa chorda: che anco ue ne aggiunsero un'altra? G 1 0 s. Ho detto nelle 2.par.c.28. Istitutioni, che gli Astichi procedeuano nella Divisione, ò costruttione de i loro Monochordi per Tetrachordi : & non per altro numero di chorde . Onde dopo lo hauere accoppiato insieme due Tetrachordi, erano al numero di Sette chorde arrinati : le quali ne i loro estremi facenano dissonanza. La onde nolendo acquistare una consonanza, la quale è la principale & la Regina di tutte le altre : che è la Diapason: aggiunsero la Prosambanomenos distante da Hypate hypaton per un Tuono maggiore. Mai nostri Musici, i quali non considerarono la divisione, o compositione del loro Monochordo fatta per molti Tetrachordi:ma per Hexachordi:aggiunse-

ro un'altra chorda fotto la Proflàbanomenos:accio potesfero hauere uno intero Hexachor do:il quale fusse da queste sei sillabe:Vt:Re:Mi:Fa:Sol:La,circonscritto.Percioche appli carono à ciascheduna chorda di esso via se su su tre come uederemo) delle nominate sillabe: secondo che su dibisogno: facendo che l'intervallo del maggior Semituono fusse contenuto da queste Due: Mi & Fa. La onde uolendo hauere il principio del primo Hexachordo, il quale contiene il Semituono nominato tra Hypate bypaton & Parhypate hypaton: li su dibisogno di aggiungere cotal chorda: altramente non hauerebbono hauuto il loro intento. Per tal ragione adunque i nostri Latini aggiunsero la chorda sotto la Proslambanomenos: la quale chorda si può nominare Υ΄ σόσοροπαμβανόμενος , quando co nome greco denominare la uorremo.C ι Δν.Ε buona nagione.G ι ο s. V eniamo adunque all'altra proposta.

# PROPOSTA. V.

Nell'Ordine istesso diatonico potiamo dimostrare il Tetrachor do Meson: & esser congiunto allo Hypaton: & assegnare le sue chorde: & dimostrare, che da Proslambanomenos à Mese ui sia l'internallo della consonanza Diapason.

All Inno primieramente a.b.c.d.& e della Precedente: dipoi f.g. & h : Sesta, Settima, & Ottana chorda: di modo che e & h uenga Sesquiter Zo: g & h Sesquinono, & f con g Sesquiottauo Dico, che per la Decima Desinitione del Secondo: e ad h utene ad esserono. Et perche g con h è Tuono minore: & f con g è Tuono maggiore : però per la Venicsima del Secondo nostro ragionameto, e con s sar la semituono mag

| 1. a. Proslambanomenos    |                     | ` |
|---------------------------|---------------------|---|
| 2. b. Hypate hypaton.     | Tuono maggiore.     |   |
| 3. c. Parhypate hypaton.  | Semituono maggiore. |   |
|                           | Tuono maggiore.     |   |
| 4. d. Lychanos hypaton. – | Tuono minore.       |   |
| 5. e. Hypate meson        |                     |   |
| 6. f. Parhypate meson.    | Semituono maggiore. |   |
| 7. g. Lychanos meson.     | Tuono maggiore.     |   |
| 8. h. Meſc.               | Tuono minore.       |   |

giore.Contengono adunque le chorde e.f.g. & h:per la Nona definitione : il Tetrachordo Me[on:percioehe,per la Ottana , procede per un Semituono maggiore , & per un Tuono maggiore, & per un minore:diuifo fecondo la natura del Genere diatonico . Et la chorda Hypate me[on: cioè e uiene ad effere la Prima & graue di quello Tetrachordo: & l'acuta dello Hypaton:la f Parhypate me[on , con la g Lychanos me[on me]ane : & hla Me[e & la acuta. Ma perche la chorda e uiene ad effere la piu acuta del Tetrachordo Hypato, & la piu graue del Meson: di maniera che all'uno & all'altro è commune: però, per la Decima Desinitione, dico che ciassicheduno di quessi due Tetrachordi si può chiamare Congiunto: ancora che quesso nome sia attribuito dalli Musici al Synemennon solamente. A de la N. M. hauete troncato la strada: percioche hauete proposta la Questione, & anco in due parole l'hauete risolta. Seguitate adunque il resto. G 1 o s. Es perche, per la Precedente, habbiamo: che a & escio è Proslambanomenos & Hypate meson consosonano la Diapente: & mella Presente e con h. cio è Hypate meson con Messe la Diatessa sono la Diapasson: co me ui donea dimostrare. Fr. a. s. Qui non occorre à dimandarui dubio alcuno: però segui tate. G 10s. La cosa da se è chiara: ond io non ui terrò a bada: ma uerrò à dimostrarui, che:

# PROPOSTA. VI.

Proposto l'Ottachordo nello istesso Genere: potiamo soggiugere il Tetrachordo Diezeugmenon: & assegnar le sue Chorde: & dimostrare nel Dodecachordo la Diapason diapente.

I adunque a.b.c.d.e.f.g.& h.Ottachordo della Precedete : al quale primieramen te aggiungo la i Paramefe, la quale con Mefe contenga il Tuono fefquiottauo: aggiungo dopoi le chorde K.l.& m:& faccio m con i : cioè Netediezeugme-

| 1. a. Proslambanomenos.     |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 2. b. Hypate hypaton.       | Tuono maggiore.     |
| 3. c. Parhypate hypaton.    | Semituono maggiore. |
|                             | Tuono maggiore.     |
| 4. d. Lychanos hypaton.     | Tuono minore.       |
| 5. e. Hypate meson. —       | Semituono maggiore. |
| 6. f. Parhypate meson.      |                     |
| 7. g. Lychanos meson.       | Tuono maggiore.     |
| 8. h. Mcfe.                 | Tuono minore.       |
| 9. i. Paramefe.             | Tuono maggiore.     |
| 10.K.Tritediezeugmenon.     | Semituono maggiore. |
|                             | Tuono maggiore.     |
| 11.l. Paranete diezeugmenon | Tuono minore.       |
| 12.m. Nete diezengmenon.    |                     |

non con Paramefe Sefquiterzo : & con h : cioè Mefe Sefquialtero Ancora facio m Nete diezeugmenon con l: cioè con Paranete diezeugmenon Sefquinona & questa con K cioè

conTrite dieZeugmenon Sesquiottaua. Et perche Nete dieZeugmenon con Mese consonano la Diapente: & co Paramese la Diatessaron : però, per il Primo Corrolario della Tre tesima proposta del secondo: h con i contiene l'internallo del Tuono maggiore. Ma essendo i con m Diatessaron: & m col Tuono minore: simigliantemente l con K Tuono maggiore: dico che i con K, per la V entesima ottaua del Secondo, uiene ad essere Semituono maggiore.Sarà adunque Paramese alla TritedieZeugmeno Semituono maggiore:Trite alla Paranete Tuono maggiore: & Paranete alla Nete die Zeugmenon Tuono minore. Onde , per la Definitione.i.K.l.& m sarà il Tetrachordo diezeugmenon, soggiunto nel gia mostrato Ottochordo nel Genere diatonico. Et Paramefe, Tritediezeugmeno, Paranete diezeugme non, er Nete hyperboleon saranno le sue chorde. Et questo è quanto ad una parte delle co se contenute nella proposta Ma uenendo à quello, che resta, dico: che hauedoui dimostra to nella Precedete a & h essere la Diapason: & nella Presente,h & m essere la Diapente: seguita per la Quarantesima prima del Secondo giorno, che da a allo n: cioè da Proslambanomenos à Netediezeugmenon, nel Dodes achordo a.b.c.d.e.f.g.h.i.K.l.& m: sia conte nuto la Diapason diapente. Et questo è tutto quello, che ui douea dimostrar. A D R 1. Non hauete fatto mentione alcuna ancora del tetrachordo Synemennon : il quale mi pare, se ben mi ricordo, che hauete detto: che si congiunge alla chorda Mese. Et p. r qual cagione non hauete prima fatto mentione di lui, che dello DieZeugmenon? G 10 s. Per due ca gioni l'una, per dimostrarui semplicemente l'ordine delle Quindeci chorde diuise ne i Te trachordi:nelle quali si trona tale corrispondenza in ciascheduna di quelle, che sono collocate in esse da Mese à Nete hyperboleon: con una di quelle, che sono contenute tra Pro slambanomenos & Mese: che fanno udire la Diapason consonanza. L'altra è: accioche co nosciate, che quantunque il Synemennon sia con tanto bell'ordine aggiunto tra le Quindeci chorde: non è però, ne si può chiamare naturale: ma piu presto accidentale. Percioche la chorda Trite di questo tetrachordo non ha alcuna chorda corrispondente nella parte graue per una Diapason: si come hanno tutte l'altre: ne meno la chorda Nete . Per questo adunque non hò uoluto cosi tosto aggiungerlo:ma hò aggiunto lo Diez eugmenon:onde do po l'Hyperboleon aggiungero etiandio esso al Meson: accio habbiate il tutto con ordine, & distinto. A DRI. Vi intendo benissimo seguitate pure il uostro ragionamento. GI o s. Por rò adunque la proposta in tal modo.

# PROPOSTA VII.

Potiamo aggiungere alli mostrati Tetrachordi il tetrachordo Hyperboleon nel Genere diatonico: & dimostrare le sue chorde: & che tra le chorde del Penta decachordo si troua la consonanza Disdiapason.

I ano aduque le mostrate Dodici chorde a.b.c.d.e.f.g.h.i.K.l.& m:le quali contente gono la Diapason diapente. Aggiungo à queste le chorde no & p: dimaniera che gono la Diapason diapente. Aggiungo à queste le chorde no & p: dimaniera che pritione: & fi possible portione: & fi possible portione: & fi possible portione: & fi con minore : & fi con minore :

Et questo sarà quamo alla Prima parte della proposta. Quamo poi alla seconda : è manifesto per la Precedente: che da h ad m:cioè da Mese à Netedie eugmenon sia la conson a za Diapente: adunque da h à p:cioè da Mese à Netehyperboteon, che si sa della Diapente & della Diatessaron, per la Quarta proposta del Secondo, consona la Diapason. Et per-

| 1. a. Proslambanomenos.      |                      |   |
|------------------------------|----------------------|---|
| 2. b. Hypate hypaton.        | Tuono maggiore.      |   |
| 3. c. Parhypate hypaton.     | Semituono maggiore.  |   |
| 4. d. Lychanos hypaton.      | Tuono maggiore.      | - |
| 5. e. Hypate meson.          | Tuono minore.        |   |
| 6. f. Parhypate meson.       | Semituono maggiore.  |   |
| 7. g. Lychanos meson.        | Tuono maggiore.      | - |
| 8. h. Mefe                   | Tuono minore.        |   |
| 9. i. Paramele               | Tuono maggiore.      |   |
| 10.K.Tritediezeugmenon.      | Semituono maggiore.  |   |
| 11.l. Paranete diezeugmenon. | Tuono maggiore.      |   |
| 12.m. Nete diezeugmenon.     | Tuono minore.        |   |
| 13.n. Trite hyperboleon.     | Se mituono maggiore. | - |
| 4.0. Paranete hyperboleon.   | Tuono maggiore.      | - |
| 5.D. Nete hyperboleon        | Tuono minore.        |   |

che,per la Quinta di hoggi,habbiamo dimostrato,che a ad h: cioè da Proslabanomenos à Mese consona la Diapason: adunque, per l'Ultima proposta del Secondo, da a al p: cioè da Proslambanomenos à Netehyperboleon consonerà la Disdiapason. La onde essendo da a fino à p il numero di Quindeci chorde: dico, che nel Pentadecachordo nel Genere Diato nico si contiene la Disdiapason consonanza. Et questo è tutto quello, che è contenuto nella proposta: ch'io ui douea dimostrare CLAV. Parmi che quello, che non si dimostra nel detto numero di chorde:non si dimostrerà anco in numero maggiore. Et quello, ch'hauete det to del tetrachordo Synemennon, comprendo hora chiaramente effer uero percioche doue si può aggiungere in quest'ordine cotale Tetrachordo, se non alla chorda Mese? Ne so uede re done possa hanere la seconda chorda di questo Tetrachordo tra le Otto grani alcuna chorda corrispondente, che facia la Diapason consonanza. Onde mi pare, che queste due co se ueramente bastino à mostrare, che cotal Tetrachordo non sia naturale: mas come haue te detto) accidetale. Et perche hauete dimostrato in qual maniera li nominati Tetrachor di stiano per ordine nel mostrato Pentadecachordo: però piacciani anco di porre in cotale ordine quello, che resta: acciò non manchiate in cosa ueruna, che si possa cosiderare. G10s. Hora sarà il tempo. Dico adunque: che PRO-

# PROPOSTA VIII.

Si può aggiungere al numero delle Quindeci mostrate chorde il Tetrachordo Synemennon.

Er dimostrarui questo, pigliero di nuono le mostrate Quindeci chorde. a. b. c. d.e.

f.g.h.i. K.l.m.n.o. & p:& alla Ottana h aggiŭgo q.r. & s. di modo che h & sicioè

Mese & Netesynemennon siano in Sesquiterza proportione: & si possa cantare
la Diatesfaron. iano anco q & r Trite synemenon & Paranete synemenon distanti l'una
dall'altra per un Tuono maggiore:& r conscioiè Paranete synemennon con Netesyneme

| I. a. Proslambanomenos.      | and the second s |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. b. Hypate hypaton.        | Tuono maggiore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. c. Parypate hypaton.      | Semituono maggiore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. d. Lychaños hypaton.      | Tuono maggiore, Tuono minore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. e. Hypate meson.          | Semituono maggiore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6. f. Parhypate meson.       | Tuono maggiore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. g. Lychas meson.          | Tuono minore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8. h. Mese.                  | Semituono maggiore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tuono maggiore.              | 16.q. Tritesynemennon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9. i. Paramese.              | 135. 128. ————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10.K.Tritediezeugmenon.      | Semituono maggiore.  1.7.r.Paranete synemenon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tuono maggiore. }            | Tuonò minore.  — 18. s. Nete synemennon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11.1. Paranete diezeugmenon. | Comma, Tuono minore,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12.m. Nete diezeugmenon.     | Semituono maggiore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13.n. Trite hyperboleon.     | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 23 Tite ny perboteon.        | Tuono maggiore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14.0. Paranete hyperboleon.  | Tuono maggiore.  Tuono minore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

non faciano il Tuono minore. Dico che per la Ventefima ottaua del Secondo ragionamen to h & q:cioè Mefe & Tritefynemennon farà l'interuallo del Semituono maggiore . On-

de,per la Decima Definitione di hoggi: h.q.r.& s sarà il Tetrachordo synemennon : cioè Congiunto al Meson nel Genere diatonico: & per la Nona: Mese, Tritesynemennon, Para netesynemennon, & Netesynemennon saranno le sue chorde. Et questo è quello, ch'io douea, secondo la proposta, dimostrare. Ma sapiate, chep l'aggiutione di questo Tetrachordo:si uengono à giungere alle Quindeci chorde gia nominate due altre chorde:onde arri uano al numero di Dicesette:percioche la Trite & la Nete non hànno da fare alcuna co sa con alcuna delle Quindici:si come la Prima Mese, & la Terza Paranete synemennon di questo Tetrachordo poi che la Prima è commune con la Quarta del tetrachordo Me son: & l'altra viene ad effere la Tridiezeugmenon. Onde da tale aggiuntione nascono tra le chorde di questo tetrachordo, & quelle dello DieZeugmenon alcuni internalli, che nel Diatonico diatono non sono cantabili . FRAN. In effetto è pur cosi : come uoi dite nelle Istitutioni: che se la Natura nelle uoci: & l'Arte ne gli istrumenti artificiali con la Partecipatione non aiutasse à disperdere alcuni internalli: si udirebbe alle fiate un tristo effet to: quando si adoperassero. Ma benedetto sia colui, che ritrouò la Partecipatione, o Tempe ramento delli nominati istrumenti: perche è stato, & è, & sarà ancora di gran commodo nella Musica: essendo che leua via tutti quelli impedimenti, che accascare possono. Siavi adunque in piacere, per uostra fe, dimostrarci la ragione di quelli internalli: che per l'ag giuntione del Tetrachordo synemennon sono stati divisi in due parti. G 10 s. Son contento di satisfarui: & di aggiungere una proposta di piu di quello , ch'io hauca dissegnato di fare: & sarà questa.

r.par.c.40

# PROPOSTA. IX.

Potiamo assegnare le ragioni de gli internalli satti nel Pentachordo per li tetrachordi Synemennon & Diezeugmenon aggiunti insieme.

I Ano adunque infieme h.q.i.K.f.l.& m,li due Tetrachordi:cioè h.q.K.& r lo Sy
nemennon:& i.K.l.& m.lo Diezeugmenon.Dico h & q contenere il maggior Se
mituono:q & i uno interuallo:che è maggiore del Semituono minore:contenuto
dalla proportione Super.7.partiente.x28.tra i & K. medesimamente il Semituono maggio

| 8.h.Mefe                    | Mefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 16.q.                       | Tr. i. Garage and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16.15.   |
| g.i. Paramese.              | Tritefynemenon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 135.128. |
| 10.K.Tritediezeugmenon.     | & 17.r. Paranete synemennon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16.15.   |
| 18. [                       | Nete fynemennon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.9.    |
| 11.l.Paranete diezeugmenon. | The state of the s | 81.80.   |
| 12.m.Nete diezeugmenon.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.9.    |

re: & tra K & fesser il Tuone minore: tra f & ll'internallo del Comma: & tra l & mil Tuono minore. Percioche essendo, per la Prima proposta di hoggi, K & l Tuono maggiore: & per la Precedente. K & stuno minore: dico, che se da K & lleuaremo K & strester senza dubio il Comma: il quale, per la sua Desinitione, è quella quastità di quanto il restreno maggiore sopr auanza il minore. Simigliantemente, per la Precedente, habbi amo: che q & K contengono il Tuono maggiore: & che i & K contengono, per la Prima di quesso, il Semituono maggiore. Onde se da q & K Tuono maggiore leuaremo i es K maggior semituono: per il Corrolario della Trentessima quinta del Terzo ragionamento, restrera uno intervallo: il quale sarà maggiore di proportione, che non è il minor Semituono: es sarà que i iche mel Genere Diatonico non è cantabile. Et quesso è quello, chi io done a dimostrare del le cose contenute nella propossa. C. L. N. Non sarebbe anco suori di proposso; se dimostrare del le cose contenute nella propossa. C. L. N. Non sarebbe anco suori di proposso; se dimostrare fii il modo, che si tiene, uolendo segnar queste chorde insieme con le altre, con si suo iname ri: acciò si uedesse la proportione, che si troua tra suna et l'altra: poi che hauete detto nel-a.par. 41 le sistiutioni, che in Numeri sono le traggio de i suoni, G 10 s. Vi uoglio anco di questo sar contente. As coltate adunque la proposta.

# PROPOSTA. X.

Potiamo ritrouare i Numeri à Proportioni delle Chorde conte nute nel Monochordo diatonico.

Onete prima sapere, che le chorde h.i.K.l.m.n. o. et p della Seconda Diapason h et p:corrispondono alle chorde a.b.c.d.e.f.g.et h della Prima a et h:di maniera:che h corrisponde alla a:i alla b:K alla c:l alla d:m alla e:n alla f:o alla g:et p alla h. La onde corrispondendo ciascheduna delle chorde: della Prima Diapason, alle chorde del la Seconda, per ordine in Dupla proportione: sarà facil cosa, hauendo ritrouato i numeri delle proportioni di una,ritrouare quelli delle proportioni dell'altra:le quali in Dupla pro portione corrispondino. Ma bisogno è di nedere et considerare prima, quale di esse due Diapason habbia maggior difficultà in se: et ritrouaremo, che sarà la het p: percioche ol tra gli interualli, che contiene: i quali sono simili a gli interualli contenuti nella Prima a at h:contiene di più,come nella Precedente habbiamo ueduto: l'interuallo di proportione Super.7.partiente.128.maggiore di quello, che è il Semituono minore: et contiene ancol'in teruallo del Comma. Di maniera, che se'l si incominciasse dalla a et h : et si ritrouassi tutti quei numeri, che seruono alli suoi interualli: non però corrisponderebbono tutti al numero delle chorde, che tiene la h et p:essendo che le chorde q et r poste nella Diapason h et p, non hanno alcuna chorda corrispondente nella Diapason a et h:che per simile internallo corri spondi. La onde se bene si trouassero i numeri della seconda Diapason corrispondenti alli numeri delle chorde della prima:restarebbono tuttauia le due nominate chorde senza nu meri; onde bisognarebbe dopoi ritrouarli, co'l moltiplicare tutti i numeri primi, che conte nessero le proportioni di tutte le Quindeci chorde : il perche nascerebbe un'ordine di numeri tanto piu maggiori,quanto sarebbono moltiplicati li primi per quella parte,che si uo lesse pigliare di alcun numero come dimostra la Quintadecima del Primo nostro ragiona mento, per accommodare in questo ordine le proportioni, che accommodar si nolessero. Pero adunque per piu breuità et piu commodità di operare, ritrougremo prima i numeri et le proportions de gli interualli contenuti nella Seconda Diapason het p:et dipoi ritrouati, con facilità si potrà, raddoppiando quelli che corrispondono alle chorde della Prima Dia puson

| Parte graue.            | Proflambanomenos.             | 2 |    |        | 4320 |         | 864 |        |
|-------------------------|-------------------------------|---|----|--------|------|---------|-----|--------|
| Tuono mag.              | Hypate hypaton.               | ь |    |        | 3840 |         | 768 |        |
| Semit.mag.              | Parhypate hypaton.            | с |    |        | 3600 |         | 720 | 1      |
| Tuono mag.              | Lychanos hypaton.             | d |    |        | 3200 |         | 640 |        |
| Tuono min.              | Hypate meson.                 | с |    |        | 2880 |         | 576 |        |
| Semituo.mag.            | Parhypate meson.              | f |    |        | 2700 |         | 540 |        |
| Tuono mag.              | Lychanos meson.               | g |    | PRIMO  | 2400 | SEC     | 480 | TI     |
| Tuo minore.             | Mcſe.                         | h | 16 | 0      | 2160 | SECONDO | 432 | TERZO  |
| Semituo.mag.            | Tritefynemennon.              | 9 | 15 |        | 2025 | 0       | 405 |        |
| 135. 128.               | Paramele.                     | i |    |        | 1920 | 0       | 384 | _      |
| Semituo.mag.            | Trite diezeug. & Paranete sy. | K |    | ORDINE | 1800 | ORDINE  | 360 | ORDINE |
| Tuono/mino.             | Netelynemennon.               | r |    | VE.    | 1620 |         | 324 | VE.    |
| Comma.                  | Paranete diezeugmenon.        | 1 |    |        | 1600 |         | 320 |        |
| Tuono mino.             | Nete diezeugmenon.            | m |    |        | 1440 |         | 288 |        |
|                         | Trite hyperboleon.            | n |    |        | 1350 |         | 270 |        |
| Tuono mag.              | Paranete hyperboleon.         | 0 |    |        | 1200 |         | 240 |        |
| Tuono mino. Parteacuta. | Nete hyperboleon.             | P |    |        | 1080 |         | 216 |        |

Pason a & h, hauere il proposito. DESI. Questa è stata una buona consideratione : er mi Piace, she noi attendiate allabrenità & alla facilità. G 1 0 s. Siano adunque le chorde.a. b.c.d.e.f.g.h.q.i.K.r.l.m.n.o.& p:continenti i Cinque Tetrachordi, Hypaton, Meson, Die-Zeugmenon, Hyperboleon, & Synemenno. Et sia tra a & h la Prima Diapason : & tra h & pla secoda.Vedo primieramete, che internallo si trona tra la Prima & la Secoda chorda graue della secoda Diapaso h & p:il quale è il Semituono maggiore: la pportione del qua le è contenuta ne i suoi termini radicali tra 16 & 15: li quali scriuo nel Primo ordine: & sono h & q.V edo dipoi l'internallo, che si trona tra la Seconda & la Terza chorda: cioè tra a & i: & ritrouo che è quello: il quale è di maggior proportione, che quello del Semituono minore: la cui proportione, per il Corrolario della Trentesima quinta del Terzo: è Super. 7. partiente. 128. contenuta nelli termini radicali da questi due numeri. 135 & 128. Hora bisogna aggiungere tal proportione alla proportione h & q: di maniera che q sia il maggior termine della nominata proportione. Ma perche q non hà la parte Centesima trentesima quinta: però moltiplico q posta nel Primo ordine per 135: & ne viene q posto nel Secondo il quale contiene cotal parte. Moltiplico etiadio h posto nel Primo ordine per 135: & nafce h posto nel secondo: il quale, per la Quinta Dignità, o Parer commune, con q posto medesimamente nel Secondo, contiene la proportione Sesquiquintadecima : cioè il Semituono maggiore.Cauo hora, per la Quintadecimà del Primo giorno: da q la parte Non aliquota della nominata pportione :cioè cauo Sette fiate la pte Cetesima tretesimaquinta: pcioche tra 135 & 128 ui è la differeza di sette: o quello che uiene è i : il quale co q cotie ne la pportione di questo internallo, che è maggiore dell'internallo del minor semituono. A questo aggiungo per ordine la proportione del Maggior semituono: che è contenuto tra i & K:il che viene fatto:cavando da i la Sestadecima parte: & tra i & k posti nel Secondo ordine, habbiamo il proposito. Et perche tra K & r si ritroua il Tuono minore, la propor tione del quale si troua tra 10 6 o però cauando da m la Decima parte : tra il produtto, che sarà r: & y posti nel Secondo ordine: haueremo il nostro intento. Ma tra r & lsi tro ua il Comma di proportione Sesquiottantesima: onde cauando da r la Ottantesima prima parte, resterà nel secondo ordine l: il quale con r contenerà la proportione del Comma nominato. eguita poi l'internallo del Tuono minore: il perche se noi cautaremo dalla Decima parte: il restante m col detto l contenerà la proportione del detto Tuono. Ma à questo aggiungeremo il Semituono maggiore: il perche cauando da m la Sestadecima parte: ne uerrà n:che con m contenerà la proportione del nominato Semituono.Cauando poi da n la Nona parte, ne uerrà o: il quale con n' contenerà la proportione del Tuono maggiore : al quale uolendo aggiungere quella del minore, che segue: cauando da o la Decima parte: il restante uerrà p: & cost tra o & p haueremo la proportione di questo Tuono. Et per tal mo do haueremo tutti li Numeri & Froportioni de gli internalli cotenuti nella seconda Diapason h & p. Hora per hauer quelli della Prima a & h:raddoppiaremo i Numeri h.i.K.l. m.n.& o. & haueremo i Numeri a.b.c.d.e.f.& g.Dico hora, che li Numeri posti nel Secodo ordine, sono i Numeri ritrouati delle proportioni, che sono contenute tra le Dicesette mostrate chorde, tra due Diapason. E' ben uero che tali numeri non sono Radicali di tale ordi ne. La on de uolendoli ridurre alla loro Radice, bisogna osseruare il modo tenuto nelle Istitutioni:ritrouando il maggior numero, che numeri & misuri ciascheduno di loro interamente: il quale sarà il s. Onde ne uerrà il Terzo ordine de numeri, che si ritrouerano per la Nona definitione del nostro Primo ragionamento, essere nelle loro radice. Et tali numeri saranno li ritrouati simigliantemente, secodo il nostroproposito. Et che questo sia uero, lo p uo. Per le Precedeu b ade: cotiene la Diatessaron: & c ad de Tuono maggiore: simigliante mente d'ad e e Tuono minore: adunque, per la Ventesima ottaua del Secondo, b ad c è semituono maggiore. Et perche a ad h'è la Diapason: & a con e è la Diapente: adunque, per la Prima & la Quarta proposta del Secondo giorno, e & h è la Diatessaron. Ma ho gia dimostrato f & g essere Tuono maggiore: & g con h fare il Tuono minore: adunque, per la istessa V entesima ottaua, e & f è Semituono maggiore. Con l'istesso modo etiandio porrei di mostrare h & q:i & k :conm & n essere Semituoni maggiori: & cheq & i sia internallo

1.par c.43

del Semituono minore: & l con r contenga il Comma:ma perche nella Precedente ho dimo strato il tutto: però non uoglio hora replicarui cosa alcuna. Solamente ui uoglio dire: essendo m & p Diatessaron:n & o Tuono maggiore: & o co p Tuono minore: che m & n è Semi tuono maggiore.Il perche concludendo dico:che a.b.c.d.e.f.g.h.i.K.r.l.m.n.o. & p : sono delle nominate Diapason nel Genere Diatonico li ritrouati numeri. Imperoche il numero di Proslambanomenos co quello di Hypate hypaton cotiene la proportione del Tuono mag giore: da Hypate hypaton à Parhypate hypaton quella del Semituono maggiore: da Parhy pate hypaton a Lychanos hypaton la forma del Tuono maggiore: & da Lychanos hypaton ad Hypate meson quella del Tuono minore. Simigliantemente dal numero di Hypate meson à quello di Parhypate meson è il Semituono maggiore: Parhypate meso a Lychanos me son il Tuono maggiore: & Lychanos meson à Mese il Tuono minre. Oltra di ciò il numero di Mese co quello di Paramese couiene la proportione del Tuono maggiore: quello di Pa ramese con quello di Trite die Zeugmeno quella del maggior Semituono: il numero di Tri te diezeugmenon con quello della sua Paranete cotiene la proportione del Tuono maggiore: & quello della Paranete die Zeugmenon con quello della Netediezeugmenon contiene il Tuono minore. Madal numero della Netedie Zeugmenon à quello di Trite hyperboleon li troua la proportione del Semituono maggiore : da quello di Trite hyperboleo a quello del la sua Paranete il Tuono maggiore: & da quello di questa à quello della Nete hyperboleo il Tuono minore. Di nuouo, dal numero di Mese & dal numero di Trite synemennon è com presa la proportione del maggior Semituono : da quello di Trite & da quello di Paranete synnemenon quella del Tuono maggiore: & per finirla hormai, da quello di Paranete syne mennon alla sua Nete è contenuta la proportione del Tuono minore. Ma ui uoglio replica re una parola:che dalla Trite synemennon & dalla Paramese habbiamo la proportione di quello interuallo: il quale è maggiore del Semituono minore: & dal numero della Nete sy nemennon & da quello della Paranete dieZeugmenon habbiamo la proportione del Comma.La onde dico:che questo è tutto quello,che secondo la proposta ui douea dimostrar . Et se hauete alcun dubio sopra di questa diuisione, o costruttione, satteui inanti: percioche di questo Genere non ui hò da fare per hora piu parola. ADRI. Io per me non hò dubitan Za alcuna. Fr A N. Ne meno io. DE s 1. Vi diamo adunque tutti licenZa, che passate piu ol tra, CLAV. Cosi farete. GIOS. Venendo adunque à quello, ch'io ui uoglio dimostrare dico : che

# PROPOSTA XI.

Potiamo nel Genere Chromatico foggiungere alla chorda Proflambanomenos il Tetrachordo Hypaton.

DRI. Questo Genere ha dato, & anco da che fare ad alcuni, che se la beccane.

Gia molti anni credeua, che susse coloro che studiano intorno di esso ueggio parmi che coloro che studiano intorno di esso ueggio parmi che coloro che studiano intorno di esso ueggio parmi che coloro che studiano intorno di esso ueggio parmi che coloro che susse di vivo poco lume, ma assaiche ha usete dato di lui nelle stitutioni, et per lo ssirumento che ui sece Maestro Dominico da Pe saro uostro amico & eccellente nella sua Arte, a questo proposito l'Anno. 15 48. en mi mostra ste: parmi di conoscerlo: se non dissinituamente: almeno per negatione. FRAN. Come di te Messer, per negatione? Adri. Vi par strano chio dica di conoscere cotal cosa per negatione. Sapiate, chio dico Sapere per negatione: quando alcuno ha cosa alcuna nella sua sa la dea:

Idea: o Intelletto: la quale non sappia, o non possa esplicar bene: per non hauere alle man<sup>2</sup> quelle differenze, o quei termini conueneuoli, che farebbono alla esplicatione della cosa. La onde uedendo, ouero udendo rapresentarsi da alcuno la cosa, che lui conosce, per quella, che ha nella mente: & che ueramente conosca, che non pure è quella : ma ne anco se le asimiglia: se bene non sà rendere la ragione & dire in che maniera la cosa stia: negherà almeno, che ella sia quella: che colui afferma essere. La onde tal negatione procederà : perche di cotal cosa non haurà ragione alcuna distinta:ma confusa: per mancarui quei termini, che uengono ad esprimere essentialmente la cosa. Ma se per auentura se ne rapresen tasse alcuna: che fusse à quella simile: se bene non sarà quella : haurà però da essaminare cotal cosa: & nedere se in se contiene tutte quelle parti : che li parerà di haner quella cosa, che hà nell'intelletto. Et questo io chiamo appresso di me Conoscere p negatione. FRAN. Vi ho inteso. Credete adunque che quelle canzoni, le quali compongono questi nostri Moderni Compositori per Chromatiche, elle siano Chromatiche? A DR I. Credo che non siano. FRAN.Vi darebbe l'animo di dirne qualche ragione? ADRI. Si bene. FRAN. Ditela di gratia. A D R 1. Son contento. Prima: non mi pare, che elle siano Chromatiche, per questa ragione:perche gli Antichi ne i loro Tetrachordi:come habbiamo imparato:haueano so lamente Quattro chorde diatoniche: & una Chromatica particolare: la quale cascaua tra la Seconda & la Terza diatonica: & con la Quarta acuta faceua il Semiditono ,che chiamano Trihemituono. Et costoro non solamente adoperano cotal chorda in una Diates. saron, o Tetrachordo: ma ue ne aggiungono di piu quante uogliono, di maniera che nelle loro Canzoni non fi uedono altro che Diesis X, & b molli. Dipoi: non mi pare, che elle siano Chromatiche: percioche le chorde antiche haueano i loro propij nomi : come sono Hypate, Lychanos, Trite & le altre: nondimeno le chorde, che pongono costoro nelle loro cantilene, non si possono denominare con alcuno delli detti nomi: oueramente con altri che siano simi li à quelli. Onde è manifesto segno: che non sono, ne mai potranno essere quello, che costoro. predicano. Oltra di questo, costoro non osseruano Modo, ò Tuono alcuno nel loro compor-. re: di modo che si possa dire: questa cantilena è composta nel modo Dorio, I onico, ouer Frigio:ò sotto un'altro Modo:come diceuano gli Antichi: ma sono composte di confusione: & con una certa mistura di cose, che offendono grandemente l'udito purgato de i giudicio si:essendo che sitroua in esse poco ordine : ne si scorge modo alcuno stabile di Harmonia. FRAN, Queste ragioni sono buone, & per dire il uero, chi vuole comporre una cantilena Chromatica, bifogna che imiti in ciò gli Antichi: ne bifogna allontanar fimolto dal modo lo ro: & bisogna etiandio osseruare li Tuoni,o Modi, de i quali esi Antichi erano grandi osferuatori: & faceuano grande stima: se non unol fare le cose di suo capo: ma non sarano poi le cose, che loro dicono che sono. Percioche si come uolendo fare una Veste fà dibisogno che ui siala materia es la forma atta à fare cotal v este: altramente no sarebbe v este:ma un'altra cosa, & forse strana: così a uoler comporre una cantilena Chromatica, bisogna che ui concorrino tutte quelle cose, che fanno all'essere di cotal cantilena. Onde quando nel le compositioni loro usano altri internalli, che Chromatici: secondo l mio parere questo non è comporre Chromatico: ma in un modo, che no hà ne dell'uno, ne anco dell'altro. Però par mi, che dourebbono usar solamente quelle chorde, & internalli, che sono contenute nel Tetrachordo Chromatico: se uogliono comporre Chromatico: come dicono: & non altre chorde straniere: si come esti fanno. A D R I. E' uero. Et quantunque le cose, ch'io hò detto, siano basteuoli à dimostrare il contrario di quello, che sentono : tuttauia aggiungerò anco quest'altra: che non è di poca importanza: che usano nel cantare alcuni interualli tanto [garbati:come sono semidiatessaron, Tritoni, Semidiapente, Diapente superflui, & anco Diapason false, con altri simili internalli: che apportano poco piacere all'udito. Nondimeno li hanno nel numero delli buoni: se bene i buoni & dotti Antichi molto li schiuauano & aborriuano, percioche mai no hebbero questi interualli per consonanti nelle Modulationi loro: & che potessero far buona harmonia: se non erano contenuti nelle loro proportioni del Genere superparticolare. C L Av. Vi so che dire, che offeruano questa legge . Voi Messere ui siete affaticato molto insieme con molti altri buoni Musici piu Antichi di uoi, nel ridur

rela

re la Musica ad una certa maniera,o forma: che hauesse qualche grauità & maesta insieme: ma con costoro è stato quasi uano il uostro disegno: percioche oltra che non osseruano i precetti buoni dell'Arte: insegnano anco & essortano gli altri à guastare il buono & bene ordinato: & à far peggio che sanno. Et quando fanno cosa alcuna, che sia fuori delbuono & bello della Musica: si coprono col scudo della ignoranza : & dicono che sono cose fatte nel Genere Chromatico: se bene non conoscono, ne sanno quello che ello sia. V edete di gratia quanto siano costoro non solo degni di biasimo: ma etiandio di castigo. A DRI. Sapiate, che se gli Antichi Lacedemonij scacciarono & bandirono della sua Città quel Boeth. lib. gran Musico Timotheo inventore del Chromatico : per haver solamente nel solito istru-i.c. i. Musi mento aggiunto una sola chorda: pensate pure, che se fussero a i tempi nostri giudici di co storo: quello che farebbono. Son certo che li scacciarebbono del mondo: acciò non amorbasse ro gli huomini con tante loro strane cose: che fanno udire le quali nascono, non gia da una Text. in Of chorda sola, che aggiungono al solito & usato numero: ma da molte & molte aggiunte sen ficina. Za uerun proposito, & senza giudicio. Costoro si possono assimigliare à quello insolentissimo & ambitiofisimo Herostrato: il quale abbrusciò l'antichisimo & celebratisimo Tepio di Diana effesina:non per odio di lei:ma per lasciar memoria di lui alli posteri con una tanta scelerate Zza: poi che poca gratia hebbe di farlo con fatti illustri, che lui hauesse operato.Onde perche costoro non hanno potuto acquistar nome di eccellenti Musici con le opere loro:ci sono affaticati & anco si affaticano di fare il peggio che sanno:per acquistar nome, & diuentar famosi. Ma il pensiero li ua fallito: perche si uede, che'l mondo tiene poco conto di simili huomini. G 1 0 s. Messere:bastaui fin qui hauer ragionato di costoro: & lasciate li andare per uostra fe:che con tutto l peggio che faranno: non credo che siano mai tanto stimati nalorosinella Musica, come sete stimato noi: & molti altri, che non nanno dietro à queste cose tanto strane. Però hauendo uoi fatto mentione di una sola chorda aggiunta da Timotheo: uerremo à dimostrare la proposta: ritrouando questa chorda solamente: per esfere breni:la quale sarà Terza in ogni Tetrachordo: & farà la uarietà del Genere. Ma perch'io dissi nella Seconda proposta, che la Prima, la Seconda , & la Quarta chorda di ogni Tetrachordo di atonico, sono etiandio comuni alla Prima, Secoda, & Quarta d'ogni Tetrachordo Chromatico: però cercaremo folamente di accommodare la Terza tra le nominate Diatoniche: la quale sia lontana dalla Quarta acuta d'ogni Tetrachordo per un Semiditono, o Trihemituono . Eifogna però auertire quello , che piu fiate ho detto : che la chorda Proslambanomenos & la Mese siano lontane dalli tetrachordi Hypaton & Die-Zeugmenon per un Tuono maggiore,quella da Hypate hypaton : & questa da Paramese. FRAN. Questo ci ricordiamo: hauendolo uoi detto anche per inanti. Ma perche si pone questa chorda del Tetrachordo Chromatico lontana dalla Quarta chorda per un Semidi tono: se da alcuno non è stato mai fatto mentione in simil Genere di questo interuallo? G 1 0 s . Anzi Tolomeo parlando del Genere Chromatico molle, pone questo interuallo,il Lib.1.c. 15 quale è il Terzo del suo Tetrachordo, sotto la proportione Sesquiquinta. Ma la ragione ui ho detto anco nelle Istitutioni: & al presente son per replicarla. Percioche se bene gli An tichi hanno segnato altri interualli, o proportioni al Trihemituono , che non è quella del nostro Semiditono: tuttauia, come ho detto ancora : parmi che inutilmente si aggiunga una chorda in qual si uoglia istrumento : quando con un'altra non faccia consonanza alcuna. Et perche l'altre chorde, che si aggiungono, non fanno con la Quarta chorda delli Tetrachordi alcun: consonanza: però dico: che uanamente & senzautilità alcuna cotali chorde si pongono ne gli istrumenti. La onde giudicai, & anco son di parere : che il Semiditono del diatonico, posto da Tolomeo nella proportione Sesquiquinta: il quale poco fa ui ho commemorato: & serue etiandio per il Trihemituono del Chromatico molle, dones si esser quello:che si hauesse da noi adoperare nel Chromatico : & non altro internallo : il quale è al tutto senza consonanza. CLA v. Parmi ueramente, che habbiate ragione . Ne so neder cosa alcuna, che ni possa esser contraria. Onde incominciarete à dimostrar quello, che hauete proposto: se non hauete altro che dirci. G 1 0 s. Senza porre di mezo tempo alcuno incomincierò, dicendo. Siano le chorde diatoniche a . b . c . &

e : et sia a Proslambanomenos : et b la Prima chorda piu graue dell'altre seguenti del Tetrachordo Hypaton diatonico: c la Seconda: et e la Quarta. Et siano a con b distanti per un Tuono maggiore: b et c per il maggior Semituono : et siab et e la Diatessaron : et a con e la Diapente. Faccio hora la chorda d con la e in proportione sesquiquinta: onde, per la Duodecima Definitione del Secondo giorno: det e sarà Trihemituono. Et perche, per lo Primo Corrolario della Trentesima, pur del Secodo giorno: leuato a b Tuono maggiore, da a et e Diapente: resta b et e Diatessaron. Simigliantemente: perche, per la V entesima settima del giorno istesso: due Tuoni l'uno maggiore et l'altro minore, con un Semituono maqgiore appresso fanno la Diatessaron : et essendo b c et c d insieme : per la Decima nona pur del secondo giorno, Tuono minore: però seguita: che det e contiene il Tuono maggiore et lo maggior Semituono : i quali , per la V entesima sesta del secondo fanno il semiditono, o Trihemituono.Viene adunque det e ad essere il Trihemituono.Ma essendo b et c Hypate

| - Designation            |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1. a. Proslambanomenos.  | Tuono mazgiore.     |
| 2. b. Hypate hypaton     |                     |
|                          | Semituono maggiore. |
| 3. c. Parhypate hypaton. | Semituono minore.   |
| 4. d. Lychanoshypaton.   | Semituono minore.   |
| 4. d. Lychanoshypaton.   | Trihemituono.       |
| 5. e. Hypate meson.      |                     |

hypaton et Parhypate hypaton Semituono minore:et d con e Lychanos hypaton et Hypate meson Trihemituono: come ho dimostrato: resta che, per la Quarta et per la Nona Desi nitione dihoggi:b.c.d.et e sia Tetrachordo Chromatico: et anco il Tetrachordo Hypaton: come ui douea dimostrare: percioche è posto nel Primo et grauisimo luogo di questo Genere:et contiene le chorde Hypate hypaton, Parhypate hypaton: Lychanos hypaton: et Hypa te meson. Et auertite à quello, ch'io ho detto sopra la Duodecima Desinitione, del Secondo: ch'io piglio il Semiditono, il Trifemituono, et lo Trihemituono, per uno Interuallo ifteffo. E' ben uero, che'l primo termine usiamo maggiormente nel Diatonico : et si troua tramezato da una mezana chorda: et li due altri usiamo in questo Genere: intendendoli senza alcuna chorda, che divida questo Internallo in due parti. Avertite ancora: che alle chor de Chromatiche, oltra il nome di Lychanos, o Paranete, le aggiungero questo nome Chromatica: accioche dall'altre siano conosciute: il che farò etiandio nello Enharmonico. ADRI. Mipiace la distintione, che fatte ne i nomi: et anco l'aggiunto, che fatte alle chorde: perche uerremo meglio ad intendere il tutto: et schiuaremo la confusione, che nascer potrebbe. G 10 s. Paffarò adunque all'altra: et dirò.

### PROPOSTA. XII

Potiamo soggiungere nel mostrato Genere Chromatico al detto Tetrachordo, il Tetrachordo Meson.



T coss procederemo. Siano aggiunte alle chorde a.b.c.d.& e della Precedente, le chorde f & h : et sia a et h Dupla : di modo che consoni la Diapa-son : et e con f il semituono maggiore : Faccio hora h et g sesquiquinto : di modo che tenga il Semiditono, ouer Trihe.nituono. Onde f & g uiene ad esserminono minore: percioche essendo f & h: per la Quinta proposta di hoggi: l'interaullo di un Tuono maggiore & di uno minore: i quali, per la Ventesima settima del Secon do nostro ragionamento, sanno il Ditono: Se da f & h Ditono leuaremo g et h Semiditono ne uerrà f & g ch: è la disserma seria, che si trona tra l'uno & l'altro: & per la Vetessma ter-Za desinitione del medessimo giorno: sar à il Semituono minore. Habbiamo però dimostrato

| z. a. Proslambanomenos.  |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 2. b. Hypate hypaton.    | Tuono maggiore.     |
| 3. c. Parhypate hypaton. | Semituono maggiore. |
| 4. d. Lychanoshypaton    | Semituono minore.   |
| 5. e. Hypate meson.      | Trihemituono.       |
| 6. f. Parhypate meson.   | Semituono maggiore. |
| 7. g. Lychanos meson.    | Semituono minore.   |
| 8. h. Mese               | Trihemituono.       |
| OT ATLULUS               |                     |

a & e essere la Consonança Diapente: Onde se noi leuaremo da a & h Diapason la a & e Diapense: per il Corrolario della Quar ta proposta del Secondo giorno restera e & h Dia-sessaron, Ma perche e. s.g. & h è composto di due Semituoni, l'uno maggiore e & s.g. & l'altro minore s de generale del Trihemituono g & h: però e.s. & h sara: p le Destationi Quarta & Nona di hoggi: il Tetrachordo Meson: il quale ut douea dimostrare. F a a a Eucro: & questi due Tetrachordi Hypaton & Meson songiunti: ma dimostrateci lo Die-seugmeno: che surà il Separato. G 10 s. Qui apunto è il suo luogo. Statemi adunque ad ascottare.

# PROPOSTA XIII.

Potiamo nel medelimo Genere aggiungere i Due ultimi tetrachordi Diezeugmenon, & Hyperboleon alli due graui, & tra le Quindeci chorde hauere la confonanza Difdiapason.

O uoluto anco proporre di dimostrarui il piu acuto delli Tetrachordi, che è lo Hy
perboleon acciò piu presto si especiamo. Siano adunque a.b.c.d. e.s.g. & h le Otto
chorde della Precedente: & significatione di primo Tetrachordo graue : & e.s.
g. & h ii Secondo. Aggiungo à questo i K.m. n. & p. chorde distoniche per hauere gli al
tri due tetrachordi Diezeugmeno et Hyperboleo. Ma perche il tetrachordo Diezeugmeno:
g la V ndecuma: desinitione è tetrachordo separato dal Meson: però tra la chorda Meso.

la Paramese casca l'interuallo del Tuono maggiore: & cost tra Mese & Nete die cugmenon sitroua la Diapenie: & tra Mese & Nete hyperboleon la Diapason. Faccio hora la chorda l'distante dalla mper un Semiditiono: & anco la chorda o pure distante dalla pper un simile interuallo: si come si sece nelle-Precedenti delle chorde d'eon e e g con h: & hue remo i.K.l. & m.Tetrachordo Die cum enon: & m.o. & p.Tetrachordo Hyperboleon: per le ragioni issesse, che nella Precedente habbiamo usate: nelli Tetrachordi Hypaton &

| 1. a. Proslambanomenos.      |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 2. b. Hypate hypaton.        | Tuono maggiore.      |
|                              | Semit uono maggiore. |
| 3. c. Parhypate hypaton.     | Semituono minore.    |
| 4. d. Lychanos hypaton. ———  | m :1 ·               |
| 5. e. Hypate meson.          | Trihemituono.        |
| 6. f. Parhypate meson.       | Semituono maggiore.  |
|                              | Semituono minore.    |
| 7. g. Lychanos meson.        | Trihemituono.        |
| 8. h. Mese                   | Tuono maggiore.      |
| 9. i. Paramese.              |                      |
| 10.K.Tritediezeugmenon.      | Semituono maggiore.  |
| 11.l. Paranete diezeugmenon. | Semituono minore.    |
| · ·                          | Trihemituoni.        |
| 12.m. Nete diezeugmenon.     | Semituono maggiore.  |
| 13.n. Trite hyperboleon      |                      |
| 14.0. Par anete hyperbole on | Semituono minore.    |
| 15.p. Nete hyperboleon       | Trihemituono.        |
| , I                          |                      |

Meson: divisis secondo la natura di questo Genere. Ma perche noi sapiamo gia, che a & h
è la Diapason: & simigliantemente h & p: però a & p viene ad essere Disdiapason, la qua
le essendo contenuta tra Quindeci chorde: è manisses, che tra questo numero habbiamo
collocato li due proposit Tetrachordi: & collocato essa Disdiapason: secondo l'nostro proposi
to. A Dr. I. Queste cose sono tanto chiare, che non hanno dibisogno di molte parole. Ma
non volete anco dimostrarci il Tetrachordo Synemennon? G 10 s. Voglio: accioche conosciate quanto sia stato di vatile la Partecipatione, che si fane gli ssrumiti artessicali: d te
peramento, che la vogliate dire : quando vedrete levar via tutti i garbugli, che nassono
per l'aggiumbne di questo Tetrachordo à gli altri mostrati. C 1 a v. Mi duole, che non se
sappiachi susse colsi, che ritrovò tale Partecipatione: accioel, e si potesse colebrave il nome
suo d'a sucria. Dess. E accaduto in lui sillo, che è auenuto etidio i molti altri involtadi coste: che non si sa chi s'i s'isso che involta di coste este este este con se con son si sussi s'i suglia appresso i me l'haurò s'empreper un'huomo
Barbaro. Fr. a x. Sia pur stato chi suoglia appresso di me l'haurò s'empreper un'huomo

varo.Má lasciamo le parole: & ueniamo à i fatti . G 1 0 s. Cost bisogna fare in uero : Onde dico : ch\_

### PROPOSTA. XIIII.

Potiamo alli Quattro mostrati tetrachordi aggiungere il Quin to detro Synemennon nel Genere Chromatico.

I ano a.b.c.d.e.f.g.h.i. K.l.m.n.o. & p.chorde Chromatiche della Precedente : alle quale aggiungeremo lar Diatonica , diftante dalla h per una Diateffaron . Et

faremo h & q , lontani per un Semituono maggiore : & s distante dalla 1. a. Proslambanomenos. Tuo.mag. 2. b. Hypate hypaton. Semit. maq. 3. c. Parhypate hypaton. 4. d. Lychanoshypaton. Semit.min. 5. e. Hypate meson. Trihemituo. 6. f. Parhypate meson. Semit. mag. Semit. min 7. g. Lychanos meson. Tribemituo. 8. h. Mesc. Meſe. Semit. mag. 16.q.Trite synemenő Semit.mino. 17.f.Paranete synemenő 9. i. Paramese Comma. 10.K.Tritediezeugmenon Semit. mag. Semit. min. 11.1. Paranete diezeugmenon. Semit. mag -Trihemituono.-18.r. Nete fynemennon. Tuono mag. 12.m. Netediezeugmenon. Semit. mag. 13.n. Trite hyperboleon. Semit. min. 14.0. Paranete hyperboleon. Trihemituo. 15.p. Nete hyperboleon. rper

r per un Semiditono: & haueremo tra h. q. & r il proposito. Perciochè essendo b & r Dîatessaron: se da essaremo h & q Semituono maggiore: & da q & r il Semiditono: sent a
dubio alcuno resterà s da Semituono minore. Et perche la modulatione, che si troua in
queste chor e, procede per Semituono maggiore: & Semituono minore: & per un Trihemi
tuono: però, per la Desinitione h. q. s. viene ad essere il Tetrachordo spiemennon Chromatico: perche è congiunto alla chorda h: cioè alla chorda Meson. A d. R. s. Non uorrete
for se tenere l'ordine, che hauete tenuto nel Diatonio: s segnando cias cheduna chorda con
ti suoi Numeri: acciò spossa comprendere quanta proportione si trova tra una chorda &
l'altra. G 10 s. Si vogssio: & per sarai certo di questo mio volere: ui propongo questa.

### PROPOSTA. XV.

Si può affegnare i Numeri della mostrata Diuisione, o Compositione del Monochordo Chromatico

T qui etiandio mi espedirò breuemente.V oi sapete gia, come ui hò dimostrato: che mòlte chorde diatoniche sono communi con le Chromatiche: la onde essendo com-muni le chorde: uengono etiandio ad essere communi gli interualli loro. Il perche piglieremo solamente la Prima, la Seconda, & la Quarta chorda d'ogni Tetrachordo dia tonico con li suoi segnati numeri: & aggiungedo ad ogni Quarta uerso il grane i Nameri di una chorda distante per una Sesquiquinta: haueremo il proposito. Pigliaremo adunque a.b.c.e. f.h.g.i.K.r.m.n. & p: con li suoi Numeri posti nel secondo ordine della Decima proposta di hoggi: & faremo d.g.r.l.& o distanti da e.h.s.m.& p.per una Sesquiquinta la quale è la proportione, che cotiene il Trihemituono: aggiungendo à ciascheduno di lor la fua Quinta parte: & haueremo il proposito. Et perche e.h.m.p. & sono Numeri: che han no la Quinta parte: però incominciando da es posto nel secodo ordine : pigliaremo la sua Quinta parte: la quale aggiungeremo ad esso e: et ne dar à d, posto medesimamente nel Se condo ordine nominato: che con essa e contenerà il Trihemituono: percioche duerrà à con tenere e una fiata & la sua Quinta parte. La onde, per la Definitione, d & e uengono à co tenere la Sesquiquinta proportione: che è la forma di esso Trihemituono . Et per tal modo haueremo segnata la Terza chorda acuta del Tetrachordo Hypaton con i suoi Numeri.Il she auerrà ancora quando si cauerà da c la Ventesima quinta sua parte: percioche nasce. rà medesimamente d: il qual co esso c contenerà la proportione Sesquiuentesima quarta: o Semituono minore, che lo uogliamo dire: & tra d & e il nominato Trihemituono: come: ui ho dimostrato. Hora aggiungendo ad h.m.p.& sla loro Quinta parte : ouero cauandone la V entesima quinta da f.K.n.& q:ne uerrà g.l.o.& r:le quali saranno le Terze chorde de gli altri Tetrachordi: segnate con i loro numeri : secondo l proposito come ui douea dimostrare. Ma perche que st'ordine de Numeri non è contenuto nella sua Radice : percioche sono Tra loro composti: onde da altro numero, che dalla V nità: per la Decima definitione del Primo giorno: possono esser numerati & diuisi: però uolendoli ridurre allaloro Radice: cioè alli numeri Contra se primi: ritrouaremo un Numero, secondo l modo da to nel Capitolo penultimo della Prima parte delle Istitutioni: il quale numeri & misuri 1 ciascheduno di quelli, che sono contenuti nell'ordine nominato : cioè nel Secodo: che sarà il Ternario:Onde nascerà un Terzo ordine: il qual cotenerà quelle istesse proportioni, che contiene per ordine il Secondo: per la Quinta Dignità: & tutti quelli interualli, che sono contenuti nella costruttione, o fabrica del Monochordo del Genere Chromatico. Habbiamo adunque ritronati li Numeri delle chorde del Monochordo chromatico: secondo la pro pofta:

|               |                        | Qua | irto | ).            | . T. (1. 1. s) | **.     |      | 243    |
|---------------|------------------------|-----|------|---------------|----------------|---------|------|--------|
| Parte graue.  | Proflambanomenos.      | a   |      | 1             | 4320           |         | 1440 |        |
| Tuono mag.    | Hypathe hypaton.       | Ь   |      |               | 3840           | -       | 1280 |        |
| Semit. mag.   | -                      | ε   |      |               |                | -       | -2.2 |        |
| Semituo.min.  | Parhypate hypaton.     |     |      |               | 3600           |         | [200 |        |
| Trihemituo.   | Lychanos hypaton.      | ,d  | 6    |               | 3456           |         | 1152 | i i    |
|               | Hypate mclon.          | c   | 5    |               | 2880           | -       | 960  | - 1    |
| Semituo.mag.  | Parypathe meson.       | f   |      |               | 2700           |         | 900  |        |
| Semituo.min.  | Lychanos meson.        | g   | 6    | PRIN          | 2592           | SECONDO | 864  | TERZO  |
| Trihemituo.   | <u> </u>               | h   | 5    | PRIMO O'RDINE |                | NDC     |      | 02     |
| Semituo-mag.  | Mese.                  |     | ,    | RDI           | 2160           |         | 720  |        |
|               | Tritefynemennon.       | q   |      | NE DE         | 2025           |         | 675  |        |
| Semituo, min. | Paramefe.              | r   | 6    |               | 1944           | 0       | 648  | 0      |
| Comma.        | Para netesynemennon.   | i   |      | NVMERI        | 1920           | ORDINE  | 640  | ORDINE |
| Semituo.mag.  |                        |     | -    |               |                | E       |      | IE.    |
| Semituo min.  | Trite diezengmenon.    |     |      |               | 1800           |         | 600  |        |
|               | Netefymennon.          | 1   | 6    |               | 1728           |         | 576  |        |
| Şemir. mag.   | Paranete diezcugmenon. | ſ   | 5    |               | 1620           |         | 540  |        |
| fuon o mag.   | Nete diezeugmenon.     | m   | 5    |               | 1440           |         | 480  |        |
| Semit. mag.   |                        | -   |      |               |                |         |      |        |
| Sëmit. mino.  | Trite hyperboleon.     | n   |      | -             | 1350           |         | 450  |        |
| Trihemieuo.   | Paranete hyperboleon.  | 0   | 6    |               | 1296           |         | 432  | -      |
| Parte acuta.  | Nete hyperboleon.      | P   | 5    |               | 1080           |         | 360  |        |

posta: percioche a & b è Tuono maggiore : b & c maggior Semituono : & c à è Simituono minore. Et perche a con e contiene l'internallo Sesquialtero: però a & e sono i numeri della Diapente: & a & b quelli del Tuono maggiore. Se adunque da a & e leuaremo a & b Tuono maggiore:ne resterà, per il Primo Corrolario della Trentesima del Secondo : b & e Diatessaron. Mab & c,con c & d posti insiemé, per la Decima nona pur del Secondo: fan no un Tuonominore: adunque e & h fanno la Diatessaron. Et perche a & b uiene ad essere la Diapason: & a con e la Diapente: però e & h è la Diatessaron. Ma perche e & f è Se mituono maggiore: & f g è semituono minore: però, per la nominata Decimanona : g & h è Trihemituono.Potrei anco dimostrare, che h & i è Tuono maggiore : i & K con K & l due Semituoni: l'uno maggiore & l'altro minore: & l con mil Trihemituono. Simigliante mente m.n.& o due Semituoni, come li due nominati: & o con p Trihemituono: & cosi gli aliri:ma per esserui questa cosa chiara, per non andar piu in lungo, farò sine à questa dimostratione: con questo patto però: che se ui occorrera qualche dubio sopra di essa: lo dimã date senza rispetto alvuno. FRAN. Ho posto mente ad una cosa: che tanto nel Genere Chromatico, quanto nel Diatonico: nel Primo internallo di ciascheduno Tetrachordo si na modulando, o cantando: come dir uogliamo: per uno Semituono maggiore, di maniera che questo interuallo è commune à ciascheduno delli due Generi nominati. Et se gli interualli 2.par.c.17 delli Tetrachordi sono, come hauete detto nelle Islitutioni: Elementi de i loro Generi: non è dubio alcuno, che'l Semituono maggiore sarà Elemento tanto del Diatonico Genere, qua to del Chromatico: & ciò uediamo espressamente : percioche talè interuallo in questi due Generi è indiuisibile: & si adopera nell'uno & l'attro delli nominati Generi. G10s. Voi dite benisimo: & non è inconveniente: & questo aviene: percioche

### PROPOSTA. XVI.

Le Hypate, le Parhypate, la Mefe, la Paramefe, le Trite, & le Paramete delli modi del Diatonico: corrifpondono alle Hypate, alle Parhypate, alla Mefe, alla Paramefe, alle Trite, & alle Paramete delli modi del Chromatico.

🎇 Mperoche nell'uno & nell'altro di questi due Generi si troua l'interuallo del Semi tuono maggiore dalla Hypate alla Parhypate: simigliantemente dalla Mese alla Tritesynemenno: dalla Paramese alla Tritedie Leugmeno: & dalla Nete die Leug menon alla Trite hyperboleon. Si come etiandio si troua il Tuono maggiore dalla Mese al la Paramese: & anco dalla Proslambanomenos alla Hypate hypaton. Di maniera che cia scuno di uoi può conoscere, che nel Diatonico, & nel Chromatico, quelle uoci, che sono conte nute in una delle nominate chorde di un Genere: corrispondono à quelle, che sono contenute in una delle nominate chorde, contenute nell'altro: & che realmente non ui è differenza alcuna da una all'altra. Il perche nasce, che solamente ciò da uoi stessi comprendete : ma etiandio conosciate perfettamente, come buoni Musici: che la Proslambanomenos, le Hypa te,le Parhypate:la Mese,la Paramese,le Trite,le Paranete,& le Nete di uno delli nomi nati Generi,scambieuolmente alla Prostābanomenos, alle Hypate, alle Parhypate: alla Me se, alla Paramese, alle Trite, alle Paranete, & alle Nete dell'altro corrispondono. ADRI. Questo è uero:percioche nell'uno & nell'altro delli due Generi (come hauete detto) dalla Proflambanomenos alla Hypate uicina, ui è l'interuallo del Tuono maggiore : & alla Hypate meson, la Diapente. DESI. Questo si potrebbe anco dire: che dalla Proslambanomenos alla Netedie Zeugmenon si troua la Diapason diapente : & alla Nete hyperboleon la Disdia-

Disdiapason. FRAN. Nonaccade che faciamo al presente questi conti : percioche è pu troppo manifesto da quello, che sin hora habbiamo ueduto. Ma perche hauete nominato di sopra Modi diatonici & Modi chromatici: però per uostra se M. Gioseffo , diteci quello che usi intedete per questi Modi: ancora che mi pare, che usi intendiate per Modo l'inter nallo, il quale si canta: si come ho potutto comprendere dall'essempio, che uoi haucte addut to del Tuono maggiore & del maggior Semituono. Gros. E' uero, che queste modulatio nifatte per questi internalli, si chiamano Modi: ma ricordateni, che piu propiamente si chiamano Modi quelle Modulationi: le quali si cantano per piu di uno interuallo: come so no le modulationi delli Ditoni & Semiditoni tramezati da una chorda: & quelle delle Diatesfaron & delle Diapente divise in Tuoni & Semutuoni: overamente in altri interualli. Ma quelli, che propifsimamente (fe cosi posso dire) sichiamano Modi: sono quelli, de i quali ho parlato nella Quarta parte delle Istitutioni: & sono le forme di tutte le cantile ne. Et coloro, che non conscono, o no intendono la natura & compositione loro, & come si formano: & in quali chorde fanno le terminationi, à Cadenze loro: questi mai componeran no cosa alcuna, che stia bene. Et se pure faranno cosa che riuscisca appresso bene: thauran no fatto à caso: percioche caminano à quissa de i ciechi col bastone. Di questi al presente no neuoglio dire cosa alcuna: ma solamente dopo ch'io haurò dimostrato in qual maniera le chorde di ciaschedun Genere di Melodia ne gli moderni istrumenti siriducano alla të peratura, col mezo della Partecipatione: uorrò dimostrare il Numero loro, il Sito et la loro Forma.Ma sarà bene, che passiamo piu oltra: & no perdiamo tempo: dimostrandoui: che

### PROPOSTA. XVII.

Nella Melodia enharmonica potiamo dimostrare il tetrachordo Hypaton.

DR 1. E buona cofa. GIOS. Siano adunque b.c.d. & e: alle quali uogliamo ridurre le chorde del Tetrachordo Hypaton, Primieramente aggungo alla chorda b la chorda a: la quale fia Proflambanomenos: Onde la faccio Sefquiottaua alla b Hypate hypaton, Prima chorda del Tetrachordo, che nogliamo dimostrare: Dipoi faccio e Hypate meson Sesquialtera con la chorda a. Sarà adunque, si come su anco ne gli altri, a

| ı. | a. Proslambanomenos   |                  |
|----|-----------------------|------------------|
| 2. | b. Hypate hypaton.    | Tuono maggiore.  |
|    | c. Parhypate hypaton. | Diesis maggiore. |
|    |                       | Diesis minore.   |
|    | e. Hypate meson.      | Ditono.          |
| ٦. | c. 11) pace melon.    |                  |

& bTuono maggiore: & a con e Diapente. Faccio ancora e con b Diesis maggiore, o minor Semituono: & d con b Semituono maggiore: onde e & d per la Ventesima quarta desinitione del Secondo ragionamento: sarà il Diesis minore. El perche, per il Primo Corrolario della Trentesima del detto ragionamento, leuato a & b Tuono dalla consonna a Diapente a & e: resta la Diatessaron & e: però b & e modulerà la Diatessaron. Ma per la VenteVentesima ottaua medesimamente del Secondo, la Diatessaro contiene un Tuono maggio re, un minore, & un maggior Semituono: & be conc d sono posti insteme un Semituono maggiore; per tanto dico, che d con e contiene il Tuono maggiore & lo minore insteme. E adunque d con e, per la Ventessma settima del Secondo, il Ditono. Onde essendo acora b & ciciò Hypate hypaton & Parhypate hypaton Diessimaggiore: & con d: cioò Parhypate hypaton, con Lychanos hypaton Diessiminore: è manifesto, per la Quinta & per la Nona Desintione, che b. c. d. & e sia il Tetrachordo Hypaton: Primo nel Genere Enharmo nico; si come douea dimostrarui. C. L. N. Tanto è euidente questa dimostratione: che colui, il quale uolesse diramente: sarebbe da riputare senza intelletto. Però seguitate il resso piacendoui.

### PROPOSTA. XVIII.

Si può al Tetrachordo Hypaton foggiungere il Meson enharmonico.

I ano e.f.g.& h: acciò possiamo soggiungere il Tetrachordo Meson nel Genere en harmonico allo Hypaton. Faccio prima h Dupla con a:la quale è Diapason: e & f Diesis maggiore: & lo istesso e con g faccio Semituono maggiore. Sarà adunque f cong.per la Ventesima quarta desinitione del Secondo giorno: Diesis minore. Et perche (come ho dimostrato) a & e contiene la Diapente: però cauandola da a & h, che è la Dia-

| ı. | a. | Proslambanomenos,- |                  |   |   |
|----|----|--------------------|------------------|---|---|
| 2. | ь. | Hypate hypaton     | Tuono maggiore.  | , |   |
|    | 1. |                    | Diesis maggiore. |   |   |
| 3. | c. | Parhypate hypaton. |                  |   |   |
| 4. | d. | Lychanos hypaton.  | Diesis minore.   |   |   |
|    | •  | Hypate meson.      | Ditono.          |   |   |
| ۶. | c. |                    | Dielemanius      |   |   |
| 6. | f. | Parhypatemeson.    | Diesis maggiore. |   | - |
|    |    |                    | Diesis minore.   |   |   |
| 7. | Ş. | Lychanos meson     |                  |   |   |
| 8. | h  | . Mesc.————        | Ditono.          | 0 |   |

pajon:per il Corrolario della Quarta proposta del detto ragionamento: resta la Diatessaron. Ma perche, per la Ventessima ottaua del Secondo nominato, la Diatessaron contiene un Tuono maggiore & uno minore, con un maggiore Semituono: & econ gè Semituono maggiore: de qui nasse, che ge h contiene il Tuono maggiore col minore, sarà adunque g & h: per la Ventessima settima del Secondo medessimamente: Ditono. La onde est, ge h sarà il Tetrachordo Meson, fatto di un Diessi maggiore, & di uno minore, con uno Ditono, per la Desinitione: nel Genere Enharmonico: si come doueas secondo la proposta, dimo si firarui. Onde passarò à dimostrarui gli altri due: se così ui piace. Mo Ri. Anzi ui preginamo:

ghiamo:percioche fe fi hanno da foggiungere à questo modo:non ui farà troppo difficultà: ne molta fatica. G 1 0 s. Aggiungero anche il Quinto.

### PROPOSTA. XIX.

Potiamo nell'istesso Genere aggiungere gli altri Tetrachordi, Diezeugmenon, Hyperboleon, & Synemennon: & nel Systema massimo collocare la consonanza Disdiapason.

Iano adunque i.K.l.m n.o.& p:simigliantemente q.r.& s. per finire di aggiunge re gli altri Tetrachordi . Et perche il Tetrachordo Meson è separato dal Die-Zeugmenon: però saremo i Paramese lontana da h Mese per un Tuono maggio-

| 1. a. Proslambanomenos.        |                                                           |  |  |  |  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 2. b. Hypate hypaton. —        | Tuono maggiore.                                           |  |  |  |  |
| 3. c. Parhypate hypaton.       | Diesis maggiore.                                          |  |  |  |  |
| 4. d. Lychanoshypaton.         | Diesis minore.                                            |  |  |  |  |
| 5. e. Hypate meson.            | Ditono.                                                   |  |  |  |  |
| 6. f. Parhypate meson.         | Diesis mazgiore.                                          |  |  |  |  |
| '                              | Diesis minore.                                            |  |  |  |  |
| 7. g. Lychanos meson.          | Ditono.                                                   |  |  |  |  |
| 8. h. Mefe.                    |                                                           |  |  |  |  |
|                                | Diesis mazgiore .<br>———————————————————————————————————— |  |  |  |  |
| Tuono mag-giore:               |                                                           |  |  |  |  |
| 9. i. Paramese.                | 135.128.                                                  |  |  |  |  |
| 10.K.Tritediezeugmenon.        | Diesis maggiore.                                          |  |  |  |  |
| }                              | Diesis minore.                                            |  |  |  |  |
| 11.l. Paranete diezeugmenon. — | Tuono minore.                                             |  |  |  |  |
| Ditono.                        | Tuono maggiore. 18. s. Nete syn.                          |  |  |  |  |
| 12.m. Netediezeugmenon.        |                                                           |  |  |  |  |
| 13.n. Trite hyperboleon.       | Diesis maggiore.                                          |  |  |  |  |
| 14.0. Paranete hyperboleon.    | Diesis minore.                                            |  |  |  |  |
| 75 n Netchyperholeon           | Ditono.                                                   |  |  |  |  |

re : & m NetedieZeugmenon per una Diapente : cosi p Nete hyperboleon per una Diapafon . Onde ridurremo i.K.l.& m Tetrachordo DieZeugmenon: come si ridusse lo Hypaton: & il Tetrachordo m.n.o. p Hyperboleon: come fu ridutto il precedente Meson. Sarà adunque l'uno é l'altro accommodato nel Genere Enharmonico. Ma perche a con h con tiene la Diapason.come si è detto: simigliantemente sarà h & p Diapason: adunque a con p contenerà la Disdiapason, la quale hauendo in se Quindeci chorde, o uoci : è manifesto, che noi habbiamo quello, che prima era il nostro proposito. Ma per aggiungere il Synemen non: faremo q distante dallah per un Diesis maggiore : & r lontana medesimamente da essah per uno Semituono maggiore: & haueremo, secodo la proposta, come ui potrei di nuo no dimostrare: che per esser brene lo noglio lasciare: tutto quello, che desideranamo. ADRI. Non è cosa difficile questo, che hauete hora dimostrato: onde ci potiamo gentilmente contentare. Et se non gli è altra difficultà nello asignare, & raccogliere i Numeri delle sue proportioni nelle sue chorde: sarà molto lodeuole. FRAN. Credo, che'l modo tenuto nell' adunare i Numeri delle chorde de gli altri due Generi,possa etiadio seruire à questo, essen do che molte di queste chorde sono Communi ne gli altri due Generi. CLAV. Euero: & oredo, che la maggior difficultà sarà nello accommodare i Numeri del Diesis minore. GI o s. Non dubitate, ch'io farò il tutto facilmente. Et che ciò sia il uero, ascoltatemi. Que sta (arà la proposta, ch'io ui uoglio dimostrare.

### PROPOSTA. XX.

Potiamo adunare infieme i Numeri delle chorde del Monochor do Enharmonico:contenuti nella loro Radice.

Nde,per abbreuiare la cosa,come uoi sapete: bisogna che i Numeri della Diapa-Son posta nel graue, corrispondino in Doppia proportione alli Numeri della Diapason posta in acuto, però ritrouando primieramente quelli, che sono della Diapason acuta: per esser la cosa alquanto piu disficile: sarà facillisima cosa il ritrouare quel li della Diapason graue, poi che i Numeri di questa in Dupla pportione a i numeri di quel la corrispondono. Siano adunque h & q minimi termini del Diesis maggiore posto nel graue della Diapason h & p: al minore de i quali: cioè al q fa dibisogno di aggiungere il Diesis minore acuto. Moltiplico primieramente h & q posti nel Primo ordine, per il maggior termine del Diesis minore, che è 128: il quale, per la Ottaua proposta del Primo giorno, pon go per la differenza di h & q:acciò possa hauere la Centesima uetesima ottaua parte: per cioche q'è numero: il quale non hà in se cotal parte: & uiene h & q nel secondo ordine : i quali, per la Quinta dignità contengono l'istessa proportione, che contiene h & q del Primo:cioè la Sesquiuentesima quarta. Hora perche q nel secondo ordine hà in secotal parte: però leuo da lui, per la Quinta decima proposta del Primo giorno, tre siate la Centesima uentesima ottaua parte: & uiene r:il quale con q contiene la proportione del Diesis mino re posto nell'acuto. Et perche, per il Corrolario della Trentesima seconda del Primo nostro ragionamento: il Semituono maggiore, o Sesquiquintodecimo internallo è reintegrato dal la proportione Sesquiuentesima quarta & dalla Supertripartiete.25. o uogliamo dire dal Diesis maggiore & dallo minore: però diremo h & r essere il maggior Semituono: il quale nel Genere Enharmonico si divide in due parti: secondo la natura & proprietà di questo Genere.Cauaremo poi dallar la Quarta parte: & ne uerrà l: il quale con esso r contenerà la Sesquiquarta : & per consequente il Ditono. Et per tal maniera haueremo ritrouato li numeri h. q. r. & Inel secondo ordine del Tetrachordo Synemennon. I qua li numeri non sono radicali : essendo che sono Traloro composti . Onde accioche con piu breuità & facilità si possa ritrouare gli altri : ridurremo questo ordine alla sua Radice : ritrouando un numero, che misuri ciascheduno di esti, nel modo che io mostrai nel Penultimo capitolo del Primo libro delle Istitutioni : & haueremo. 8. il quale di uidera ciascheduno delli nominati numeri del Secondo ordine: & haueremo h. q. r. & Inel Terzo: che saranno Contra se primi : & nella loro radice. Ma per ritrouare quelli del Diezeugmenon : uederemo se da h del Terzo ordine si può hauere la Nona parte : acciò possamo aggiungere al numero h la proportione Sesquiottana. Et perche ueramente non l'hà: però moltiplicheremo h. q.r. & l di questo ultimo ordine: or uerrano h. g. r. & l posti nel Quarto & ultimo : iquali, per la Quinta dignità, conteneranno le istesse proportioni, che sono contenute tra i termini del Terzo ordine. Hora da questi Numeri haueremo il tutto : percioche se cauaremo da h la Nonaparte, ne uerrà i : il quale con esso h contenerà la Sesquiottana proportione : che è la forma del Tuono maggiore . Da i etiandio cauaremo la Ventesimaquinta parte : & haueremo K: il quale con esso i contenerà li numeri del Diesis maggiore. Ma per ritrouar quelli, che contengono il minore. leuaremo tre fiate la Centesima uentesima ottaua parte di K : & quello che uerrà, sara l'che contenerà con K la proportione del nominato Diesis. Ma cauando da l la Quarta parte, nascerà m: il quale con esso l contenerà la proportione del Ditono : cioè la Sesquiquarta. Al medesimo modo cauando da mla Ventesimaquinta parte, nascerà n: che con il detto m contenerà la proportione del Diesis maggiore. Imperoche leuando dan tre siate la Centesima uentesimaottaua, ne uerrà o : la quale con n contenerà quella del minore. Ma se da o leuaremo la Quinta par te, uerrà p: che con o contenerà la proportione Sesquiquarta, & anco il Ditono. Et per tal maniera haueremo adunato infieme tutti li numeri della Seconda diapason acuta: i quali conteneranno tre Tetrachordi : cioè h. q.r. & synemennon : i. K. l. & m Die-Zeugmenon: & m.n.o. & p Hyperbolen. Ma per hauer quelli della Diapason graue: bastarà solamente raddoppiare h.i. K. l. m. n. & o : & ne uerrà a.b.c. d.e. f. & g : iqua li con h conteneranno tutti quelli della detta Diapason, divisa in due Tetrachordi: cioèb. c. d. & e Hypaton: & e. f. g. & h Meson . Et per tal modo haueremo gli adunati Numeri di tutti cinque i Tetrachordi Enharmonici : secondo il proposito nostro : posti : per la Nona definitione del Primo giorno : nella loro Radice . Il perche essendo a & b Tuono maggiore : & b con c Semituono minore, ouer Diesis maggiore: & c con d Diesis minore. Simigliantemente, poi che a con e viene Sefquialtero: & a con o sono i Numeri della Diapente: & a con b numeri del Tuono maggiore: però cauato il Tuono a & b della Diapente a & e: per il primo Corrolario della Trentesima del Secondo : restab & e Diatessaron : & b c con c d insieme : per il Corrolario della Trentesima seconda del Primo giorno: fanno il Semituono maggiore. Adunque, per la Ventesimaseconda definitione del Secondo, d con e contenzono il Ditono. Et a con hè la Diapason: adunque, per il Corrolario della Quarta pro posta del nominato secondo, e con hè la Diatessaron. Et perche e f & f g sono li due Diesis : cioè il maggiore & lo minore : pero g & h uiene ad essere il Ditono. Con questo modo istesso si porrebbe dimostrare h & i esser Tuono maggiore : i K & K l due Diesis : l & m il Ditono : & cost gli altri imerualli ancora : si come m n & n o due Diesis: & o p il Ditono: & anco h g & q r essere simigliantemente due Diesis: & lcon r essere un Ditono. Ma per non ui attediare, per esser quello, che io ho detto chiaro: farò fine . ADRI. Hò in fatto offeruato una cofa, mentre hauete fatto queste dimostrationi : & parmi di non mi hauere ingannato : & è que-Ag: che

| Parte graue.             | Proflambanomenos.     | a   |          |         |      |        |       |        | 7200 |         |
|--------------------------|-----------------------|-----|----------|---------|------|--------|-------|--------|------|---------|
| Fuono mag.               | Hypate hypaton.       | ь   |          |         |      |        | 7     |        | 6400 | -       |
| Diesis mag.              | Parhypate hypaton.    | c   |          |         |      |        | 77    | _      | 6144 |         |
| Diesis min.              | Lychanos hypaton.     | d   |          |         |      |        |       |        | 6000 |         |
| Ditono.                  | Hypate meson.         | e   |          |         |      |        |       |        | 4800 |         |
| Diesis mag.              | Parhypate meson.      | f   | al.      |         |      |        |       |        | 4608 |         |
| Diesis min.              | - and paternetons     | 1   |          |         |      |        |       | H      |      | ۵       |
| Ditono.                  | Lychanos meson.       | g   | ×        | PRIMO   |      | SECO   |       | TERZO  | 4500 | QVARTO  |
| -                        | Mcfe.                 | h   | 25       |         | 3200 | NDO    | 400   | ORDINE | 3600 |         |
| Diesis mag.  Diesis min. | Tritefynemennon.      | q   | 24       | ORDINE  | 3072 | ORDINE | 384   |        | 3456 | ORDINE  |
| Diens min.               | Paramefe.             | 1 1 | 7        |         | 3000 | Z      | 375   | DE     | 3375 | ~       |
| 135. 128.                | Paramete.             | t   |          | DE      | 5000 |        | 3//   | Z      |      | DE      |
| D: C1                    | Paranete Synemennon.  | i   |          | NVMERI  |      | DE     | 100   | VMER   | 3200 | NVMERI. |
| Diesis mag.              | Trite diezeugmenon.   | K   | 3        | ERI.    |      | NVMERI | 1 2 7 | T.     | 3072 | ERI.    |
| Diesis min.              | Netelynemennon.       | 1   |          | -       |      | RI.    | -     |        | 3000 | 18      |
| Tuono min.               | Paranete diezeugmenő. | 1   |          | -       | -    |        | -     |        | 2700 |         |
| Tuono mag.               |                       |     | <u> </u> |         | 2400 |        | 300   | -      |      |         |
|                          | Nete diezeugmenon.    | m   | 7-       |         |      |        |       |        | 2400 |         |
| Diesis mag.              | Trite hyperboleon.    | n   | 1        | 1       |      |        |       |        | 2304 |         |
| Diesis mino              |                       | -   | -        | -       | -    | -      | -     |        | -    |         |
| Ditono.                  | Paranete hyperboleon. | 0   |          | · <br>- |      | -      |       |        | 2250 | 1       |
| Parte acuta.             | Nete hyperboleon.     | I P |          |         |      |        |       |        | 1800 |         |

### PROPOSTA. XXI.

Le Parhypate del Diatonico & del Chromatico uengono ad effere le Lychanos delle modulationi Enharmoniche: & le Trite uengono Paranete.

RAN. Questo è chiaro: & si nede manis est amente tanto nella divissone, o costruttione Diatonica: quanto nella Chromatica. Imperoche inciascheduna di queste due, da Proslambanomenos à Hypate hypaton ui casca il Tuono maggiore : il che accade anco nella divisione Enharmonica: Ma da Hypate hypaton à Parhypate hypaton ui è l'interuallo del maggior Semituono: ilquale nello Enharmonico da Hypate hypaton à Lychanos hypaton si trona. Adunque la Parhypate diatonica & chromatica si muta : & nello Enharmonico diuenta Lychanos, sen a dubitatione alcuna. Ilche si potrebbe anche dire de gli altri: cioè delle Trite con le Paranete. G 1 0 s. E uero. CL A v. In effetto gli istru menti insegnano assai piu di quello, che non si crede : percioche iui si uede in atto il tutto. & è ueramente l'essempio di tutto quello, che fabricato ha con l'intelletto lo Speculatiuo. ADRI. Questo si può facilmente capire & comprendere col senso ne gli istrumenti Musi cali nominati:masimamente nel tastame de gli Organi , Clauocembali, Arpichordi, Mo nochordi & altri simili . Essendo che se ne i tre generi nominati saranno le Proslambanomenos & le Hypate unisone : allora conosceremo chiaramente, che la Lychanos dell'Enharmonico è unisona con la Parhypate de gli altri . Et potremo ancora conoscere, che le Pa ranete dello Enharmonico saranno unisone alle Trite del Diatonico & del Chromatico. G 10 s. Questo è tutto uero Messere: ma aggiungete etiandio à questo : che

### PROPOSTA. XXII.

In ciascheduno delli mostrati tre generi le Proslambanomenos, le Hypate la Mese, la Paramese, & le Nete sono communi.

Mperoche essendo, per la Quarta, Quinta, Sestia, Settima, Ottaua, V ndecima, Duodecima, Terzadecima, Quartadecima, Decimasettima, Decimaottaua, Menos dissanti dalle Hypate hypaten per il Tuono maggiore: & dalle Hypate meson per la Diapente de dalle Netediez eugeneno per la Diapason diapente: & dalle Netes dissantemente dalle Netediez eugenenon per la Diapason diapente: & dalle Netes sperio per la Dispason diapes di dissantemente dalle Netes se dalle Netes sperio per la Dissante de la cuero necessariamente quello, che nella proposta habbiamo detto: cioè Che in cias bedun genere le Proslambanomenos, le Hypate, la Mese, la Paramese & le Nete siano communi. Ma auertite, che sono alcune chorde nelle mostrate diussimi di quessi generi, le quali sono in tutto & per tutto Stabili: alcune altre, che sono in tutto Mobili: & alcune, le quali non sono ne al tutto Mobili, ne al tutto Sta-

bili: & queste le chiamerò Neutrali. Adri. Quali chiamarete noi stabili? Gios. Quelle, che in ogni divisione hanno uno istesso intervallo, & una proportione istessa con la chorda Proslambanomenos: & non mutano ne luogo, ne nome in qual si uoglia delli tre nominati generi. Adri stà bene. Adunque le Mobili dranno quelle, che non haueranno tali condicioni:per mio parere. Gios. Voi dite bene: & non vingan nate punto. Ma le Neutrali nominerò quelle, che sono situiti nelli due primi generi: si mutano però nel Terzo. La onde per dimostrare l'une & l'altre dirò in questo modo.

### PROPOSTA. XXIII.

Si può inuestigare, quali siano le chorde Stabili, quali le Mobili, & quali le Neutrali in ciascheduna diuisione delli nominati Generi.

Oi sapete, che per la Precedente, la Proslambanomenos, le Hypate, la Mese, la Para mese et le Nete in ciaschedun genere delli tre nominati sono Comuni Et per quello, che si è dimostrato, tongono gli istessi internalli con la Prostambanomenos: onde non mutano ne nome, ne luogo . Adunque, per la Duodecima definitione di hoggi,la Proslambanomenos, la Hypate, la Mese, la Paramese, & le Nete sono semplicemente stabili & ferme . Ma perche si è dimostrato nella V entesima prima di questo, che la Parhy. pate diatonica diuenta Lychanos enharmonica: simigliatemente la Trite diueta Parane te: però è manifesto, p la Terza decima definitione, che le Lychanos & le Paranete sono in tutto Mobili. FRAN. Ditemi ui pgo: nella Decima & nella Quintadecima pposta di afto nostro ragionamento di hoggi, se ben miricordo, mi è paruto uedere, che le Parhypate et le Trite del Diatonico et del Chromatico insieme correspodino: et siano cotenute sotto gli istes sinumeri & internalli con la Prostambanomenos: come adunque le potremo noi chiamare Mobili? G 10 s. Afè, che mi piace M. Francesco, che dimostrate di hauer buona memoria di quello, che io ho detto: & che dubitate molto bene . Però a questa uostra dimanda rispondo : che queste chorde non chiamaremo in tutto, come l'alire facemmo, Stabili, e Mobili : Ma si bene : per la Definitione quartadecima data da principio di questoragionamento: & come feci nelle Istitutioni: Ne in tutto stabili, Ne in tutto mobili. On de di sopra dissi, che le Stabili si chiamano semplicemente stabili : & l'altre in tutto mobili:però le porremo nel numero di quelle, che habbi amo nominato Neutrali. Percioche essendo la Parhypate insieme con la Paranete communi nelli due primi generi: si muta la prima nella Lychanos dell'Enharmonico: & la Seconda nelle Trite: lasciando solamente, o perdendo il nome, che riteneuano nelli due primi nominati generi. Hora lasciamo que Ro da un canto, o ueniamo a dimostrare: che

2.par. cap

| a. Proslambanomenos.             | <u>.</u>               | Stabile.  |
|----------------------------------|------------------------|-----------|
| b. Hypate hypaton.               | 0.002                  | Stabile.  |
| c. Parhypate hypaton.            | 2 -                    | Neutrale. |
| d. Lychanos hypaton.             |                        | Mobile.   |
| e. Hypate meson.                 |                        | stabile.  |
| f. Parhypate meson.              |                        | Neutrale. |
| g. Lychanos meson.               |                        | Mobile.   |
| h. Mele.                         | 1                      | Stabile.  |
| q. Trite synemennon.             |                        | Neutrale  |
| i. Paramefe.                     |                        | Stabile.  |
| K. Paranete fyne mennon. Mobile. | r.Trite diczeugmenon . | Neutrale  |
| f. Nete fynemennon.              |                        | Stabile.  |
| 1. Paranetė diezeugmenon.        |                        | Mobile.   |
| m. Nete diezeugmenon.            |                        | stabile.  |
| n. Trite hyperboleon.            |                        | Neutrale  |
| o. Paranete hyperboleon.         |                        | Mobile.   |
| p. Nete hyperboleon.             |                        | Stabile.  |

### PROPOSTA. XXIIII.

Nella Diuisione diatonica da Proslambanomenos Primo termine delle consonanze sino à Nete hyperboleon, si troua Otto siate la Diapason: Quattro siate tra le chorde Stabili: due tra le Neutrali: & Due tra le Mobili. La Diapente si troua Sette uolte: Tre nelle Stabili: Due tra le Neutrali & Mobili: Vna tra le Neutrali: & Vna tra le Mobili. Simiglian temente Otto siate si troua la Diatessaron: Quattro siate tra le chorde Stabili: Due nelle Neutrali: & Due nelle Mobili.

DR1. Qual chiamate uoi Primo termine delle consonanze? G 10 s. La Prima chorda della divisione, che è Proslambanomenos, come dice la proposta. CLAV. Per qual cagione la nominate Primo termine? G 10 s. Perche iui s'incomincia à formare, seguendo di mano in mano, le consonanze. FRAN. Quando dicete, Fino à Nete hyperboleon:intendete uoi, che si connumeri essa Nete? G 1 0 s. Messer si. F R A N. Stà bene: seguitate adunque. G10 s. Cost uoglio fare. Siano adunque le chorde a. b. c.d. e.f.g.h.i. K.l.m.n.o. & p. le quali contenghino i Quattro Tetrachordi: Hypaton, Meson, DieZeugmenon, & Hyperboleon. Dico primieramente da a Proslambanomenos fino à p Nete hyperboleon, contenersi Otto siate la Diapason. Et questo, Quattro siate nelle chorde Stabili: Due nelle Neutrali: & altre Due nelle Mobili. Imperoche a con h, per la Quinta proposta di questo, contiene in se tre Tuoni maggiori, due minori, & due maggio ri Semituoni: Adunque, per la Trentesima nona del Secondo, a conb contiene la Diapason consonanza. Sarà adunque a con h la prima Diapason. Simigliantemente: perche b con i:c con K:& d con l:ciascheduna di esse contengono li Cinque Tuoni nominati, & li due Semituoni: il che fa anco f con n: g con o: & h conp. però dico a con m esser la Quinta Diapason: f con la Sesta: g co o la Settima: & h co p la Ottaua. Aduque da Prostabanome nos a fino alla Netehyperboleo p fono cotenute Otto Diapafon: fecondo l nostro proposito. Ma Prostabanomenos & Mese ci dano la Prima: la Secoda uiene da Hypate hypato: & Para mese: & da Hypatemeson & Netediez eugmeno viene la Quinta: simigliantemete da Me se & Netehyperboleo nasce la Ottaua. Ma la Precedete ci hà dimostrato la Prossabanome nos, le Hypato, la Mese, la Paramese, et le Nete esser e chorde Stabili: aduque tra le Otto co sona Ze della Diapason si ritrouano Quattro Diapason tra le chorde Stabili che sono Pro-Nabanomenos & Mese: Hypate hypaton & Paramese: Hypate meson & Netedie Zeugme no:& Mese co Netehyperboleon. La terza poi si troua tra la Parhypate hypato & la Tri tedieZeugmenon:la Sesta tra la Parhypate meson & la Trite hyperboleon. Ma la Precedente ci hà dimostrato, che le Parhypate & le Trite sono Neutrali : cioè ne mobili ne stabili : adunque tra Otto Diapason se ne ritrouano Due collocate tra le chorde Neutrali: che sono le Due nominate. Lychanos hypaton con Paranete die eugmenon ci danno la Quarta: & la Settima nasce tra Lychanos meson & Paranete hyperboleon. Et perche la Precedente dimostrò:che le Lychanos & le Paranete sono mobili: però tra le Otto nominate Diapason se ne trouano Due tra le chorde Mobili : che sono la Quarta & la Settima. Secondariamente dico hora da a Proslambanomenos à p Netehyperboleon conteners la Diapente Sette fiate: & cosi lo prouo. Per la Trentesima del Secondo giorno, la Diapente co tiene due Tuoni maggiori, uno minore, & uno maggior Semituono. Et per la Quarta di hoggi a b & c d sono Due Tuoni maggiori, d& e un Tuono minore, & b con c il maggior SemituoSemituono: adunque a & e contiene la Diapente. Sarà adunque a & e la Prima Diapente. Ma perche c & g contiene simigliantemente li due Tuoni maggiori, & lo minore , con il Maggior semituono: il che sa anco e co i: sco K: g co l: h co m: & K con o: però dico c & g

### CHORDE.

| 1. Proslambanomenos.      |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 2. Hypate hypaton         | Tuono meggiore.  | Mobili. Neutrali |
| 3. Parhypate hypaton.     | Semit. maggiore. | _ c.             |
| 4. Lychanos hypaton.      | Tuono maggiore.  | d.               |
| 5. Hypate meson.          | Tuono minore.    |                  |
| 6. Parhypate meson.       | Semit. maggiore. | - 6              |
|                           | Tuono maggiore.  | J.               |
| 7. Lychanos mefon.        | Tuono minore.    | 3.               |
| 8. Mefe                   | Tuono maggiore.  |                  |
| 9. Paramele.              | Semit. maggiore. |                  |
| 10. Tritediezeugmenon.    | Tuono maggiore.  | K.               |
| 11. Paranete diezeugmenon | Tuono minore.    | - L              |
| 12. Netediezeugmenon.     | Semit. maggiore. |                  |
| 13. Trite hyperboleon.    | Tuono maggiore.  | - n.             |
| 14. Paranete hyperboleon. | Tuono minore.    | - o.             |
| 15. Netc hyperboleo n     | - p.             |                  |

esser la Seconda Diapente: e con i la Terza; f con K la Quarta; g con l la Quinta : h con m la Sesta: & K con o la Settima. Ma la Prima è contenuta da a & e: cioè da Proslamba nomenos & Hypate meson: La Sesta tra h & momenos & Hypate meson. Et gia nella Precedente habbiamo dimosème che sono Mese & Netediczeugmenon. Et gia nella Precedente habbiamo dimosifirato tutte queste chorde esser Stabili : però diremo, che la Prima la Terza, & la Sesta Diapente sono comenute tra le chorde Stabili . La Seconda estandio si troua collocatatra c et g: cioè tra Parhypate hypaton et Lychanos meson : et la Settimatra K et o : cioè tra Trite diec geomenone Paranete hyperboleö. Onde, p la Precedente habbiamo, se Parhypa te et le Trite esser chorde Neutrali: et le Lychanos con le Paranete esser Mobili: adunte

que la Seconda & la Settima Diapente si trouano collocate tra le chorde Neutrali & le Mebili sopra nominate. Ma la Quarta Diapente sitroua essere tra f & K : cioè tra la Parhypate meson & la Trite dieZeugmenon : & la Precedente ci dimostra, che ciaschedu na di queste chorde è Neutrale : adunque la Quarta diapente è collocata tra le Neutrali.Resta la Quinta Diapente, la quale è posta tra g & l:cioè tra Lychanos meson & Para nete dieZeugmenon: & habbiamo per la Precedente, che queste due chorde sono collocate tra le Mobili: adunque la Quinta Diapente è posta tra le chorde Mobili. Bisogna hora di mostrare, che da a fino à p:cioè da Proslambanomenos à Nete hyperboleon sia contenuta Otto fiate la Diatesfaron: Prima tra le chorde Stabili Quattro volte: dipoi Due tra le Neu trali: Due tra le Mobili: Onde dico . Nella Quarta proposta di questo fu mostrato, che b con e contiene il Semituono maggiore: & c con d il Tuono medesimamente maggiore: simigliantemente d con e contenere il Tuono minore. Et perche, per la Ventesima settima del Secondo giorno: la Diatessaron contiene tutti questi internalli: però b con e sarà la pri ma Diatessaron. Ma perche e & h simigliantemente contiene li Due Tuoni nominati & lo maggior Semituono: il che fanno anco i con m: & m con p: però dico e & h effere la Quarta diatessaron: i & m la Quinta: & m con p la Ottaua. La onde essendo la Prima b & e contenuta da Hypate hypaton & Hypate meson: la Quarta e gitra Hypate meson & Mese: la Quinta i & m tra Paramese & Nete diezeugmenon: simigliantemente la Ot tauam & p tra NetedieZeugmenon & Nete hyperboleon . Et, per la Precedente habbiamo, che tutte queste chorde sono Stabili: adunque tra le Otto Diatessaron cotenute da Pro slambanomenos à Nete hyperboleon se ne trouano Quattro contenute tra le chorde Stabi li. Hauendosi anco prouato, che c & d: ancora d & e siano Due tuoni, il Primo maggiore & il secondo minore: & per la Quinta di questo giorno, hauendosi mostrato e & f esser Semituono maggiore : confessaremo tutti, che c & f sia un'altra Diatessaron : & diremo, Che ella sia la Seconda. Il che diremo ancora di K & n. Ma perche la Prima di queste due c & f è da Parhypate hypaton à Parhypate meson : & la Seconda è da K adn : cioè da Trite dieZeugmenon à Trite hyperboleon:le quali sono chorde, come si è dimostrato nel la Precedente: Neutrali: però seguita, che tra le Otto Diatessaron nominate di sopra: ritro uarsene Due nelle chorde Neutrali. Piu oltra: perche d & q contiene un Tuono maggiore, un minore, & un maggior semituono: il che contiene anco l & o: però dico d & g essere la TerZa diatesfaron: & l con o la settima. Ma la Terza è contenuta tra Lychanos hypaton & Lychanos meson: & la Settima tra Paranete diezeugmenon & Paranete hyperboleon: & gia habbiamo, per la Precedente, che tutte queste chorde sono Mobili: adunque tra le Otto Diates aron contenute da Proslambanomenos à Nete hyperboleon si trouano Due Dia tessaron, collocate tra le chorde Mobili. Et così habbiamo per cotal modo manifestato & di mostrato tutto quello, che contiene la proposta. ADRI. Queste dimostrationi mi sono fortemente piacciute. Ma ditemi per uostra fe: non usiamo noi nelle compositioni la Dia tessaron posta tra Proslambanomenos & Lychanos hypaton: ouero tra Mese & Paranete dieZeugmenon: le quali danno buoni accordi? GIOS. E' uero che le usiamo. ADRI. Da che nasce adunque, che tra le chorde gia mostrate non le hauete numerate? G 10 s. Perche altro ordine si troua nelle uoci di quello, che si troua ne gli Istrumenti artesiciali. Onde in quelle, perche da ogni parte piegar si possono, & non son stabili: si potrà sempre for mare qual si uorra internallo: riducendolo alla sua nera & naturale forma:ma in questi non si potra fare: se non quel tanto, quanto patisce l'ordine contenuto nelle chorde loro : le quali dopo l'essere state tirrate sotto quelle proportioni, che si trouano in un'ordine:non si possono piu alterare, senza guastare cotal ordine. Ma perche gli Istrumenti arteficiali so possono ritrouar di due sorti:come sono quelli, che hanno tutti i loro internalli contenuti nella loro uera & natural forma: & quelli che hanno gli internalli ridutti à quella temperatura, che habbiamo nominato Partecipatione: però dico, che se in questi si ritroueran no le consonanze, che hauete nominato: non si ritroueranno però nelli primi, quando non uisi aggiungeranno altre chorde di quelle, che si è dimostrato. Onde concludendoui dico, che

che è uerissimo quello, ch'io ho dimostrato: et è uero, che non si ritrouano li da uoi nomina ti internalli tra quelle chorde, le quali nominato hauete. Ma non per questo seguita: che non si possino ritrouare ne gli Istrumenti al modo gia detto temperati : et maggiormente hornare con le uoci ad ogni nostro bel piacere. Et perche sopra di questo nelle I Hitutioni ho ragionato lungamente: però hauendo qualche dubio: credo che leggendo il luogo potre-2.pai.c.45 te esser fatto chiaro. Onde con uostra buona licenza seguiterò l'altra proposta, A DR I. Io son satisfatto: et mi ricordo hora quello, che in questo proposito detto hauete: però seguitate, ch'io son contento. G 1 0s. Cost noglio fare: ascoltate adunque

#### PROPOSTA. XXV.

Tra le Quindeci chorde Chromatiche Otto fiate si ritroua la Diapason consonanza: Quattro nelle Stabili: Due nelle Neutrali: & Due nelle Mobili. Oltra di ciò: Tre fiate si ritroua la Diapente nelle chorde Stabili: & la Diatessaron si troua Otto uolte: Quattro nelle Stabili: Due nelle Neutrali: & Due nelle Mobili.

Mperoche essendo a et e,per la V ndecima proposta di hoggi , Diapente : et , per la Duodecima,e et h Diatessaron : per la Quarta del Secondo:a et h sarà la Diapa son. Sarà adunque a et h la Prima: et b con i la Seconda: percioche b et e si troua essere Diatessaron: essendo che b et cuiene ad essere Semituono maggiore: c et d il minore: i quali:per la Decima nona del Secondo ragionamento:aggiunti insieme fanno un Tuono minore: et d con e il Trihemituono. Il perche essendo ancora e et i Diapente: percioche con tiene e et h Diatessaron: et h con i Tuono maggiore : necessariamente b et i contenzono la Diapason. Et perche, per la Duodecima proposta di hoggi, e et h contiene la Diatessaron: et h con i è Tuono maggiore: simigliantemente perche i et m è la Diatessaron: però aggiunto h et i Tuono maggiore alla Diatessaron, per il secondo Corrolario della Trentesima propo sta del Secondo:nasce la Diapente.Onde aggiunta essa Diapente alla Diatessaron, per la Quarta proposta del Secondo giorno: nasce la Diapason e et m:la quale è la Quinta. Simi gliantemente: perche h et m è Diapente: et m con p è Diatessaron: h et p sarà l'ottaua Dia pason. Ma perche la prima Diapason è contenuta da Prostambanomenos & Mese : la secoda da Hypatehypaton et Paramese: la Quinta tra Hypatemeson & Netediezeugmenon: & la ottaua tra Mese et Netchyperboleon: le quali tutte sono: per la Ventesima ter Za di questo, chorde Stabili : però diremo: tra le Quindeci chorde chromatiche ritrouarse quattro Diapason collocate tra le chorde Stabili . Oltra di questo: perche f & g è semituo no minore: & g con h è Semiditono, ouero Trihemituono: però f & h: farà uno Ditono: effendo che : per la V entesima ter La Definitione del Secondo giorno : il Semituono minore è quell'internallo, per il quale esso Ditono sopr'ananza il nominato Semiditono, oner Trihe mituono. Mah & i è Tuono maggiore: simigliantemente i & K è Semituono maggiore: che,per la Ventesimasesta proposta del Secondo nominato, fanno un Semiditono: adunque f con K, per la Trentesima & Trentesima prima del Secondo ancora: è Diapente. Et c con fè una Diatessaron, che con la Diapente : per la Quarta del Secondo : fanno una Diapason: adunque da c à K si ritroua la terza Diapason. Et allo istesso modo potremo dire della Sesta, la quale è contenuta tra e & m. Ma perche la Terza si ritroua tra Parhypate hypaton

hypaton & Tritedie eugmenon : & la Sesta è collocata tra Parhypatemeson & Tritehyperboleon : essendo tatte queste chorde, per la Ventessmaterza di questo giorno : Neutrati:però dico,che tra le Quindeci chorde, che contengono otto Diapason: due ue ne sono con

|                           | C                  | HORDE.              |
|---------------------------|--------------------|---------------------|
| 1. Proslambanomenos.      |                    | 60.1                |
| 2. Hypate hypaton . ———   | Tuono moggiore. b. | Mobili.<br>Neutrali |
| 3. Parhypate hypaton.     | Semit. maggiore.   | _ c.                |
| 4. Lychanos hypaton.      | Semit. minore.     | d.                  |
| 5. Hypate meson.          | Trihemituono.      |                     |
| 6. Parhypate meson.       | Semit.maggiore.    | _ f.                |
| 7. Lychanos meson.        | Semit. minore.     | g.                  |
| 8. Mese . —               | Trihemituono.      |                     |
| 9. Paramese.              | Tuono maggiore.    |                     |
| 10. Tritediezeu gmenon.   | Semit, maggiore.   | _ K.                |
| 11. Paranete diezeugmenon | Semit. minore.     |                     |
| 12. Netediezeugmenon.     | Trihemituono.      |                     |
| 13. Trite hyperboleon     | Semit.maggiore.    | _ n.                |
| 14. Paranete hyperboleon. | Semit. minore.     | _   _   o.          |
| 15. Netchyperboleon.      | Trihemituono.      | 111                 |

renute tra le chorde Neutrali. Et perche d & g è Diatessaron: & g con lè Diapente: esfendo che g con h è Semiditono: h & i Tuono maggiore: & i con K Semituono maggiore: il quale con K & l Semituono minore, per la Decimanona del Secondo giorno, s'a un Tuo no minore: però h & l: per la V entessaria pur del Secondo: è Ditono, et per la Tren tesima, g con lè Diapente: onde, per la Quarta del giorno istesso, det l'uiene Diapason: la quale è la Quarta. Il simile si poù dire anco di g et o: percioche gia habbiamo prouato g et lesser l'apente: et l con o: come è manisesso; enen una Diatessaron: adunque, per la medessima Quarta del Secondo: g et o uiene la settima Diapason. Ma perche la prima di queste due è contenuta da Lychanos hypaton, et da Paranetedie engmenon: et la seconda da Lychanos meson per la Ventessimaterza di hoggi, chiamate Mobili: però tra le chorde Mobili habbiamo du pason

pason delle otto contenute tra le Quindeci chorde: che sono la Quarta et la Settima. Adu que tra le Quindeci chorde chromatiche, otto fiate si troua la Diapason consona a: quat tro nelle Stabili: due nelle Neutrali: et due nelle Mobili. De s 1. Questo s'intede benissimo. GIOS. Seguitero aduque a dimostraruische trale nominate Quindeci chorde, non si tro ua altro che tre fiate la Diapente: et ciò tra le chorde Stabili. Et perche chiaramente si ue de, che b et e: et e co h: simigliatemente i et muiene una Diatessaro: et a co b: et anco h con i un Tuono maggiore: però, per il secondo Corrolario della Trentesima del secondo giorno: a et e sarà la prima Diapente: et e con i la seconda: et h con m la terza. Percioche questa cor risponde in Dupla proportione con a et e. Onde lascio per breuità di dirne altro: per essere la cosa da se stessa chiara et manifesta. Ma essendo contenuta la prima Diapente tra Proslambanomenos et Hypatemeson: la secoda tra Hypatemeson et Paramese: et la terza tra Mese et Tritehyperboleon:lequali sono, per la Ventesimater La di hoggi: tutte chorde Sta bili:però si può dire, che la Diapente si troui essere tre fiate collocata nelle chorde Stabili: come dice la proposta. FRAN. Questo stà bene: ma dimostrateci la Diatessaron quate sia te ella si troui tra le dette Quindeci chorde. G 10 s. La Diatessaron è contenuta solamen te Quattro fiate tra le otto prime chorde delle mostrate Quindeci: et quattro fiate nell'al tre corrispondenti à coteste in Dupla proportione. Onde quattro volte si troua tra le Stabi li: due tra le Neutrali: et due tra le Mobili: Imperoche, per la V ndecima di questo, b et e fanno la Diatessaron: adunque b et e sarà la prima. Et perche, per l'istessa V ndecima, c & d Semituono minore : & tra d et e si troua il Trihemituono : adunque c et e contiene un Tuono maggiore et uno minore. Et, per la Duodecima di questo, e et f è Semituono maggio re.adunque c et f sono due Tuoni, l'uno maggiore et l'altro minore: con un maggior Semituono: et faranno, per la V entesima settima del Secondo, la Diatessaron. Sarà adunque c et f la seconda Diatessaron. Et perche ancora, per la Duodecima proposta di hoggi: e confè Trihemituono: pero det g cotiene un Tuono maggiore et uno minore, co un maggior Semi tuono . E adunque d et g la terza Diatessaron. Ma,per la istessa Duodecima: e et h conten gono la Diatessaron: adunque e et h sarà la Quarta. Et per tal modo haueremo tra la pri ma Diapason a et h quattro fiate la Diatessaron: alle quali corrispondono quattro altre po ste tra la Diapason h et p:cioè i et m alla b et e:K et n alla c et f:l et o alla d et q:et m con p alla e et h. Et perche la prima b et e si ritroua tra Hypate hypaton & Hypate meson: la quarta e et h tra Hypate meson et Mese: la quinta tra i et m tra Paranete et Netedie Zeu gmeno: et la ottaua m et p tra NetedieZeugmeno et Netchyperboleo: essendo tutte queste chorde,per la Vensesimater a di hoggi: Stabili: seguita che queste quattro Diatessaron sia no collocate tra le chorde Stabili. Essendo poi c & f contenuta tra Parhypate hypaton & Parhypatemeson: & K con n collocata tra TritedieZeugmenon & Trite hyperboleon: lequali sono chorde Neutrali: seguita, che tra le otto Diatessaron contenute tra le Quindeci chorde chromatiche, due se ne ritroui poste tra le chorde Neutrali. Ancora: perche d et g è collocata tra Lychanos hypaton et Lychanos meson : et l con o è posta tra ParanetedieZeugmenon & Paranete hyperboleon:effendo, per la V entefimaterZa nominata: le Lychanos & le Paranete chorde Mobili seguita, che queste due Diatessaron siano collocate tra le chorde Mobili. Et questo è tutto quello, che secondo la proposta ui douea dimostrare. CLAV. Questo è cosa, che no si può negare: però seguitate il resto: piacedoui. G 10 s. Mi piace:es un'altra sola proposta ui noglio dimostrare:et poi far fine : & sarà questa.

### PROPOSTA. XXVI.

Tra gli assignati termini delle Quindeci chorde Enharmoniche,otto siate si troua la Diapason consonanza: tre la Diapen te: & otto la Diatessaron: sotto l'istesse condicioni mostrate nella Precedente. I ano adunque a. b. c. d. e. f. g. h. i. K. l. m. n. o. & p. le Quindeci chorde Enhar moniche . Dico primieramente, che tra queste chorde si troua: si come etiandio si troua tra le Diatoniche & le chromatiche, otto fiate la Diapason: come per la V en tesimaquarta, & per la Precedente si è dimostrato: & ciò quattro siate nelle Stabili : due

### CHORDE.

| 2. Hypate hypaton .  3. Parhypate hypaton .  4. Lychanos hypaton .  5. Hypate meson .  6. Parhypate meson .  7. Lychanos meson .  8. Mese .  9. Paramese .  10. Tritediezeugmenon .  11. Paranete diezeugmenon .  12. Netediezeugmenon .  13. Tritehyperboleon .  Diesis maggiore .  Diesis maggiore .  Diesis minore .  Diesis minore .  Diesis maggio .  K .  Diesis minore .  Diesis maggiore .  Diesis minore .  Diesis mi | ı.  | Proslambanomenos .    |                                  | 10. 5 | 1 21  | 71       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|----------------------------------|-------|-------|----------|--|
| 3. Parhypate hypaton.  4. Lychanos hypaton.  Diefis minore.  Diefis minore.  Diefis maggiore.  d.  Diefis minore.  Diefis maggiore.  f.  Diefis maggiore.  f.  Diefis maggiore.  Juno. maggiore.  Lychanos meson.  Diefis minore.  Juno. maggiore.  Juno. maggiore.  Lychanos meson.  Diefis minore.  Diefis maggiore.  Diefis minore.  Diefis maggiore.  Diefis minore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.  | Hypate hypaton .      | Tuono maggiore.                  | b.    | entra | Mobili.  |  |
| 4. Lychanos hypaton.  Diefis minore.  Ditono.  E. Hypate meson.  Diefis maggiore.  Jiefis minore.  Jiefis maggiore.  Jiefis minore.  Jiefis maggiore.  Jiefis minore.  Jiefis maggiore.  Jiefis maggiore.  Jiefis maggiore.  Jiefis maggiore.  Jiefis maggiore.  Jiefis minore.  Jiefis minore | 3.  | Parhypate hypaton.    | Diesis maggiore.                 |       | c.    |          |  |
| 5. Hypate meson.  Ditono.  Diesis maggiore.  Diesis maggiore.  F.  Diesis maggiore.  J.  Lychanos meson.  Ditono.  No. Meso.  Ditono.  No. maggiore.  J.  Diesis maggio.  K.  Diesis maggio.  K.  Diesis maggio.  K.  Diesis minore.  Diesis minore.  J.  Diesis minore.  L.  Diesis maggiore.  J.  Diesis maggiore.  M.  Diesis maggiore.  J.  Diesis minore.  J.  Diesis minor |     | - D                   | Diesis minore.                   |       |       | d.       |  |
| 6. Parhypate mcfon.  Diefis maggiore.  Diefis minore.  7. Lychanos mcfon.  Ditono.  8. Mcfc.  Ditono.  Diefis maggiore.  b.  Tuo. maggiore.  i.  Diefis maggiore.  i.  Diefis maggiore.  K.  Diefis maggio.  K.  Diefis maggio.  II. Paranete diezeugmenon.  Diefis maggiore.  Diefis maggiore.  Diefis maggiore.  M.  Diefis maggiore.  Diefis minore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                       | Ditono.                          |       |       |          |  |
| 7. Lychanos meson.  Diesis minore.  Ditono.  1. Diesis maggiore.  Diesis maggio.  Diesis maggio.  X. Diesis maggio.  X. Diesis maggio.  I. Paranete diezeugmenon.  Diesis minore.  Diesis maggiore.  Diesis minore.  Diesis minore.  Diesis minore.  Diesis minore.  Diesis minore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                       | Diesis maggiore.                 |       | f.    |          |  |
| 8. Mese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                       | Diesis minore.                   |       |       | <i>a</i> |  |
| 9. Paramefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 10 475                | Ditono.                          |       |       | 3.       |  |
| 9. Paramele.  10. Tritediezeugmenon.  Diesis maggio.  Netediezeugmenon.  Ditono.  Diesis maggiore.  Diesis maggiore.  Diesis maggiore.  Diesis maggiore.  Diesis maggiore.  Diesis maggiore.  Diesis minore.  Diesis minore.  Diesis minore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.  | Mese.                 |                                  | b.    |       |          |  |
| 10. Tritediezeugmenon.  Diesis minore.  11. Paranete diezeugmenon.  Ditono.  Diesis mazgiore.  Diesis mazgiore.  Diesis mazgiore.  Diesis minore.  Diesis minore.  Diesis minore.  Diesis minore.  Diesis minore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.  | Paramese.             | Tuo. maggiore.                   | i.    |       |          |  |
| 12. Netediezeugmenon.  Ditono.  Diefis maggiore.  Diefis minore.  Diefis minore.  0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10  | . Tritediezeugmenon.  | Diesis maggio.                   |       | K.    |          |  |
| 12. Netediezeugmenon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II. | Paranete diezeugmenon | Diesis minore.                   |       |       | 7.       |  |
| 13. Tritehyperboleon. Diesis maggiore. n.  Diesis minore. o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12  | . Netediezeugmenon.   | Ditono.                          | 111   |       |          |  |
| 14. Paranete hyperboleon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | , = 3                 | Diesis mazgiore.                 |       | 72.   | -        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                       | Diesis minore.                   |       |       |          |  |
| 15. Netchyperboleon p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                       | Ditono.                          | ) b.  |       | 15       |  |
| Detana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13  | . Tritehyperboleon.   | Diesis mazgiore.  Diesis minore. | m.    | n.    | 0.       |  |

nelle Neutrali: & altre due nelle Mobili. Dico dipoi: che la Diapente si ritroua solamente tre siate nelle chorde Stabili. Percioche essendia & b, per la Decimasettima di questo. Tunno maggiore: & b com e Diatessaron: per la sistessa, a con è el a prima Diapente. Simigliantemente, e & i sarà la seconda: percioche essendo e & h, per la Decimantaua di hog gi, Diatessaron: & h com i Tunno maggiore: per il secondo Corrolario della Trentessima del Secondo giorno, e & i sarà Diapente. Il simile si può dire di h & m:che sì è detto di a & e:percioche corrispondeno per ogni loro chorda l'una all'altra in Dupla proportione: & uno i stesso ordine. Onde h & m è la terza Diapente. Ma perche ciascheduna di esse ano i stesso di me ciascheduna di esse compresa.

compresa nei suoi estremi da una Hypate,o Mese:o ueramente da Paramese,o da Nete: le quali, per la V entesimater La di questo, sono tutte chorde Stabili: pero diciamo la Diapente ritrouarsi tre fiate nelle chorde Stabili tra le Quindeci chorde proposte enharmoni che.Ma senza dubio è imposibile, che tra a & d : & tra h & l ui caschi la Diatessaron. Percioche a & b,& h con i sono due Tuoni maggiori: & b con c, ouero i con K Diesis maggiore, il qual Diesis con c & d: ouero con K & l Diesis minore contiene il Semituono maggiore.Onde mancarebbe in ciascheduna di queste due Diatessaron un Tuono minore essen do che, per la V entesimasettima del Secondo: la Diatessaron contiene un Tuono maggiore, et uno minore, con un maggior Semituono: & a con d contenerebbe, per la Decimaottaua, & la V entesimasesta pur del Secondo: un Ditono solamente. Questa impossibilità si troua anco traf & i: & trag & K: che sopr auanZano la Diatessaron: essendo che questa contie ne ( come ho detto ) un Tuono maggiore, con un minore, et lo minor Semituono: ma f & i contiene un Diesis minore, un Ditono, & un Tuono maggiore: & g con K contiene un Di tono, un Tuono maggiore, & un Diesis maggiore: come è manifesto. Onde da queste in fuo ri: per ogni Quattro chorde cotinue si troua una Diatessaron perfetta: come sono b & e:e & h: i & m: & m & p: con le loro meZane chorde : che si trouano collocate tra le chorde Stabili.Il simile dico di c & f: & di K & n:le quali sono comprese tra le Neutrali: & di der q:er di ler o:che si trouano poste tra le Mobili. Onde considerato er dimostrato tutte queste Diatessaron: secondo che habbiamo fatto nella Precedente: habbiamo il proposito di tutto quello, che nella proposta si contiene. Et perdonatemi, s'io particolarmente non uengo à tutte le dimostrationi, che si potrebono fare in questa proposta: dimostrando ciascheduna cosa di una in una: il che faccio per alcuni rispetti. Prima, perche hormai son stanco di tanto ragionare: dipoi , perche ricordandoui le Dimostrationi fatte di sopra, il tutto ui può esser manifesto. Contentative adunque, ui prego, di havere havuto da me hoggi tutto questo, che ui ho detto : & ui aspetto dimane alla hora solita: perche ui uoglio finire di di mostrare & ragionare quello, che sarà alla perfettione di questinostri ragionamenti. Et se altro hauete che dirmi al presente: son apparecchiato à satisfiarui: per quanto mi sarà permesso. ADR I. E honesto, che facciate fine: percioche è buon pezzo di tempo, che uoi ragionate. Ne ui resta cosa alcuna, ch'io possa dubitare. Onde se'l ui susse in piacere: mi fareste un segnalato fauore à restare tutti insieme a cena meco: & è cosa, che facilmente, & senza uostro discommodo far si potrebbe. G 1 o s. Io non posso per questa siata seruirui Messere:perche mi resta à fare alcuni seruity, li quali uoglio hauer fatto auanti ch'io ce ni . Però ui lascierò con la pace di Dio. D ESI. Tutti uoi miringratiamo M. Adriano del uostro inuitto cortese & amoreuole : ne alcuno di noi dissegna di restarui : perche tutti habbiamo da fare qualche negocio inanzi cena: però restateui in pace. C l. a v. Cosi faro anche io, ringratiandoui et lasciandoui con la buona sera, FRAN. Ne io posso restar ci:adunque à Dio Messere. A DR 1. Andateui tutti in piace: & ricordateui di ritorna re dimane alla hora folita : che io starò ad aspettarui con gran desiderio : acciò piglia un poco di ristoro & di consolatione. FRAN. Cosi faremo.

IL FINE DEL QVARTO RAGIONAMENTO.

0.1

DELLE

263

# DIMOSTRATIONI HARMONICHE

DEL REVERENDO

## M. GIOSEFFOZARLINO

DA CHIOGGIA MAESTRO

DICAPELLA

DELLA ILLVSTRISSIMA SIGNORIA

DI VENETIA.

# Ragionamento Quinto.



N tigenid a Tebano antichißimo & peritißimo fonatore di Val. max. Piffero hebbe un fuo difcepolo,chiamato Ifmenia:il quale hauen 11i5,, csp. do fatto delle cofe della Musica buonissimo acquisto: una fiata ha 7. uendosi portato molto bene in cantare nel Teatro : per sua disauentura, appresso il popolo (come alle fiate intrautene) non fu molto grato. La onde stando mal contento: & hauendosi di ciò ac corto Antigenida : li disse di maniera, che tutti l'udirono.Non ti curare I smenia del popolo: percioche basta, che tu piaccia à me & alle Muse. Volendo dimostrare, che bisogna far pocastima

conoscere le cose buone dalle triste. Essendo che la maggior parte di essa sono huomini di basso, uile, rozzo, & abietto ingegno: dati piu tosto al uitio, che alla uirtù. Et diceua bene : percioche mi pare essere grande & abbondante premio di un' Arte & di una Scien Za : il conoscere prima di sapere : dipoi da huomini periti & giudiciosi esser giudicato, lodato & istimato . A questo secondo quel gran musico Timotheo essortana il suo discipu Inciamus lo Harmonide : à questo dico : che nolesse cercare di piacere à quelli , che sono periti , & in Harmo di qualche autorità: & far poco stima del giudicio della uolgar moltitudine. Laqual cosa non folamente conuiene ad Harmonide:ma a qualunque altro,il quale nel Teatro di que stopazzo mondo uoglia comparere. Essendo che faccia pure quello che uoglia di buono: che contraponendosi l'ignoranza, ò la malitia : & qualche siata l'una & l'altra di queste due insieme aggiunte: sarà imposibile, che non solamente possa satisfare alla plebea molti tudine: ma etiandio à quelli, che fanno professione di sapere. Ma per applicare questa historia al caso mio dico : che non hauea ancora scritto la metà di queste Dimostrationi: quando alcuni professori dell' Arte della Musica: ancora che poco intendenti siano della scienza: dubitando forse, ch'io non hauesse à scoprire con questo mezo la loro ignoranza: come sarà in fatto: quasi riprendendomi mi essortauano con assai parole à douer lasciare

questa impresa: dicendo, ch'io mi potea contentare di hauer dato in luce le Istitutioni: le quali mi erano stato tuon mezo di hauermi fatto acquistare appresso il mondo buona. opinione. Percioche effendo opera, che tratta uarie cose, è anco diletteuole molto, & di uti lità non poca à tutti quelli, che si dilettano dell'Arte di comporre Musica : & essendo le Dimostrationi materia di sicile: per trattare de Numeri & Proportioni: iquali apportano piu tosto nota alle menti, che diletto: che non sarebbono forse tanto grate alli professori di quest'arte: quanto sono state quelle. Onde meglio sarebbe che io uoltasi l'animo mio ad impregare il tempo nel scrivere altre cose, come sono materie appartinenti allo Studio della Sacra scrittura . non sapendo elli , che se bene io do opera al studio della Musica: per hauere il carico & l'obligo che io tengo con li miei Signori Illustrisimi : non manco tuttania à quello, che ciascheduno mio pari è obligato : percioche olira il Trattato della Patienta posto in luce da me gia fanno molti anni:ne ho anco de gli altri:per i quali si potrà uedere, che io non manco in quelle cose, che possono giouare altrui: & anco a me stefso . Il perche non essendo ancora non solo uscito fuori per farmi uedere in questo Teatro:non che udire : et non hauendomi quasi imaginato di uenirui : appresso di questa sciocca & ignorante gente, senza udire, ne uedere cosa alcuna di quello, che io hauea da recitare: non solamente non riportaua honore, o premio delle mie lunghe fatiche: ma incominciaua a ricenerne biasimo . Hora che pure alla fine son uscito fuori : & udito da ogn'uno, che uedere & udir mi uuole : non sò quello che si uorranno dire. Io sò troppo bene, che à questi Galli di Esopo non piaceranno: percioche saranno un gran mezo a scoprire (come temono) la loro ignoranza: & manifestare al mondo quanto siano poco intendenti delle cose della Musica: & tanto poco, che considerandolo, si potranno grademente ( se haueranno uergogna alcuna della loro da pocaggine ) arroscire : percioche da esse comprenderanno, da quanta ignoranza l'intelletto loro sia offuscato: & quanto siano meriteuoli di esser connumerati tra i Musici. Et se per sorte questo mio nuouo parto biasimeranno: uoglio attenermi à quello, che il nominato Maestro disse al suo discepolo: di piacere à tutti quelli, che sono studiosi della buona Musica, & desiderano di sapere i buoni fondamenti di quest' Arte : come ad uno Antigenida: & maggiormente alle Muse : cioè à gli huomini dotti et periti delle buone arti: dediti alli buoni costumi: poco curandomi di quel li, che piu tosto si dilettano di biasimare, che di imitare l'altrui opere buone. Et mi basterà solamente per il premio delle fatiche: riportare, che se elle non saranno da questi nobili spi riti lodate: almeno non siano biasimate. Ma lasciamo queste cose da un canto, & ritorniamo al nostro proposito. Dico, che il giorno sequente gia era passato l'hora del Vespero per un grā peZZo di tempo: essendomi gia ridutto prima d'ogn'uno dal buon uecchio M. Adria no: et hauendo molte cose discorse sopra il ragionamento del passato giorno : quando il restante della nostra solita compagnia insieme comparse : iscusandosi della loro tardanza : per effere stati insieme col Sign. Duca à nedere la meranigliosa casa dell' Arsenale. Onde hauendo eßi commemorato con grande loro marauiglia infinite cofe,che in quella hauea no ueduto : le quali sono tutte per gli apparecchi, che si fanno nelle guerre di Terra & di Mare: nedendo M. Alriano, che'l tempo era per una buona parte, oltra il solito de gli al tri giorni passato:incominciò ad essortarci, che si douesse dar principio al restante di quel le cose, che si haucano da dire in questi nostri ragionamenti. Il perche desideroso di satisfare al suo uolere: incominciai così à dire. G 1 o s. Per dar fine à questo nostro ragionamento Messere, & terminar quello, che io ho principiato di dimostrarui: uoglio prima, secondo la promessa, che ui hò fatto: dimostrare una Temperatura, ò Partecipatione: come piu ui piace di nominarla : de gli Istrumenti arteficiali : come sono Organi , Clauo cembali, Arpichordi, Monochordi, & altri simili: che hanno il tastame di una istesz.par.cap. Sa maniera: al quanto diuersa ( come gia ui ho detto ) da quella, che io dimostrai nelle Istitutioni, & ridurre il numero delle Sedici chorde contenute nell'ordine Diatonico tra li cinque Tetrachordi : mostrate il giorno passato : al numero di Quindeci : per fuggire melte difficultà, che potrebbono occorrere nel fare le Dimostrationi. Ilche fatto, hauendo prima aggiunto al numero delle Quindeci una chorda nel graue : & divise hauendole

42.244.

in cinque Hexachordi: per tener l'ordine, che tengono i nostri Musici moderni: uerrò poi à ragionare delle Specie della Diapason: di quelle della Diapente: & di quelle della Dia tessaron. Et finalmente, per concludere il nostro ragionamento, ui dimostrerò una gran parte di quelle cose, che accascar possono intorno à tutti li Dodici modi, d Tuoni: che li uogliate dire : & poi farò fine à Dio piacendo. Ma auanti che io uenga a ragionar cosa alcuna · noglio secondo il nostro solito, che sapiate alcuni Principy : i quali essendo da noi non saputi , non si potrebbe condurre al desiderato fine il nostro lauoro. D E s 1. Ditemi di gratia M. Gioseffo, auanti che procediate piu oltra: che utilità apporta il sapere questo Temperamento da uoi nominato, o Partecipatione nelle cose della Musica? G 105. A questo noglio che il nostro M. Claudio ni risponda: accioche conosciate, che tutti coloro, che pratticano questa sorte de istrumenti , conoscano l'utile grande, che si caua da essa. Però M. Claudio satisfacete, ui prego, alla dimanda di questo Gentil huomo. C L A v.Per obedire farò quello che ui piace : & dirò tutto quello, che mi uerrà alla memoria di questacosa: & dirò prima : che questa è stata una delle belle inuentioni, che si habbia potuto ritrouare nella Musica. La quale ( per quello che da altri hò udito ) ne da Greco , ne da Latino, o Barbaro scrittore, è stato mai non solamente tocca, ma ne anco accennata. Onde per dirui della sua utilità, dico che è tale : che col mezo di essa si può sapere infallibilmente di quanta quantità ogni interuallo, che si troua ne gli Istrumenti: che poco fa furono nominati : sia accresciuto , o sciemato fuori della sua uera & naturale proportione. Et è cosa, che non solo è utile à saperla, per la perfettione della Scienza:ma anco è necessaria per l'Arte del fabricare con ragione cotali istrumenti. Imperoche gioua molto il sapere la ragione di tale temperamento & forse piu di quello, che non si potrebbe alcuno imaginare. Essendo che nella misura delli Corpi sonori, che entrano in cotali istrumenti: i quali sono le Canne et le Chorde: si uede, che quando tali corpi sono regolati, & i luoghi done si posano le chorde sopra gli archetti : cioè quello internallo che contiene la chorda & l'altre cose ancora, siano fatte con misura & proportione: ne seque grandissimo utile: percioche ne risulta una grande & eccellente bontà in simili istrumensi: quando anco si hanno ben regolato i loro corpi. Et tanta è la disferenza di quello in teruallo, che non è proportionato, con quello che è fatto conproportione: quanta è ( dirò così ) dalla luce alle tenebre.Essendo che quando le chorde sono tese sopra quei luoghi,che proportionati non sono : sono sproportionati anco tra loro i suoni, che da esse nascono: di ma niera, che essendo l'una piu lunga, ò piu curta del douere & fuori di misura: nell'accodar le l'una niene piu tesa, o piu molle dell'altra: onde si ode l'uno hauere maggior uehementia,o esser piu debole dell'altro: & tra loro essere sproportionati . Ma quando sono tali luoghi proportionati,ogni cosa torna commoda: & il tutto stà bene. Et questo è non solamente utile nel regolare le estensioni & i luoghi doue si possano le chorde: ma etiandio alla grande Za delli corpi delle canne de gli Organi : come ho detto . Percioche con tal mezo si uengono à regolare non solamente quanto alla lunghezza loro: ma ancora quanto alli loro diametri:come troppo bene conoscono tutti quelli, che sono periti nell'arte di fare simili istrumenti . Queste sono quelle cose, ch'io ui posso dire, che mi sono uenute alla mente: ma ue ne sono molte altre:le quali portarebbono lungo tempo, se si uolessero di una in una raccontare. De s 1. Queste poche mi bastano : percioche da esse intendo l'utile, che apporta questa cosa alla Musica. Onde tocca à uoi hora M. Gioseffo à seguitare di dir quello, che uoi nolenate dire. FRAN. Ancora io noglio dimandarni una cosa, ananti che procediate piu oltra. G 1 0 s. Ditela, che ui ascolto . F R A N. Per qual cagione non dimostrate prima le Specie delle confonanze, che hauete nominato: & anco li Modi: et di poi fare la Par tecipatione, o Temperamento, che uoi dite? G 10 s. Molte cagioni mi muouono a far que sto: delle quali ue ne dirò solamente una: & sarà questa. Che poco mi importa, che tali dimostrationi si habbiamo à far auanti, o dopo la dimostratione del Temperamento nomina to: se non fusse, che sifuggono ( come ho gia detto ) molte difficultà: perche dopo fatta la Partecipatione , o Temperamento : si dimostra il tutto piu commodamente : & con manco intrichi di quello, che si farebbe per inanzi. Adr. 2 nali sono questi in40.

43.844.

maniera.

trichi? G 1 0 s. Il raddoppiamento della chorda d: parlando secondo il modo nostro prattico:come ho dimostrato nelle Istitutioni : che si troua tra la chorda Netes nemennon & la Paranetedie Zeugmenon: le quali contengono l'internallo del Comma: si come heri ni di mostrai nella Ottaua: Nona & Decima proposta: per l'acquisto di una Diapente & di una Diatessaron: che si uengono à perdere, se non si aggiunge la chorda Nete nominata: la quale fà un tale raddoppiameto, per l'aggiungimento del Tetrachordo synemennon a gli altri quattro, & anco per la perdita di molte consonanze imperfette : le quali si uengono ad acquistare col mezo di tal temperamento. Onde per cotal mezo il tutto si rende facile & piano: che cosa lunga sarebbe & difficile il uoler mostrare come s'acquistano, con l'aggiungere hora nel graue hora nell'acuto l'internallo del Comma. AdR I. Ho molto bene inteso: em piace quando si leuano le difficultà nelle cose: onde resto satisfatto. Ma ditemi. Nella Partecipatione, o Temperamento, che sete per fare: si troueranno li Tuoni maggiori & minori : si come si trouano nelle gia mostrate divisioni delli Monochordi ? Simi-2. par. cap. gliantemente, si troueranno quelli istessi interualli, che hauete dimostrato nella participa tione fatta nelle Istitutioni? G 1 0 s.Gia ho detto heri, che questa Partecipacione o Tempe ramento sarà d'un' altra maniera : & diuerso da quello percioche haurà il Ditono & lo Hexachordo minore contenuto nella loro uera & naturale forma : ma gli altri interualli saranno compresi da un'altra forma : & le loro proportioni saranno sorde & irrationali:come uederete. Et li Tuoni, quantunque non si possino con numeri certi & rationali de nominare nelle forme loro: saranno tuttania equali di proportione: si come si tronano equali in proportione quelli, che seruono al Diatonico diatono: che l'uno & l'altro di ciascheduno Tetrachordo è di proportione Sesquiottana. Et perche quelli della Partecipatio ne fatta nelle Istitutioni sono differenti l'uno dall'altro per V na settima parte di uno Com ma: e'r il Ditono & l'Hexachordo minore è contenuto insieme con qualunque altro suo in teruallo da proportione irrationale: pero questa sarà molto differente da quella. C L A V. Adunque volete fare un novo Temperamento: & dimostrare una nova Partecipatione. GIOS. Cosi noglio fare. CLAV. Questo mi piace assai. però quanto piu tosto incominciarete a dimostrarci questa cosa: tanto piu l'haueremo cara. Gios. Per ritornare adunque doue lasciai dico : Bisogna prima che sapiate la forma di quelli internalli : che si accrescono,ò minuiscono: acciò non procediamo senza cognitione di quello, che prima dobbiamo sapere. Però uerremo alle Definitioni loro: accioche da esse possiate uenire in cotale cognitione. Ma auertite: che io non noglio diffinirui se non quelli internalli: iquali pa tiscono alteratione della lor propia forma essendo che di quelli, iquali non sono sottoposti à tal passione: & restano nella loro pura essentia, gia ne sete capaci. Et perche la Diapason non sipuò alterare accrescendola, o minuendola piu, o meno della sua forma naturale, che è la Dupla proportione: senza offesa dell'udito: sia in quale accordo, ò temperamen to,o partecipatione si uoglia: simigliantemente: perche il Ditono & lo Hexachordo minore restano in questo temperamento nella loro uera & naturale forma & proportione: però quando nominerò questi tre interualli: sempre li hauerete da intendere in ogni luogo esser compresi nella loro perfettione. Ma quando uorrò intendere ragionando di alcuno al tro interuallo, che sia alterato: & fuori della sua forma: sempre gli aggiungerò una parola, con la quale ui farò auertiti di quale internallo si haurà da intendere. Incominciando adunque dalla Diapente, la quale è piu uicina alla forma della Diapason nella sua pro-

portione : & è maggiore d'ogn'altro internallo semplice : sia qual si noglia: dirò in questa

## DEFINITIONE

### PRIMA

La Diapente è confonanza: la quale nel fuo temperamento resta diminuta & sciema della sua uera forma, di una quarta parte intera di uno Comma.

DR 1. Quale è maggior quantità: due settime parti, ò pure una quarta parte di una cosa? FRAN. Crederei, che fussero maggiori due settime parti, che una quarta parte. G 1 0 s. Cosiè: percioche una quarta parte è minore di due settime per una uentiottesima parte di una cosa. Ad R. I. Adunque la Diapente auanza in questa partecipatione, che far uolete una uentiottesima parte di un Comma: della qual parte lei era minore nella partecipatione fatta nelle Istitutioni. Onde è piu nicina alla sua perfettione, sciema di un' quarto: che non è essendo fatta imperfetta di due set timi. G 1 0 s. E uero. A D R I. A fe, che mi piace questo guadagno: poi che il Ditono & lo Hexachordo minore restano nella loro perfettione naturale : & la Diapente si auicina al lo essere suo perfetto: il che fà anco la Diatessaron di ragione. G 10 s. Questo è uero: percioche quello,che si leua alla Diapente, si da alla Diatessaron: & quello che si aggiunge à quella, da questa si leua. Et non può essere altramente: percioche restando (come ui ho detto ) la Diapason nella sua uera forma : & essendo integrata da questi due interualli: come dimostrai nella Quarta proposta del nostro Secondo ragionamento : bisogna necessa riamente, che la cosa passi in questo modo. Che quello che si leua ad uno, si rendi all'altro: accioche le cose caminino giustamente. Però diremo, che

### DEFINITIONE. II.

La Diatessaron è consonanza, la quale resta nel suo temperamen to accresciuta, oltra la sua uera forma, di una quarta parte intera di uno Comma.

LAV. Adunque questa consonança nerrà à farsi minore di una uentiottesima parte di un Coma, da quella che è posta nella Partecipatione fatta nelle Issivutio mi. Gros. Cossistà la cosa. An u. Luesta disferenza può ella causare alcuntri sto effetto? Gros. Messer no: percioche tal quantità è tanto picciola, che quasi non ue lo sarreste amaginare. An u. 1. De gratia ditteccla. Gros. Son comento. Il Comma è ana ottanessima parte di un corpo sonoro: il quale Comma se dividerete in sette parti (come nella partecipatione delle Istitutioni si trova fatto) una settima parte viene ad essere settinario: sono nominato corpo: percioche moltiplicate queste parti tutte per il nume ro settenario: sano 507. Ma perche la differenza, che è tra due settimi è uno quarto, è uno unentiottesimo: questa differenza uiene ad essere la sisso parte di cotal corpo: esseno che moltiplicato 81. per 28. ne risulta 2208. De 51. Questa parte, che è la disferenza gia detta, è tanto picciola, che è quasi lontana dal senso: come io credo. Gros. Credete bene: percioche

percioche si come il V edere non sarebbe capace dell'alteratione di un Numero tale: quan do ad una tanta quantità di Scuți sene aggiungesse, o leuasse uno solamente : cosi l'V dito non potrebbe comprendere un tale accrescimento, ouero diminutione satta in un Corposono. Ne ueramente si potrebbe anco udire: quando udir si uolesse, un intervallo si pociolo posto da per se. Ma quando ascuno intervallo si accrescesse so minuisce di tale quantità : una buona & purgata orecchia lo potrebbe sorse udire. Ma uediamo quel lo, che segue.

### DEFINITIONE. III.

Il Semiditono è consonanza, la quale temperata resta priua della quarta parte di uno Comma.

DRI. Vanno di pari con la Diapente. GLOS, Vanno ucramente. Perche se, per la Trentesima del Secondo giorno, la Diapente nasce dalla congiuntione del Ditono col Semiditono: restando il Ditono nella sua uera forma: bisogna ch'el Semi ditono sia minore di quella quantità istessa che è la Diapente. ADRI. Io intendo: sequitate pure.

### DEFINITIONE. IIII.

Il Tuono maggiore è interuallo; il quale temperato resta sciemo della intera metà del Comma.

loè delle due quarte parti. DES1. Che farà poi del minore? G10s.

### DEFINITIONE. V.

Il Tuono minore è interuallo, il quale, dopo l'essere temperato, uiene accresciuto delle due quarte parti intere del Comma.

ne del nostro Secondo ragionamento, diceste : che il Comma è interuallo, per il quale il Tuouo maggiore sopr auanza il minore : adunque il Comma è la disferenza 'che si trouatra il Tuouo maggiore sopr auanza il minore : adunque il Comma è la disferenza 'che si trouatra il Tuouo maggiore & lo minore . G 10 s. Cosi mi pare , che sia. A D R 1. Adunque se uno sciema la intera metà del Comma: & latro di tanta quanti tà piglia accrescimento: è buon conto da fare questo: che in questa Partecipatione, o Temperamento li Tuoni uengono ad essere quali . Et tanta uiene ad essere la preportione di uno: quanto quella dell'altro. G 10 s. Questo è tutto uero : & gia ue l'hò detto due siate. Ma sommamente mi diletta Messeve lo intendere: che in questa uostra età senile habbia te memoria di ricordarui cosi bene le cose, che si è dimostrato, & che sapiate cosi bene far conto delle cose della Musica, cosa ueramente, che non suote cosi spesso ciere in un uccchio. Et questo mi da tanto contento, che non mi rincrescrebbe mai di parlarui in questa mate ria. Ma andiamo pure auanti.

### DEFINITIONE. VI.

Il Semituono maggiore è interuallo, il quale nel temperamento de gli interualli posti tra le Sedici chorde diatoniche, uiene ad essere maggiore della sua natural forma, di una quarta parte di un Comma.

DL A v. La cosa uà giusta: percioche, se per la Ventesimater a definitione del Secondo, la Diatessaron è maggiore del Ditono di uno Semituono maggiore: è necessario, che essendo accresciuta la Diatessaron per una talparte: & restando il Ditono nella sua uera forma, che il Semituono maggiore riceua un tale accrescimento: se uo gliamo che il Ditono con il Semituono nominato faciano la Diatessaron. G 1 o s. Tutto quel lo, che uoi dite M. Claudio è uero: però seguiterò l'altra proposta: se non hauete alcuna cosa da dire. C L A V. Altro non hò da dire per hora. G 1 O s. Io potrei à queste aggiungere le definitioni de gli altri interualli Composti : i quali uengono in tale temperamento accresciuti, ouero sciemati della loro uera forma. Ma perche questi saranno basteuoli à quello, che io noglio dimostrare : però non noglio di loro dir cosa alcuna. D = s 1. Da quello che hauete detto della Diapason: che in ogni Partecipatione, ò Temperamento resta intera nella sua uera forma & naturale : mi date da intendere : che ella è Regina de gli altri interualli: percioche non uuole ciancie: ma uuole tutto quello, che le peruiene interamente. Però non mi faccio marauiglia, se Aristotele gran Filo sofo ne i Problemi chiama Prob. 35. essa Diapason solamente, & non altro internallo, Consonanza perfetta. Questa non unol part. 19. dare, ne riceuere cosa alcuna: oltra quello, che tiene: onde mi pare, che gli altri interualli siano migliori compagni:percioche si accordano tra loro:& si lasciano (quando si fa con destrezza) trattare come si unole. Il perche si cana, che l'internallo della Diapason sara sempre rationale : & si potrà in ogni luogo, che si trouerà, descriuere con numeri ratio nali: & anco il Ditono con l'Hexachordo minore di questo Temperamento: come hauete detto:ma gli altri non si potranno descriuere con li numeri nominati: & per tal modo resteranno irrationali: di maniera che non si potranno con numeri tali numerare. G 1 0 s. Questo gia ui hò detto di sopra . Ma dopoi che habbiamo definito gli interualli , che sono temperati, o partecipati: uoglio che ueniamo a definire le specie delle Prime consonanze: ma auertite prima: acciò conosciate quello di che ragiono: che

### DEFINITIONE. VII.

Specie è una certa positione, o sito di piu suoni, o uoci:che contie ne in se una propia forma, secondo ciaschedun genere, determinata ne i termini di qual si uoglia proportione: la quale fa cia consonanza.

Est. Qualichiamate noiP rime consonanze? G10s. La Diapason:la Diapente: & la Diatessaron. DESI. Sta bene. GIOS. Douete però sapere, che le specie della Diapason sono sette: quelle della Diapente sono Quattro: & quelle della Dia tessaron sono Tre. Di maniera che sempre si ritrouano essere le loro specie una meno del numero delle chorde, che contengono . Onde Sette sono le specie della Diapason: percioche

osto sono le chorde, che ella contiene : Quattro quelle della Diapente : perche cinque sono le sue chorde : & Tre quelle della Diatessaron: essendo quattro il numero delle chorde, che le danno l'essere. Onde uolendole conoscere, diremo tutto insieme.

#### DEFINITIONE. VIII.

La Prima specie della Diapason è quella, che tra la terza & la quarta chorda: & tra la settima & la ottaua contiene il Semituono maggiore. La Seconda è quella, che lo contiene tra la seconda & la terza: & tra la sesta & la settima chorda. La Terza è quella, che lo contiene tra la prima & la seconda: & tra la quinta & la sesta . La Quarta è quella, che lo contiene tra la quarta & la quinta chorda: & tra la settima & la ottaua. La Quinta è quella, che lo contiene tra la terza & la quarta: & tra la sesta è quella, che lo contiene tra la sessa & la sessa & la sessa & la sessa & la quarta: & tra la sessa & la sessa & la sessa & tra la quinta & la sessa contiene tra la prima & la sestima è quella, che cotal Semituono contiene tra la prima & la seconda chorda: & tra la quarta & la quinta: procedendo sempre dalla parte graue alla acuta.

Cap.12.

LAV. Due cose horani noglio dimandare M. Gioseffo : l'una è : per qual cagione non fatte distintione alcuna di Tuono maggiore & di minore in queste specie:si come hauete fatto nella Terza parte delle Istitutioni. L'altra : onde auiene, che uoi fatte la Prima specie della Diapason quella, che hà il Semituono maggiore tra laterZa & la quarta chorda : & anco tra la Settima & la Ottaua : & fin hora da tutti i Musici è stato tenuto quella esser Prima, che hà il detto Semituono tra la Seconda e la Terza: & tra la Sesta & la Settima: la quale è ueramente la Seconda specie, che hauete definito, nel uostro ordine. G 1 0 s. Quanto alla prima dimanda M. Claudio ui rispondo: che hauendo io ( per schiuare molte difficultà ) da fondare tutto il mio ragionameto sopra la Partecipatione, o Temperamento, che io uoglio dimostrare: nel quale i Tuoni uen gono equali,& non ui è tra loro alcuna differenza di maggiore & di minore : non importa, che io non faccia cotale differenza: purche la sapiate dalle mie Istitutioni, che mi hauete allegato:tanto pi 1, per esser tale differenza incognita al senso:quantunque dalla Ra gione sia troppo ben conosciuta, ma basta hora che uoi conosciate la differenza del Tuono da quella del Semituono : la quale , ſenZa alcun dubio,è manifeſta, per la molta differen-Za, che si troua tra l'uno & l'altro. Ma quanto alla Seconda dimanda: uoglio che sapiate:che questo che io f`o:non lo faccio senza ragione,& le cagioni,che mi muouono sono mol te :le quali si ridurrano finalmente in una :la quale è questa : Accioche le cose della Musi ca siano ben regolate, & intese per quel uerso; che intender si debbono. Et accioche uoi le sapiate: ui dico la Prima essere: Che hauendo dimostrato nelle Istitutioni: che dalla Diuisione harmonicamente fatta della Diapason nelle sue parti : per quanto comporta la natu ra della cosa;nasce uno ordine de internalli : nel primo de i quali, che è il piu grane si ritroua il Tuono maggiore: nel Secondo il minore: & nel Terzo il maggior Semituono. Simi gliantemente di nuouo nel Quarto è collocato il Tuono maggiore : nel Quinto il minore:

2. par. cap.

nel Sesto ancora il Tuono maggiore : & nel Settimo & ultimo posto nell'acuto si troua il Maggior semituono: chiaramente compresi, che tale Diapason: divisa secondo la natura del Numero harmonico : è collocata tra le nostre moderne chorde C. D. E. F. G. a \. & c: & anco era la prima Diapason, che naturalmente era considerata nella Musica. Onde fui sforkato da ogni ragione a credere : che esfendo prima ; tra l'altre, le quali (perloaggiungere delle chorde. r. A.& and graue & d.e.f.g. & a a con molte altre nel l'acuto ) nascono dopo questa: che anco donesse tra tutte l'altre tenere il primo luogo : & che essendo in questo Genere d'ogni altra piu naturale : ella douesse etiandio tenere il nome di prima Specie: & che l'altre, che à questa succedeuano di mano in mano: il loro luogo tenessero: secondo che per ordine erano collocate : & che hauessero i loro principij nelle chorde significate & notate per le Sette prime letere, che ui ho mostrato. Questa adunque è stata la prima cagione, che ui ha mosso à far questo. C LAV. Che ne dite uoi Messe re? parmi che à questo non si possa contradire per alcun modo. ADRI. In uerità che non si puote: & parmi che M. Gioseffo habbia una grã ragione. Et per dirui il uero: non era cosa nella Musica, che mi paresse piu strana di questa. Percioche hauendo noi quest'or dine de uoci V t. Re. Mi. Fa. Sol. & La. erapur contra il douere, che la Prima specie di tutte le Prime consonanze hauesse ad incominciare nella Seconda uoce, & non nella Prima di tale ordine però sommamente ho in piacere, che M. Gioseffo uoglia ragionare di questa cosa: & che sia entrato in questa buona opinione di ordinare questo disordinato or dine. G 1 0 s. Messere:mi allegro molto, che à uoi piaccia questo mio pensiero. Onde hauendoui sempre conosciuto per huomo d'intelletto & di giudicio : non mi poteua capire nell'animo, che le cose fatte con ragione ui hauessero à dispiacere. Però uoglio seguitare al legramente la Seconda cagione: la quale è quella istessa, che ha mosso uoi. Perche hauendo i nostri Maggiori ridutto l'ordine delle chorde musicali in Hexachordi : & hauendoli attribuito quell'ordine de Voci , che nominato hauete:piu tosto bisognaua dar principio a queste Specie nella prima uoce V t: che nella Re, che è la Seconda: accioche quado si peruie ne alla Quarta specie al modo loro: non si hauesse à ritornare in dietro: & incominciare nel Quarto luogo di tale ordine dalla noce V t:la quale, per ogni douere, dourebbe tenere il primo,& non l'ultimo luogo : come uedete fatto nella loro Quarta specie di tutte le prime Consonanze. Questa adunque fu la seconda cagione. FRAN. Questa è cagione ragioneuole. G 10 s. La Terza cagione fu: che oltra quello, che hò detto: il quale è tutto fatto con ragione : uedeua, che ponendo per fondamento di queste Specie la Prima chorda della nominata divisa Diapason: & applicandole ( per parlarvi almodo prattico ) le uociVt. Re. Mi. Fa. Sol. & La : lasciamo stare da un canto, che queste Sillabe seruino alla memoria: per ricordarsi, che la Frima è il fondamento della Prima specie di ciascheduna delle nominate consonanze: & la Seconda quello della Seconda: & cosi l'altre per ordine: hauereßimo etiandio in questa Prima specie adunate tutte le Specie dell'altre consonan-Ze nominate : le quali ordinatamente hauerebbono il loro principio & fondamento nella C,prima chorda della desta Diapafon: & nella V t prima fillaba del nostro Hexachordo: il che tornarebbe sommamente bene: & meglio di quello, che hanno fatto i nostri Antichi: i quali hauendo prima collocato la Prima specie nella chorda A: & nella sillaba Re: quan tunque seguitassero poi: & iltutto li tornasse commodo: tuttauia non poterono porre le spe cie della Diapente in cotal modo l'una dopo l'altra: percioche la Seconda specie non poteua cadere tra la chorda de la F: Onde furono costretti ad incominciare nella chorda D: & seguitare di mano in mano. Ma non potero gia dar principio alle specie delle loro Diatessaron in cotal chorda: percioche la Terzaspecie a patto alcuno non può cascare tra la chorda F & la \:effendo che (come sapete:& come lo chiamate) è un Tritono: il quale è interuallo dissonantissimo nella Musica. ADRI. Questo è pur troppo uero, & ueramen te ui dico, che quest'ordine è molto necessario: prima per regolare & dricciar bene le cose. della Musica: & dipoi è utile per la memoria delle cose : come hauete detto : però laudo molto questa cosa. Et se bene ad alcuno nella prima uista questa cosa parerà forse difficile & amara: non dubitate, che l'uso farà facile & addolcirà il tutto . G 10 s. Cosi credo

Messere. Mala Quarta cagione, che mi ha mosso è questa: perche io uedeua di potere as commodare i Modi, o Tuoni, che sono (come ui potete ricordare) Dodici: l'uno dopo l'altro per ordine naturale, & non interrotto: come fin hora si è fatto. Essendo che accommodando, o attribuendo il Primo modo alla prima Diapason C & c:& alla prima uoce V t: seguendo l'altre sillabe, o uoci: & gli altri Modi per ordine: le chorde loro finali ordinatamente ueniuano C.D.E.F.G.& a. & le Modulationi loro con bello & regolato or dine ue niuano à finire nelle uoci V t. Re.mi. Fa. Sol. & La: come potrete à suoi luoghi uedere. Et le Sedici chorde. T. A J.C. D.E.F.G.a. J.c.d.e.f.g. & a a: uerranno a contenere esi Modi tutti:tanto gli Autentichi, quanto li Plagali : senza auanzare chorda alcuna : oltra quelle delli detti Modi. L'utile & il commodo adunque che apporta quest'ordine:per quel lo che mi pare:mi fece entrare gia molti giorni sono in questo pensiero. Questi m'inuitaua no: & persuadenano; la ragione mi dana animo & essortana: & la natura istessa della co (ami costringeua & facea violen a.Il che scorgerete da quello, che son per dimostrarvi. Di modo che se mai per il passato in questo hebbi aliro parere: & hebbi animo di seguitare gli Antichi: hora in tutto & per tutto mi rimuouo. FRAN. Molte fiate di questi ordini di Specie mi son forte merauigliato tra me stesso: & non sapea ritrouare altra ragione : se non che i Nostri maggiori hauessero così uoluto. Ma molto mi sono piaciute le ragioni che hauete detto : le quali ( se bene altro non portasse ) porterò meco à Ferrara, come cose bel le & noue.et ui prometto che le porremo in prattica con tutto il nostro potere. G 10 s. Non noglio pero che crediate, che io noglia essere destruttore delle cose de gli Antichi: percioche non hebbi mai questo tanto tristo pensiero: ma noglio bene, che pensate: che lasciando le cose loro nelloro essere: le uerro à mutare solamente secondo certi accidenti: come è di Primo & di Secondo, senza alcun'altra alteratione della loro sostanza: & cercarò sempre di facilitare le cose di questa scienza. Ne ui pensate ancora, che io possa fare altramente: essendo che qual si uoglia Specie di consonanza: quanto alla sua forma è sempre immuta bile & inuariabile : ma quanto poi a qui accidenti:li quali anco fono estrinfechi : come di prima,o seconda:o di graue,o di acuto: si può senza alcuna alteratione quanto al nome ua riare. Et nolete nedere, che cosi sia: pigliate qual si noglia Diapason: & datele nome di Pri ma,o di Seconda: come meglio ui piace: tale accidente non haura forza di farle uariare forma.Percioche se uoi le attribuisti mille & poi mille nomi: & là riportaste, ouero le deste mille luoghi uariati:mai ella si cambiera di forma & sostaza:ma resterà sempre quella: essendo che il nome di Primo , ò di Secondo nasce da pura Relatione : la quale tra gli altri accidenti è debolissimo: & estrinseco delle cose ridutte in uno ordine. Onde tale relatione si può ad ogni nostro piacere mutare: senza uarietà alcuna della Forma, ò della Sostanza delle cose. Ma se in lei si rimouerà alcun'i nono ò Semituono: trasportadolo nerso l'acuto, ò uerso il graue:non è dubio, che tale Diapason non sarà come ella era di prima: ma cambierà la prima forma in un'altra. Percioche sarà mutata nelle cose intrinseche & essentia li.Onde per ritornare à dire qualche cosa al proposito; dico: che se alla Diapason D & d hò dato il Secondo luogo nell'ordine delle sue specie: et alla C et c il primo: per questo, ne l'una ne meno l'altra ho mutato di forma en di effentia : ma sono nel primo loro essere. Et se gli Antichi attribuirono alla Diapason posta tra Proslambanomenos en Mese la primasbecie di essa Diapason: lo fecero, p che la Prostabanomenos era la prima chorda dell'ordine de i loro Suoni: la onde era il douere che in cotal chorda, come prima d'ogni altra dessero principio alle loro Specie: tanto piu: perche non hebbero mai in consideratione; che la nomi nata Diapason fusse divisa in harmonica divisione, o non: come habbiamo noi: & cio non senza proposito. Essendo che hauendo noi al loro ordine aggiunto un'altra chorda nel gra ue:la quale chiamate Gamma ut: & considerando la detta Diapason C & c al modo nomi nato dinifa: fa dibifogno, che di lei habbiamo altra consideratione. De s 1. In uerità che è cosa ragioneuole & lodeuole molto : che siete entrato in questo honorato pensiero, degno da effere abbracciato da ogni uno: perche mi pare à uedere, che hauerete accommodato molto gentilmente le cose della Musica. G 1 0 s. V 1 noglio ancora aggiungere oltra l'altre una cagione, che mi spinse à nolere tenere quest ordine: la quale hor horra mi è souenuta:

& è questa: perche dall'ordine che di queste specie delle prime Consonanze fatto in cotal maniera:io poteua ordinare li Modi l'uno doppo l'altro, secondo la mente de gli Antichi: Percioche accommodando il Primo modo alla Prima nostra Diapason C & c:et il Ter Zo alla D et d: et gli altri poi per ordine: io ueniua ad accomodare questi tre modi a i loro tre primi et principali: si come il Primo al Dorio, il Secondo al Frigio et il Terzo al Lidio: i quali sono distanti l'uno dall'altro per un Tuono:nel modo,che sono i Modi di esi Antichi. DESI. E' uero quello, che dicete: et per quello, che mi ricordo, l'hò ueduto appresso di molti Autori: tanto Greci, quanto Latini. G 1 0 s. Viricordate bene: et di questo forse che io ne ragionerò un' altra fiata: secondo che mi uerrà l'occasione. Ma questo per hora ui potra bastare: per farui lasciare da un canto le maraviglie : se pure alcuna in uoi ne hauete:che ui potrebbe auenire intorno questa cosa. A DRI. Io per me ne son fuori:perche le ra gioni, che hauete addutto mi costringe à confessare, che questo sia ben fatto. C L A V. Que sta cosa è troppo ragioneuole: et li uorrebbe assai cotrary à distrugerla. Che ne dite uoi M. Francesco? FRAN. Questo è uero, senza contradittione alcuna. Onde piacendoui M. Gioseffo: seguitarete il resto: che ui ascoltaremo attentamente. G 10 s. Così uoglio fare: poi che io uedo, che'l mio parlare ui è in piacere, Ma ui uoglio prima dire: che sopra di questa cosa li sarebbe da dire assai: però uoglio hauer fatto fine, et se'l ui resterà qualche dubio intorno à questa materia delli Modi: potrete (leggendo la Quarta parte delle mie Istitutioni) d'ogni dubio, che ui potesse occorrere, pienamente essere risolti. Des 1. Stà bene. G 1 0 S. Passarò adunque à dirui dell'altre Specie.

### DEFINITIONE. IX.

La Prima specie della Diapente è quella, la qual contiene tra la terza & la quarta chorda il Semituono maggiore. La Secon da è quella, che lo contiene tra la seconda & la terza. La T'erza è quella, che lo contiene tra la prima & la seconda. Et la Quarta quella, che lo contiene tra la quarta & l'ultima: andando sempre dal graue allo acuto.

DRI. Afè che la cosa ua bene: & è cosa molto sacile da intendere. Però passate piu innanzi. G10 s. Cosi sarò: et uerro a desinire lespecie della Diatessaron: in questo modo.

DEFINITIONE X.

La Prima specie della Diatessaron è quella, che contiene il maggior Semituono tra la terza & la quarta chorda. La Seconda è quella, che lo contiene tra la seconda & la terza. Et la Terza è quella, che lo contiene tra la prima & la seconda: procedendo sempre dal graue all'acuto.

FRAN. Questo è quanto alle specie delle Prime consonanze: & mi piace che la prima specie di ciascheduna habbia principio inuno luogo istesso: ma in che cosa une ne scruirete di esse ? per uostra se di cao s. Non senza cagione le ho poste in quesio luogo. Et uoi sapete pure: che li Modi, di Tuoni moderni pigliano la forma loro, come sacenana anco gli antichi: da queste specie: ne per aliro ai tempi nostri sono l'uno dall'aliro disferenti: se non per l'Harmonia, o Modulatione piu tosto, che usci-

scono da esse. FRAN: Hora u'intendo. Perche uolendo ragionare di esti : uolete che ciascheduno si conosca da esse, come da parti principali, che li compongono. G 1 0 s. Co si è. Però accioche meglio intendiate quello, che ui son per dire: uoglio definirui il Modo,o Tuono, che lo uogliate chiamare: & dirui: che

### DEFINITIONE, XI.

Modo è Forma, ò Qualità d'harmonia: che si troua in una delle Sette specie della Diapason: modulata per quelle specie di Diapente, & di Diatessaron: che alla sua forma sono conueneuoli.

4.par.cap. 10.& 11.

Es 1. Sono Dodici questi Modi:per quello che mi ricordo, che scriuete nelle Istitu tioni. GIOS. Tanti sono ueramente. DESI. Volete uoi porre la definitione di ciascheduno, accioche si conoscano separatamente l'uno dall'altro? G 10 s. Ben sapete. Perche è cosa molto necessaria. Ma uoglio che sapiate: che uolendo procedere secondo l'uso & la ragione ancora: si dividono in due parti : nella Prima si pongono quelli, che sono contenuti nella Diapason divisa in una Diapente & in una Diatessaron : di maniera che questa tenga la parte acuta, & quella la parte graue della divisione : la quale 4. Par.c.9. si chiama ( come lo dichiarai:nelle Istitutioni: & lo dichiarirò anco ) divisa harmonica mente. Et nella Seconda si pongono quelle, che sono contenute nella Diapason divisa mede simamente nelli due nominati interualli di maniera, che siano in essa al contrario di quel lo, che sono posti & collocati li primi: cioè che la Diapente stia nella parte acuta: & la Dia tessaron nel grave di tale Diapason.Onde da tale divisione si chiama divisa arithmeticamente. Il perche diremo.

### DEFINITIONE, XII.

La Diapason è detta, essere harmonicamente diuisa: quando da una mezana chorda è partita in una Diapente & in una Diatessaron: di maniera che la Diapente sia collocata nella parte graue di essa: & la Diatessaron nell'acuta.

DRI. Questo è manifesto da quello, che hauete piu uolte detto nelle Istitutioni. A Dr. 1. Questo è manifesto da queno , che hauere pru uoue uesso neue spontomo. Onde non si può negare à patro alcuno, che cosi sia : pero passate all'altra desimitio ne, quando ui piace. G 1 0 s. Aquesta aggiungeremo : che

### DEFINITIONE. XIII.

La Diapason è detta essere arithmeticamente diuisa in due parti:quando da una mezana chorda in tal maniera è partita, che la Diatessaron occupi il luogo graue: & la Diapente l'acuto tra esta, in tale divisione.

DRI. Queste cose sono manifeste anco da quello, che dimostrato hauete : imperoche la Decimasettima proposta del nostro Primo ragionamento (se ben mi ricordo ) dimostrà: che l'interuallo Duplo nasce dalla congiuntione delli due maggiori Super particolari : Sesquialtero, & SesquiterZo : & la Decimaottaua dimostra, che aggiunti insieme questi due , costituiscono la Proportionalità harmonica. Onde essendo l'internallo Duplo la forma della Diapason : & lo Sesquialtero quello della Diapente : & lo Sesquiterzo quello della Diatessaron: aggiunti insieme questi due ultimi: necessariamente costituiscono questa proportionalità. Il che ne segue anco, quando essa Diapason è diuisa al modo detto nella Definitione nelle due nominate parti da una chorda mezana. Cosa che niuno sano di giudicio è per negare. FRAN. Ne questa si potrà negare Mes sere:parlando della Diapason arithmeticamente diuisa,come dice la Desinitione:percio che dalla Duodecima proposta del Secondo ragionamento si uede dimostrato: che tra que sta Arithmetica progressione 4, 3. 2. si troua la Dupla 4 & 2 : che è la forma della Diapason, diuisa dal 3. in due parti : cioè in 4 & 3, che è la Sesquiterza : la quale è la forma della Diatessaron : & in 3 & 2 Sesquialtera : che è la forma della Diapente. Et perche (come ho detto piu uolte) il numero maggiore di qual si uoglia ordine di proportioni Musicali rapresenta la partegraue, o la maggior chorda di qual si uoglia dinisione . Però non si può negare, che occupando la Diatessaron collocata tra i termini 46 3, la parte piu graue: che la Diapente posta tra 3 & 2, non tenga la parte piu acuta nel la Diapason diuisa in cotal maniera, & che ella non sia diuisa in Arithmetica proportio nalita. ADRI. Questo è uero. GIOS. Ma per uenire alla definitione di tutti quelli Modi,che sono nella prima parte delle due nominate : definiremo prima tutti li Modi insteme : di poi desiniremo tutti quelli , che sono contenuti da numero Impare: si come il Primo:ilTerZo:il Quinto: il Settimo:il Nono: & l'V ndecimo. Il che fatto definiremo quelli, che sono di numero Pari: si come sono il Secondo: il Quarto: il "esto: l'Ottauo: il De cimo : & lo Duodecimo.Onde li primi nominaremo ( come dalli Prattici sono chiamati ) Principali, ouero Autentici: ma gli altri diremo Non principali, Laterali, ouer Plagali : percioche sono posti al lato delli primi . Definiamo adunque tutti li primi insieme con tutti li secondi à questo modo.

### DEFINITIONE. XIIII.

Il Primo modo è quello, che è contenuto tra la prima specie della Diapason harmonicamente diusa. Il Secondo è quello, che è collocato nella quinta specie arithmeticamente partita. Il Terzo è quello, che è posto tra la seconda specie diussa harmo nicamente. Il Quarto è quello, che è situato tra la sesta specie diussa etiandio arithmeticamente. Il Quinto è quello, che è posto tra la Terza specie harmonicamente partita. Il Sesto è collocato tra la settima specie diussa arithmeticamente. Il Set timo è quello, che ha luogo tra la quarta specie harmonicamente partita L'Ottauo è quello, che fi troua tra la prima specie della Diapason arithmeticamente tramezata. Il Nono è quello, che tra la quinta specie della Diapason diussa harmonicamente.

monicamente si trouacollocato. Il Decimo si troua tra la seco da specie arithmeticamente diuisa. L'Vndecimo è posto tra la sesta specie pur divisa harmonicamete. Et lo Vndecimo è collocato tra la terza specie diuisa in arithmetica progressione.

L A v. Non credo che ui sia nella Musica cosa piu oscura & piu difficile da inten dere, che quella delli Modi: secondo l'uso de gli Antichi: percioche non si uede di loro pure uno essempio al mondo : & dell'altre cose si uede almeno un poco di ri tratto: si come uediamo ne gli Antichi edifici, iquali appartengono alla Scienza dell'Ar chitettura: che se bene alcuno di loro non si uede nella sua perfettione : si troua almeno la sua pianta: dalla quale si puo trare qualche cognitione della sua forma. Ma di quello, che si troua in questa materia delli Modi: piu tosto genera confusione, che scienza. G 10 s. Veramente che è pur così . Vedete di gratia, gia che siamo in questo proposito, leg-Mnsice li. gendo Boethio in questa materia: che costrutto ne potete cauare: & che distintione sar po 4·cap·14· tete di questi Modil'uno dall'altro, da quello che scriue? Essendo che uuole, che facendo si acuto tutto l'ordine dell'Hypodorio per un Tuono : restando quelli interualli istessi primi nel primo loro esfere: senza lasciaruene alcuno: si generi il modo Hypofrigio. Et facendo questo ordine di nuovo piu acuto di un Tuono, simigliantemente senza rimouere alcuno internallo delli primi, fi faccia il modo Hypolydio: & cofi gli altri di mano in mano: facendoli l'uno piu acuto dell'altro,o piu graue di un Tuono,o di un Semituono: senza alte ratione alcuna del primo ordine. DESI. Parmi cosa molto strana, che Boethio pigliasse questo errore. G 1 0 s. Questo si fa noto dalle sue parole, & da gli essempij, che pone: & non si può negare. M a non è da marauigliarsi: percioche ogni uno si può inganare nelle cose, nelle quali non è molto prattico: come forse era Boethio. Et che li Modi fussero distanti l'uno dall'altro per un Tuono, o per un Semituono: in questo non ui è inganno alcu no:percioche è conforme à quello, che scriue Tolomeo nel cap.10. del Lib. 2. della Musica. Onde si uede ,che i nostri hanno errato à nominare Dorio quel modo,che appresso loro chia mano Primo: Frigio quello, che nominano Terzo: et Lidio quello, che addimadano Quin to.Percioche il Primo è distante dal Terzo per un Tuono: & questo dal Quinto per un Se mituono: come è noto a tutti quelli, che effercitano la Musica . La onde bisogna, uolendosi affrontare con gli Antichi ne i nomi almeno: chiamar Dorio quello, che in questo nostro ra gionamento chiamo Primo: che è contenuto nella Prima specie della Diapason diuisa harmonicamente : la quale di fopra hò definito : Frigio quello, che chiamo Terzo: il quale è contenuto nella Seconda specie : & Lydio quello, the addimando Terzo , the è contenuto tra la TerZa specie : essendo che così intesi , saranno posti per ordine , secondo la mente di questi due nominati Autori cellebratissimi. Et questo sarà ueramente ordine naturale: percioche ad ogni chorda del nostro Hexachordo, senza interrompimento alcuno si potrà commodamente attribuire il fine di due Modi: l'uno Pare & l'altro Impare. Di maniera che il Primo sarà distante dal Terzo per un Tuono: questo dal Quinto per un'altro: & il Quinto dal Settimo per un Semituono. Et forse non sarà detto male il dire in questo nuouo ordine, che l Primo sia il Dorio, il Terzo il Frigio: il Quinto il Lydio: il Settimo il Misto lydio, o Lochrense: il Nono lo Ionico : & l'Vndecimo l'Eolio: come ordine piu conforme alla mente delli due nominati autori , & di molti altri ancora . D E s 1. In uero li tre primi Modi sono lontani l'uno dall'altro per un Tuono: onde non sò uedere con che fondamento i Nostri chiamassero a puto Dorio il Primo loro: che uerrebbe ad essere il Terzo uostro: & il Frigio illoro Terzo: che uiene à corrispondere al uostro Quinto: & così gli altri. Ma sia co me si uoglia, no bisogna attendere hora alli nomi: ma alle cose. Però mi piace sommamente l'ordine, che hauete proposto di tenere: ma guardate di gratia, che nonsi confondiamo. G 10 s. Non ui sarà confusione alcuna: quando ui terrete à memoria questo: che quando parlero

parlerò in questo ragionamento delli Modi: sempre intenderò di quelli, de i quali ni son per parlare: seivondo la proposta: che sono posti i uno dopo l'altro per ordine naturale co no intervotto. Ma quando nominerò uno di quelli, che sono contenuti nell'ordine interrotto sempre gli aggiungerò qualche parola: dalla quale potrette intendere quello, chi ouosito dire. De 51. Per qual cagione detto hauete ordine interrotto? Go 10 5. Perche quelli non sono posti l'un dopo l'altro per ordine tutti immediatamente. Ma il Quinto de gli Impari, che è il loro Nono in ordine, è distante dal Sesso, che è il loro Vndecimo per un semiditono: onde ui cade in mezo una chorda, alla quale non è applicato Modo alcuno. De 51. Son sa tissatto, che ui ho da dire: per poter ragionare con qualche sondamento è: che.

#### DEFINITIONE. XV.

Modo Principale, ouero Autentico è quello, che è contenuto tra le chorde di una delle Sette specie della Diapason, diuisa harmonicamente da una Chorda mezana nella modulatione di una Diapente & di una della Diatessaron: si come è nell'ordi ne loro naturale il Primo: Terzo: Quinto: Settimo: Nono & l'Vndecimò.

LAV. Questo s'intende bene: & molto diligentemente date da intendere quello, che sia Modo con queste desinitioni: il che da alcun'altro non è stato satto: però seguitate à dichiararci quello, che sia il Non principale: ò Plagale. G1 0 S. State adunque ad udirmi.

#### DEFINITIONE. XV I.

Modo Non principale, o Plagale è quello, che è collocato tra le chorde di una delle Sette specie della Diapason: diuisa arithmeticamente da una chorda mezana in due modulationi: in quella della Diatessaron posta nel graue: & in quella della Diapete posta nell'acuto: sicome sono nell'ordine loro il Seco do: il Quarto: il Sesto: l'Ottauo: il Decimo: & lo Duodecimo.

Est. Noi sapiamo quello, che sia diuissone harmonica & arithmetica: però queste desinitioni ci sono facili. Onde potrete passare à wostro bel piacere à dirci qualche altra cosa. G 10 S. Sapiate adunque, auanti che si uada piu oltra: che

#### DEFINITIONE XVII.

La Chorda uera finale di qual si uoglia Modo, tanto Principale, quanto Non principale: è la grauissima della sua Diapente.

Est. E necessario, che ogni cosa habbia il suo sine: onde bisogna, che anco li Modi habbiano una chorda, nella quale ciascheduno habbia regolarmente à terminare. Ca o o o o supente: sia poi posta nella parte piu grane, oueramente nel meso della Diapason: che questo non sa ca so. Ma perche le chorde delli Modisono altramète denominate dalli Nostri, di quello, che accuano gli Antichi: però non sarà male il porre una desinitione: dalla quale comprendere si possi alla considera delle chorde antiche, à quale delle Moderne corrisponda: con sa questa.

#### DEFINITIONE. XVIII.

I Nomi moderni di tutte le Voci, ò Suoni, ò Chorde delle Modu lationi: incominciando dalla grauifsima: & falendo per ordi ne alla acutifsima: i quali corrifpondono alli nomi antichi: fo no questi.

| 2. A. Rc. 3. L. Mi. 4. C. Fa. Vt. 5. D. Sol.Re. 6. E. La. Mi. 7. F. Fa. Vt. 9. a. La. Mi. Rc. 10. L. Mi. 11. c. Sol. Fa. 12. d. La. Sol. Rc. 13. e. La. Mi. 14. f. Fa. 15. g. Sol. Fa. 15. g. Sol. | Hypo prolambanomenos. Prollambanomenos. Hypate bypaton. Lychanos hypaton. Hypate meson. Lychanos meson. Mese.  Parmypate meson. Mete diczeugmenon Trite diczeugmenon, Trite dyperboleon. Paramete hyperboleon. Nete hyperboleon. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Es 1. Queste chorde, per quello ch'io uedo, non sono piu di Dicesette: & pure io odo alle fiate dive da uoi altri Musici: che sono alcuni Canti: che trappassano questo numero: & arriuano al numero di Venti, & piu oltra ancora. Da che nasce adunque M. Giosesso, che non hauete uoluto porre mazgior numero di chorde, di quello

quello che hauete posto ? G 1 0 s. Perche questo numero è bastante à dimostrar tutto quel lo, ch'io uoglio dire in questo ragionamento. Essendo che comprende di punto tutti li Dodici modi, senza auanzarne alcuna. Et la chorda I: la quale è detta da i Nostri Gammaut, ho circonscruta con questo nome Hypoproslambanomenos: che è tanto, quanto s'io dicesse: Sotto proslambanomenos: accioche tutte habbiano le sue corrispondenti : percioche i Greci non haueano fotto la loro Proflambanomenos chorda alcuna. Et fu necessario, che ella fusse aggiunta da i Nostri: perche col suo mezo si uiene a fare acquisto di uno Hexachordo intero nella parte graue di quest'ordine: come chiaramente si uede. Ma che non si possa trappassare il numero delle mostrate chorde colui che lo credesse sarebbe in manifesto errore:essendo che la Prattica ci dimostra il contrario: poi che ad ogni chorda qual si uoglia delle mostrate se ne può sempre aggiungere un'altra nel graue, o nell'acuto: che corrisponda per una Diapason: ¿ si può circonscriuere con le medesime letere: come si uede appresso di alcuni: che di queste cosè hanno lungamente scritto. Ma accioche non manchiamo in cofa ueruna, che facia dibifogno in questo nostro negotio: definiremo questa chorda aq giunta,& diremo.

#### DEFINITIONE. XIX.

La Υ΄σοπροσλαμβανόμενος, ouer Gammaut, è chorda grauissima dell Ordine diatonico aggiunta alla Προσλαμβανόμενος, & distan te da essa per un Tuono.

A perche i nostri Moderni hanno diuiso i loro Ordini de suoni, no come hano fatto gli Antichi per Tetrachordi:ma piu ragioneuolmete p Hexachordi:come disi nelle.Istitutioni:i quali cotegono le chorde di tutte le specie dalla Diatessaro:inco minciando dalla graue, uenendo uerso l'acuta: o per il contrario: & la uariet à che possono partorire le chorde delli Tetrachordi: però fà dibisogno aggiugere alle Quindeci chor de del Monochordo diatonico un'altra chorda gravisima : la quale i Nostri chiamarono Gamma ut : per quella ragione, che io disi nel Cap. 30 della Seconda parte nominata. Et quantunquei Latini prattici habbiano chiamato iloro Hexachordi col nome di Natura:di 📮 quadro:& di b molle:come nel.Cap.2. della Terza parte dimostrai:tuttania no uoglio partirmi al presente dall'uso & nome de gli Antichi : essendo che li uoglio nomina re col nome delli Tetrachordi,che conteneranno nelle loro quattro chorde piu acute di ciaf cheduno: secondo il costume di quelli, che hanno speculativamente ragionato delle cose del la Musica.Onde si come cinque sono li Tetrachordi cotenuti nel numero delle Sedici chor de del nominato Monochordo: cosi saranno etiandio Sei li Hexachordi. Ma sapiate pri ma: che

DEFINITIONE. XX.

Hexachordo è un'Ordine di Sei chorde, che contiene Quattro Tuoni & uno Semituono maggiore nel Terzo luogo: & con tiene tra le sue Quattro chorde piu acute l'uno delli Tetrachordi de gli Antichi:dal quale ello piglia il suo nome.

Et

3.par.cap.

T come hò detto ancora sono Cinque. Et se bene Sei sono le sue specie: come hò dimo state strato nelle Issistato nelle Issistato et el el maggiore & Tre del minore Hevachor dostut tatia in questa desinitione un comento en il maggior Semituono collocator ta al Terza & la 2 uarta chorda: un cominciando, come fanno i Pratici, dalla uoce VI: & se quendo l'altre per ordine: come poco sa nella Decimanona desinitione hò dimostrato. Il che un cominciando dal primo: dico.

#### DEFINITIONE. XXI.

Il Primo Hexachordo: è quello, che è collocato nel primo & gra uissimo luogo dell'ordine Diatonico: & ha principio nella chorda Hypoproslambanomenos: ouer Gammaut: seguendo Proslambanomenos, Hypate hypaton, Parhypate hypaton, Lychanos hypaton & Hypate meson per ordine: il quale dal Tetrachordo hypaton, che contiene è nominato Hypaton: cioè Principale.

Dx 1. Chiaramente fi comprende, che ello contiene il nominato Tetrachordo inte ramente: & dalla den ominatione, che hanno le fue chorde comprendiamo tutte le specie della Diatesfaron: che sono Tre: ciò VI.re.mi.fa: parlando pratticamen te: & intendendo tali specie: come uolete, che qui s'intendino: Re.mi.fa.fol. & Mi.fa.fol. la.Onde mi piace questo uostro ordine: & ui prego à seguitare il resto. G108. Ascoltate adunque

#### DEFINITIONE, XXII.

Il Secondo Hexachordo è quello, che hà il suo principio nella Parhypate hypaton: seguendo per ordine l'altre: Lychanos hypaton: Hypate meson: Parhypate meson: Lychanos meson: & Mese: & è nominato Meson, è Mezano: dal Tetrachordo in tero, che contiene.

LAV. Questo suo tetrachordo è il Meson: s'io non fallo. G108. E'uero : onde uerremo al Terzo.

#### DEFINITIONE. XXIII.

Il Terzo Hexachordo è quello, che hà il suo principio nella chor da Lychanos meson: & seguendo l'altre, Mese Paramese, Tritediezeugmenon. Paranete diezeugmenon; & Nete diezeugmenon: il quale chiamiamo Diezeugmenon: ouero Separato per il Tetrachordo, che interamente contiene.

FRAN.

RAN. Questo etiandio dalle quattro chorde del Diezeugmenon è così detto : per quello che dice la Ventesima prima desinitione,poco sa proposta. G10s. Bensape te. Ma l'altro si desinirà a questo modo.

#### DEFINITIONE. XXIIII.

Il Quarto Hexachordo è quello, che incomincia nella chorda Tritediezeugmenon, seguendo l'altre Paranetediezeugmenon, Netediezeugmenon Trite hyperboleon, Paranete hyper boleon, & Nete hyperboleon: & si chiama Hyperboleon, ò uogliamo dire Eccellente.

DR 1. Anche questo dalle quattro chorde ultime, che hauete nominato , è detto della Hyperboleon. G 1 0 s. Così è : ma.

#### DEFINITIONE. XXV.

11 Quinto Hexachordo è quello, che hà il suo principio nella Parhypatemeson:seguedo la Lychanosmeson, la Mese, la Tri tesynemennon, la Paranetesynemennon, & la Netesynemen non: & è chiamato Hexachordo synemennon: è Congiunto.

T questo è quello Hexachordo, il quale chiamiamo di b molle. Percioche, parlan doui come prattico, la noce del Fa è contenuta nella Quarta chorda: la quale è circoscritta da questa letera rotonda b: come ui dimostrai nella Decimanona de finitione di hoggi: che è la Decimasettima chorda posta in quell'ordine. Adr. E. Euero. GIOS. Quello che ui hò da dire al presente: per poterui ragionare le cosè con fundamen to ; sara: che

#### DEFINITIONE. XXVI.

Ogni Interuallo si dice esser fatto maggiore, ò minore di tanta quantità, quanta è la proportione della parte, che si aggiunge, ouer si leua dal suo Tutto.

LAN. Dichiarateci questa, ui prego. GIOS. E cosa honesta. Sia adunque la linea ab diuisa in dieci parti: di maniera che c b ne contenga noue: & db otto. Si
migliantemente e b ne contenga sette, & sia per essempio tra c b & db la propor
tione Sesquiottana. Aggiungo a c alla c b, onde ne nasce a b: uedete, che l'interuallo c
d& db e fatto maggiore di tanto, quanto e la proportione, che si troua tra ab & cb. Et
perche ella è Sesquinona: però c b & db è fatto maggiore tra ab & db di una Sesquinona proportione. Et questo è quanto allo accrescere del termine maggiore, che contiene la
proportione Sesquiottaua. Ma quanto al decrescere del minore, dico: che se noi lasciare-

mo da un canto la parte de della d b: non è dubio,che resterà e b.Onde dico,che la propor tione,che si troua tra c d & d b: la quale è Sesquiottaua: è fatta maggiore di tanta quantità,quanta è quella,che si troua tra d b & e b.Et perche d b & e b è Sesquisettima: però



l'internalloc b & d b è fatto maggiore per la chorda e b di una proportione Sefquifettima. Et questo sia detto quanto al farsi maggiore. Ma quanto al farsi minore sia di nuovo l'internallo a ciciò se noi saremo minore la ab di tanta quantità, quanta è a c:ne resterà c b & d b & ab & d b urrà minore di tanta quantità, quanta è a c:ne resterà c b & d b & ab & d b urrà minore di tanta quantita, quanta è quella, che si troua tra ab & b b. Simissitantemente se aggiungeremo c b à db minor termine dell'internallo a b:senZa dubio uerrà c b : onde diremo ab & db esser satta minore di tanta proportione, quanta era quella, che si ritroua tra c b & db. Et perche questo non è molto dissicile da intendere però passaremo all'altra dessintione. C L A v. Potete s'arlo sicuramente. G 1 0 s. V enendo adunque à seguitar quel lo, che bisogna: dico.

#### DEFINITIONE. XXVII.

Ogni Interuallo si dice farsi più graue, ò piu acuto di tanta quan tità, quanta è la proportione della chorda, che se gli aggiunge, ò leua: tanto dalla parte graue, quanto dalla parte acuta.

Est. Anche cotesta ha dibisogno di dichiaratione. G 105. Dichiaramola adunque.Sia la linea ab:sopra la quale sia accommodato l'Interuallo del Tuono maggiore alla sua proportione tra c b & d b . Se noi tra a & c c accommodaremo di nuouo il detto Tuono, di maniera che c b sia la sua chorda acuta & e b la graue: non è



dubio,che il detto Tuono sarà satto tanto piu graue, quanto è la proportione, che è tra c b & d b : la quale è s'esquiottaua. Ma se sopra la chorda d b lo norremo accommodare: di maniera che la chorda graue sia essa de la chorda que la chorda che la che la detto Tuono surà statto piu acuto di tanta proportione e, quanta è quella , che nominato habbiamo. Et ciò sart tra d b & fb. Percioche se c b & d b è s'esquiottaua: sara satto piu acuto il Tuono db & fb dello e b & d b, per tale proportione. Et questo credo, che non sia dubio so appresso di alcuno di uoi. Fa a n. Così mi pare G 10 s. Voglio etiandio che s'apiate: come.

#### DEFINITIONE. XXVIII.

Quella Quantità fi dice effere irrationale: la qual nasce dallo ag giungere una rationale con una irrationale: ouero dal cauare l'una dell'altra

DRI. Dateci uno effempio : accioche piu fucilmente siate inteso. G 1 0 s. Voglio. Troppo bene sapete quello, che sia Quantità rationale et irrationale: se ui hauete conservato nella memoria quello, che da me udito hauete molte fiate: & anco let to nelle Istitutioni . Però Messere: se haueste dauanti di uoi un monte di Mille siorini: & uenisse un'altro, che ue ne aggiungesse Cinquecento:non sapreste uoila quantità & som ma di tutti quelli denari? A DR I. Si bene. G I O S. Simigliantemente: se da questa som ma se ne leuasse Quattrocento : non sapreste uoi anco quella somma, che ui restarebbe da uanti? ADRI. SenZa dubio: percioche restarebbono Mille & cento. GIOS. Vedete adunque, che sapendo quello che si aggiunge, & quello che si leua: sapete anco l'accrescimento & il calo delli nostri fiorini? Così in proposito dico : che sapendo la proportione che uolete aggiungere, o leuare da un'altra maggiore: ò minore di lei : conoscete anco facilmente quello, che dallo aggiungere, ò leuare ne rifulta. Et questo auiene: perche tutte que ste quantità sono rationali : & si possono con numeri descriuere. Ma non auerrà cosi, quando una di esse sarà rationale & l'altra irrationale: oueramente quando l'una & l'al tra irrationale fuffe. Percioche quello, che nascerebbe, sarebbe tutto irrationale. Et piglia te l'essempio delli fiorini : poi che siamo a ragionare di essi : che hauendone molti dauanti, delli quali ne sapreste il numero : dico che se a quelli ue ne aggiungeste, o leuaste una quantità : & che non sapeste quanti fussero : la quantità che restasse, ui sarebbe anco incognita & irrationale. A DR 1. Io intendo hora benisimo ogni cosa, che detto mi hauete : sete però nella burla de i fiorini . G 1 0 s. Non ui burlo altramente Messere : perche uoi non sete huomo da esser burlato. Ma ui hò dato l'essempio di essi: perche sò,che sapete quello, che sono: per hauerne guadagnato assai colmezo del uostro ualore: & honoratamente li hauete dispensati : dando à ciascheduno delli uostri piu congiunti la parte sua : & ue ne hauete anche saluato una buona parte: che ui farà uiuere allegramente: se spender la norrete. Ma lasciamo da un canto queste cose: & attendiamo à quello, che importa . Questi sono quelli Principi, che ne seruiranno à tutto quello, che hoggi habbiamo da trattare: & per daruene un poco di cappara: uoglio incominciarui à dimostrare (secondo la promessa) questo: che

## PKOPOSTA

#### PRIMA.

Potiamo ridurre gli Interualli contenuti tra il numero delle Quindeci chorde del Monochordo diatonico in tale tempera mento, & proportione: che li Tuoni tutti faranno equali, & da una istessa proportione contenuti: & l'Interuallo del Dito no, con quello del minore Hexachordo solamente resteranno nella loro uera & natural forma, o proportione: & potremmo acquistare due Diapente l'una tra la quarta & la ottaua: et l'altra tra la Vndecima & la Quintadecima chorda: & due Diatessa no l'una tra la prima & la quarta: & l'altra tra la ottaua & la Vndecima: & ciò senza offesa alcuna dell'Vdito.

## Ragionamento



the C & n contiene, pla Prima di heri: due Tuoni maggiori: uno minore, et uno minor Se mituono:però C et n:per la Tretesima del Secodo : uerra ad essere una Diapete contenuta nella sua uera forma. Ma C et n resta sciema et di minuta di una quarta parte del Coma: che è G et n: adunque, per la Prima definitione di hoggi: la Diapente C et n resta diminuta della quarta parte di una Coma:et teperata tra C & G: secondo'l proposito. Medesimame te:pche n & c cotiene un Tuono maggiore, co uno minore, et un maggior Semituono: però, per la Vetesima ottana del Secondo ragionameto:n et c è Diatessaro nella sua nera forma: la quale essendo accresciuta di una quarta parte del detto Coma:che è G & n: dico che G et c, p la secoda Definitione di hoggi: cotiene la Diatessaro cresciuta di una quarta parte del detto Coma: et teperata secodol nostro intedimeto. Aggiugo hora, pla Tretesima sesta no minata, alla chorda mb il Coma uerfo b:di modo che mb fia l'estremo graue: & lo parti sco,pla nominata V ndecima, in quattro parti : onde lasciadone una parte piu uicina alla m:tra F & c si hauerà una Diapëte tëperata:Percioche contiene,per la Trentesima detta di sopra:Tre tuoni, et un maggior Semituono: diminuta però di una quarta parte del Co ma:che è m et F.Matra C et F haueremo una Diatessaro: che per la detta V etesima otta ua: cotiene due Tuoni et uno maggior Semituono: accresciuta però della parte m & F del detto Coma.Et cosi sarano ridutte queste due cosonaze nel teperameto loro: esedo mb & c b Diapete: et C b et m b Diatessaro. Onde F b et c b resta imperfetta di una quarta parte del Coma: laquale: per la Definitione: è una Diapete teperata: et Cb et Fb uiene ad essere accresciuta di tal quatità: Il perche C b et F b uiene: secondo la Definitione : una Diatessaron simigliantemente accresciuta di tal quantità. Piu oltra: per la quarta Definitione: Fb et Gb uiene ad essere un Tuono temperato: essendo che mb et nb Tuono maggiore si ritroua diminuto di due quarte parti del Comma : cioè di una quarta parte m F, et di una quarta parte Gn:come si può uedere. Ma perche C et E è Ditono: et restando questi due termini nella loro proportione naturale: dico E b et p b:per la Trentesima del Secondo giorno : esser Diapente:pcioche cotiene tre Tuoni et uno maggior Semituono: la quale accomodaremo al suo teperameto: aggiugedo p la Tretesima sesta del Terzo: alla chorda p b: il Coma uerso la parte graue: & dividedolo, come gli altri facemo. in quattro parti equa li:pigliado solamete le tre piu graui: & tra E b & \ b haueremo teperata la Diapente: & diminuta, p la V entesima sesta desinitione: di una quarta pte di uno Coma: la quale è 🛱 & p.La onde tra G b & \ b haueremo anche un Ditono cotenuto nella sua uera proportio ne: pcioche ritrouadosi prima tra n b et p b nella sua uera forma: è fatto piu graue: p la V ĕ tesima settima Desinitione di hoggi: di tata quatità, quata è quella di Gn et di 🗟 p. Et pche Eb et o n cotiene un Tuono maggiore, uno minore, & uno maggior Semituono : ptato Eb et o b,p la V ĕtesima ottana del Secodo: è una Diatessaro. onde pridurla al suo teperameto: aggiungeremo il Coma o alla chorda segnata o b,uerso l'acuto: ilquale diviso al modo det to in quattro parti: et aggiuto ad E b et o b la quarta parte o et a: tra E b et a b haueremo la Diatesfaron accresciuta di una quarta parte delComa:laquale sarà ridutta;secondo la sua Definitione: al suo teperameto. Diremo ancora, pla quinta Definitione, G b et a b esser un Tuono ridutto al suo teperameto:pcioche essedo n b et o b Tuono minore:uiene accresciu to tra Gb et ab di due quarte parti di un Comma : che sono Gn et o a : come è manifesto. Il che fà etiandio il maggiore o b et p b: pcioche o b si fà piu acuta in a b di una quarta parte di un Comma: et p b si fa piu graue in 5 b per un altra quarta parte. Onde uiene à diminuirsi della intera metà di un Comma. Ilper che, per la Quarta definitione : esso Tuono viene à contenersi tra ab et \ b fatto minore della metà di un Comma. Ancora perche o b et c b contiene un Tuono maggiore, et un maggior Semituono: però per la Vente sima sesta del Secondo: ob et c b uiene ad essere l'interuallo del Semituono: contenuto nella sua uera forma. Et perche tale interuallo si fà minore di una quarta parte del Commao: laquale è o & a: però, per la terza Definitione: a b & c b è l'internallo del Semiditono, ridutto al suo temperamento. Ancora: perche p b & c b è Semituono maggiore: et dalla chorda \ b è accresciuto di un quarto di uno Comma: che è \ et p : però secondo la Sesta definitione data di sopra : \ b et c b e l'internallo del Semituono maggiore accresciutto di una quarta parte del Comma:et ridutto al suo temperamento.Il che si può anco dire del 5 emituono E b & m b: ilquale è accresciuto di tanta quantità dal Co-

mam: la quale è m& F: come chiaramente si uede . Hora per fare acquisto di una Dia pente, che non si troua tra la chorda lb & la o b: percioche questo internallo contiene sola mente due Tuoni minori, & uno maggiore: con uno maggior Semituono: & per la Trentesima del Secondo, norebbe contenere due Tuoni maggiori, uno minore, e uno maggior Se mituono: onde resta diminuta di un Comma intero: il quale, per la Ventesima quinta definitione medesimamente del Secondo giorno: è la differenza, che si trona trail Tuono maggiore & lo minore. Però aggiungo alla chorda l'b uerfo il graue il Comma l: onde tra il tutto di esso Comma aggiunto alla lb & la ob: uiene la Diapente contenuta nella sua ue ra & naturale proportione. Di vido hora il detto Comma, per la V ndecima del Terzo, in quattro parti equali : & perche tutto l'internallo del Comma I congiunto alla chorda l b fa con ab una Diapente, maggiore di una quarta parte di un Comma che è o & a: però la scio prima da un cato la quarta parte piu graue del nominato Comma, equale alla o & a: & ne uiene la Diapente nella sua uera forma . ma per il temperamento ne lascio dipoi un' altra quarta parte sequente: & cosi tra D b & ab: per la Difinitione : uiene la Diapente temperata, secondo l proposito. Et di più: il Tuono maggiore, che si troua tra c b & lb: per uirtù della chorda Db si troua diminuto, & sciemo di due quarte parte: o uogliamo di re della metà intera del Coma, che sono D & l.Et lo minore, che si truoua tra lb et E b, accresciuto, secondo le loro de finitioni, della istessa quantità. Et dico ancora, che la Diatessa ron, la quale si troua tra lb et n b nella sua uera et natural forma, si troua accresciuta di una quarta parte del Coma, percioche se la chorda n b diuenta piu graue di una quarta parte nella chorda G b: et la chorda l b piu si estende uerso il graue per due quarte parti, nella chorda Db:non è dubio, che tra Db & Gb si ritroui la Diatessaron accresciuta, secondo la V entesima sesta Definitione, della quarta parte di uno Comma. Onde per tal mo do habbiamo teperato le chorde Cb,lb,Eb,mb,nb, ob,pb, & cb del proposto Monochordo tra le chorde Cb, Db, Eb, Fb, Gb, ab, b, et cb: dimaniera, che restando il Ditono C b & E b:et lo Hexachordo minore E b & c b nelle loro pportioni & uere forme: gli al tri interualli uengono ad effere ridutti in un temper amento tale : che se'l si porrà gli Hemisperij sotto le teperate chorde, secondo la ragione mostrata: si potrà udire qual si uor rà consonanza, che l'udito grandemente ne resterà contento. Ma per ridurre la bb & K b poste nel graue insieme con le altre à tale temperamento : per potere acquistare una Diatesfaron, che non si troua tra la prima & la quarta chorda h b et lb: bastarà solame te difare, che la Ab et b corrispondino con le ab et b per una Diapason, in Dupla proportione facendo la Á a equale alla a b : et la 🛱 ६ equale alla ६ b: Effendo che allora tanto la chorda A b , quanto la 🛱 b sarà divisa in due parti equali nelli punti a & a. Onde tanto sarà la proportione di Ab& ab: & di ab& ե b di suono à suono, per la Prima et per la Quinta dimanda del Terzo ragionameto: qua to di numero à numero. La onde essendo A b et a b: simigliantemente \ b et \ b in propor tione Dupla:per la Ottaua definitione del Secondo: Ab et ab:simigliantemente b et b faranno la Diapason Consonanza. Et il Tuono Ab et b sarà equale al Tuono ab et b: cost ancora il Semituono be et C b sarà equale al Semituono be et c b.essendo che tanta è la pportione, che si troua tra h b et A b: et tra b et K b: quanta è quella, che si troua tra ob et ab:et tra \ b: et p b. Percioche la Diapason h b, et o b:per la V etesima settima desinitione di hoggi: è fatta piu acuta della quatità o b et a b: che è la quarta parte del Coma, et la K b.et p b piu graue di tal quantità: quella nelle chorde Ab et ab: et questa nella b et b.Maperche Ab et ab contengono la Diapason: essendo Db et ab Diapente: A b et D b uerrà ad essere: per il Corrolario della Quarta proposta del Secondo giorno, Diatessaron. Et si come si è dimostrato: D b et ab è Diapente ridutta al suo temperamento: così A b et Db uerrà ad essere Diatessaron, ridutta ad una tale qualità: et per tal modo uerremo ad hauere acquistato una Diatessaron tra la Prima et la Quarta chorda: laquale non si ritrouaua in effere : et questo secondo il nostro proposito. Oltra di questo : se diuideremo la chorda Db in due parti equali: et segnaremo la metà in punto d: haueremo, per la Quarantesima seconda del Terzo, tra la chorda D b et db la Dupla proportione : & per la Ottana Definitione di sopra nominata : la Diapason consonanza . Et l'internallo

l'internallo c b & d b equale allo C b & D b : che è il Tuono : et lo d b et e b equale allo D b & Eb medesimamente Tuono, restando le chorde E b et e b immobili, le quali con le C b et c b cotengono il Ditono nella sua uera et natural forma et proportione. Ma per ritrouare la corrispondente per una Diapason alla Fb: divideremo, per la Quarantesima seco da nominata, essa F b in due parti equali: et tra essa F b, che contenerà due parti, et f b: che ne contener à una:haueremo,la Diapason consonanza nella sua uera forma: & lo Semituono maggiore tra e b et f b sarà accresciuto di una quarta parte del Comma. Ritrouaremo anco la corrispondente per Diapason alla G b, dividedola in due parti equali, per la nominata poco fà proposta: et pigliandone una in punto g; tra G b et g b haueremo il pro posito, et tra f b et g b haueremo il Tuono : il quale sarà di equale proportione del Tuono Fb et Gb.Il simile faremo della chorda a b: perche dividendola in due parti: & pigliandone una di essa in punto aa: tra a b 👉 aa b hauere mo una Diapason: la quale sarà equa le alla Ab & ab:et sarà piu acuta (per la Ventesima settima Definitione di hoggi) della ob & tb,per una quarta parte di un Comma: si come è etiandio la Ab & ab della hb & ob.Mail Tuono g b & ab farà equale allo G b & ab :percioche è accrefciuto di due quar te parti del Comma:che sono g s & t aa, si come è accresciuto G b & a b di G n et o a. Et si come le chorde ab & db corrispondeno alle Ab & Db in Dupla proportione : & tra le due prime si troua la Diatessaron temperata: cosi si troua anco tra le altre due: percioche, per la V entesima ottaua del Secondo giorno: l'una & l'altra contiene due Tuoni & un Se mituono maggiore.Onde habbiamo fatto acquisto di due Diatessaron : l'una Ab & Db posta nel graue, & l'altra ab & db posta nell'acuto, le quali mancauano tra la prima & la quarta: & tra la ottaua et la undecima delle proposte Quindeci chorde : come dice la proposta.Et si come Db & ab corrispondeno alle db et aab medesimamente in Dupla pro portione : et tra le due prime si troua la Diapente temperata : cosi si ritroua etiandio tra le due seguenti. Onde habbiamo due Diapente acquistate: le quali tra la Quarta et la Otta ua chorda: et tra la V ndecima et la Quintadecima delle Quindeci proposte mancauano, l'una è tra Db et ab : l'altra tra db et aab : secondo'l proposito. Ma hauendo co'l senso esperimentato, che'l concento, che uscisse da queste chorde: Ab, b, Cb, Db, Eb, Fb, Gb, ab, b, cb, db, eb, fb, gb, et aab: sia grato et soaue all'udito: però diremo: che questi interualli tutti, ridutti à tale temperamento, siano consonanti, senza alcuna contraditio ne. Et questo è tutto quello,che secondo la proposta, ui douea dimostrare. Des 1. Que sto èstato un lungo tirro: et ueramente che è cosa bella da sapere: masimamente da uoi al tri, che fatte professione delle cose della Musica. Et credo, che coloro , iquali sono ignorăti di questa cosa : manchino di una grande perfettione : quelli dico , che fanno professione di fabricare istrumenti Atusicali : come posso comprendere dalle parole poco s'à dette da M. Claudio. C L A v. Cosi è ueramente : et niuno lo potra con uerità negare. AD RI. O quanto arroganti seno quelli che sono semplici compositori di Musica, che se bene sono ignoranti delle cose della Scienza : uogliono nondimeno tenere in quest'Arte il principa to : et li pare di essere i piu dotti et piu saputi huomini del mondo. Ma leuateli da quel poco di comporre, che fanno et con poca prattica: restano nudi, senza sapere cosa alcuna: però è cosa buona lo imparare: acciò non si entri nel numero de costoro: che uiuono solame te tra gli huomini, per far numero. Seguitate adunque M. Groseffo il uostro ragionamen to:perche tutti noi ui ascoltiamo uolentieri.tanto piu,che uediamo,che ogni tratto ci pro ponete di nouo qualche cosa bella et ingegnosa. Gros. Statemi adunque ad ascoltare: she hauerete piacere.

#### PROPOSTA. II.

Le Proportioni della Diapente, della Diatessaron: quella del Se miditono, del Tuono, & quella del Semituono maggiore: sono sordi, & irrationali.

I.par.c.21

DR 1. Credo che uoi intendiate Sorda et Irrationale esser quella quantità : la quale non si possa descriuere ò denominare con numeri rationali: come nelle Isti tutioni et in questi ragionamenti nella Ventesima quinta proposta haucte detto . G 1 0 s. E' cost Messere: quantunque si possa dire: la Diapente esser maggiore, o minore di una intera Quarta parte di una sesquiottantesima proportione: che è la forma del Co ma: et tale parte sia ad un certo modo rationale: perche, come si è detto et dimostrato per la Nona del Primo nostro ragionamento: l'internallo Superparticolare, come è il nominato, non riceue ne uno, ne piu termini mezani rationali, che lo partisca in due o piu parti proportionali. La onde tornando al nostro proposito; dico: Quella quantità, per l'Vltima de finitione di hoggi, si dice effere Irrationale: la quale nasce dallo aggiungere, ò leuare una rationale da una irrationale: o per il cotrario: una irrationale da una rationale. Il pche ef fendosi leuato ouero, aggiunto nel temperamento fatto nella Precedete alle quantità della Diapente; della Diatessaron: del Semiditono, del Tuono, et dello Semituono maggiore : che sono tutte rationali, una tale quantità irrationale : seguità, che tutti questi interualli no minati: qu ando sono temperati, siano contenuti da proportioni sordi et irrationali. Imperoche la proportione della Diapente, come è manifesto per la Precedente: nel suo temperamento resta diminuita, come dice anche la sua Definitione: di una quarta parte del Comma:la quale con certi et determinati numeri:perla Nona del Primo,poco fà nominata, non si può descriuere, ò denominare. Onde leuata cotal parte dalla Sesquialtera, che è la forma uera della Diapente, che è rationale: per l'Vltima Definitione gia nominata: senza dubio alcuno ne uiene una proportione sorda et irrationale. Questo istesso dico della Diatessaron: percioche uiene accresciuta di tal parte. Il perche aggiunta la quarta parte del Comma, che è irrationale, co la Sesquiterza, che è rationale: et è la forma della detta Dia tessaron: ne uie ne un'interuallo et quantità irrationale. Il me desimo diciamo del Semiditono, che si fà minore di una quarta parte: et del Tuono maggiore, che si fà medesimamen te minore delle due quarte parti: et del Minore, che ditata quatità piglia accrescimento. Et ultimamente del Semituono maggiore : il quale si accrescie al medesimo modo di una quarta parte del nominato Coma.Onde dico, le proportioni della Diapete, et della Diatessa ro, quelle del semiditono et del Tuono: co quelle del maggior Semituono, effere fordi, et irrationali: come, secodo la proposta, ui donea dimostrare. CLAV. Queste sono cose, che non si possono negare, per la ucrità, che si scorge ne i principi et mezi, co che elle sono dimostrate et prouate. FRAN. Non ui è ueramente contradittione: però non ui essenda altro che dire sopra di questo: sarà bene, che si uada piu oltra. G 1 o s. Sarà bene per certo. però notate, che

#### PROPOSTA III.

Potiamo alle Quindeci chorde, ridutte nel mostrato temperame to, aggiungere la Υωρπροσλαμβανόμενος.

 no:et il Tuono maggiore alla fua proportione fopra la chorda h b:di maniera che Ab uen ga ad effere il fuo eftremo acuto. Però divido effa Ab in Otto parti equali. per il minor termine della Sefquiottaua, che è la fua proportione: & aggiungo à queste parti la Nom nel punto l: & tra l b & Ab habbiamo il proposto, hauendolo proposto al Tuono Ab & 15.



Ma perche bisogna ridurre questo interuallo al temperamento de gli altri Tuoni:accioche la chorda graue di questo Tuono accommodato corrispondi giustamente con la G h in Dupla proportione: & consoni con essa la Diapason: però, per la Trentesima sesta del giorno TerZo: accommodaremo il Comma sopra la chorda lb: il quale sarà lb & mb: & lo diuideremo, per la Decima del nominato Terzo giorno: in due parti equali. Onde lasc iando ne la piu graue,& piu uicina alla 1 da un canto:tra T b & Ab haueremo collocato il Tuo no proposto alla sua pportione:& lo haueremo etiadio preposto al Tuono Ab & 🗖 b.Ma perche lb & Abè Tuono maggiore, cotenuto nella sua naturale proportione: & dalla chor da I b è fatto minore della metà di uno Comma: il quale è l b et m b: però dico, per la sua Definitione, I b et Ab essere il Tuono maggiore temperato come faceua dibisogno. Et perche Ab, per la Ottaua definitione del Quarto: è la Proslambanomenos: et la T b è distan te da essa per un Tuono, et è posta nel graue: però dico, per la Decimanona Definitione di hoggi medesimamente:T b essere la chorda Hypo proslambanomenos, preposta alla Proslãhanomenos: et alle Quindeci proposte chorde: come ui douea, secondo la proposta, dimostra re. FRAN. Qui non ui casca dubio alcuno. GIOS. Voglio ancora dirui una cosa, auan ti che passamo piu oltra: che la nominata chorda Hypo proslabanomenos si può aggiunge re co un altro meZo. Percioche se raddoppiaremo la chorda G b, la quale uerrà raddoppia ta nel puto I: haueremo la chorda I b, che p la Quarta Definitione del Primo giorno: co efsa G b contenerà la Dupla proportione: percioche Γ b contiene G b due state di punto: Onde, per la Ottaua Definitione del Secondo ragionamento: uengono à contenere la Diapason consonanza. Et perche questa consonanza contiene in se:per la Trentesima nona del Secodo:Cinque Tuoni & Due maggiori Semituoni: & l'internallo Ab & Gb contiene solame te Quattro Tuoni & li nominati due Semituoni: però l'interuallo I b & Ab uerra à co tenere il Tuono: il quale posto insieme con gli altri Quattro & li Due Semituoni, faranno una Diapason consonanza. Essendo adunque T b & Ab Tuono: & essendo T b distante da Ab Proslambanomenos per un Tuono: seguita, per la nominata Decimanona Desi nitione: che la T b sia la Hypo proslambanomenos: si come bisognaua dimostrare. C L A V. In uerità, che non si può dir cosa alcuna incontrario, & questo che hauete hora dimostra to colmezo della Dupla, o Diapason: è tanto manifesto : che non discordando punto dalla Definitione data:bifogna per forza confessare,che tal chorda aggiunta siala Hypo proslă banomenos, che hauete detto: o la Gammaut : come da i Prattici è chiamata . Seguitate adunque il resto: se ui piace. G 1 0 s. Seguirò adunque à dirui: che

#### PROPOSTA. IIII.

Si può assegnare tra le Sedici chorde mostrate li Quattro primi Hexachordi: Hypato: Meson: Diezeugmeno: & Hyperboleo. Iano, per la Precedente, T.A. Q.C.D.E.F.G.a. Q.c.d.e. f.g. & aa. Dico primieramen te, che tra le chorde T. A. Q.C.D. & E: è contenuto il primo Hexachordo, detto Hypaton: percioche T. per la Decima ottaua desinitione di hoggi: è chorda: la qua le corrissonde alla Hypator sperioche T. per la Decima ottaua desinitione di hoggi: è chorda: la qua paton: C alla Parhypate hypaton: D alla Eychanos hypaton: E alla Hypate meson. Et per che queste Sei chorde sono collocate nel primo & graussimo luogo di quest ordine: & han no il loro principio nella Hypo proslambanomenos : ò sammaut: & contengono Quattro Tuoni & un maggior Semituono: & tra le Quattro piu acute contengono il Primo Tetra chordo da gli Antichi detto Hypaton: però per la Desinitione Ventessima prima di hoggi, dico T. A. Q.C.D.& E. escreti primo Hexachordo detto Hypaton. Dico poi: C.D.E. F. G. & a, contenere il Secondo, detto Meson: percioche C corrisponde, per la Decima ottaua nominata desinitione, alla Parhypate hypaton: D alla Lychanos hypaton: E alla Hypate me son: F alla Parhypate meson: G alla Lychanos mesono cotal numero Quattro Tuo ni & un maggior Semituono: & anco vitrouandos tra le Quattro piu acute il Tetrachor ni & un maggior Semituono: & anco vitrouandos tra le Quattro piu acute il Tetrachor



do Meson:non è dubio alcuno, che C.D.E.F.G.& a siano, per la Definitione V entesima seco da,il Secodo Hexachordo,chiamato Meson.Piu oltra dico:che le chordeG.a 🗸.c.d.et e coté gono il Terzo: nominato Diezeugmenon. Percioche G corrisponde alla Lychanosmeson: a alla Meson: 🖣 alla Paramese : c alla TritedieZeugmenon : d alla ParanetedieZeugme non : & e alla NetedieZeugmenon : onde hauendo:etiandio queste Sei chorde il suo princi pio nella chorda Lychanosmeson: & contenendo quattro Tuoni & uno maggiore Semituono: & ritrouadosi nelle quattro piu acute il terzo Tetrachordo detto Diezeugmenon: non è da dubitare : secondo che insegna la V entesimaterza definitione : che G.a. 🕳 c. d.& e sia Hexachordo Diezeugmenon & il Terzo. Finalmente dico: che'l Quarto nominato Hyperboleon si troua collocato tra le chorde c.d. e. f. g. & aa. percioche queste Sei chorde sono collocate nella piu acuta parte del nominato ordine: contenuto tra Sedici chorde. & c,per la Decima ottaua definitione, corrispode alla TritedieZeugmenon: d alla Parane te : e alla Nete : f alla Tritehyperboleon : g alla Paranete : & aa alla Netehyperboleon. Onde hauendo cotale ordine principio nella Tritedie Zeugmenon : & contenendo simiglia temente quattro Tuoni & uno maggior Semituono: per la Definitione V entesima & V en tesima quarta gia detta, seguita: che c.d. e.f. g. & aa: sia Hexachordo: & il Quarto & piu acuto d'ogn'altro: detto Hyperboleon: percioche contiene con le sue piu acute chorde il Tetrachordo Hyperboleon . Potiamo adunque tra le Sedici mostrate chorde li quattro primi Hexachordi: Hypaton: Meson: DieZeugmenon: & Hyperboleon: si come ui douea: secondo che dice la proposta, dimostrare, & asignare. AdRI. Se li nostri Hexachordi hanno à corrispondere, come fanno in effetto, alli Tetrachordi de gli Antichi: bisogno è, che ue ne sia un'altro : che corrispondi allo Synemennon : però sel ui è in piace re, dimostratecelo: acciò habbiamo la cosa perfetta. G 10 s. E il douere di satisfarut Messere: pero statemi ad ascoltare. PRO-

#### PROPOSTA. V.

Si può aggiungere alli quattro primi il quinto Hexachordo detto Synemennon.

Iano, come nella Penultima, accommodate le chorde F. A. G. C. D. E. F. G.

a. G. c. d. e.f. g. & aa: fopra la notata chorda h & k.: le quali, come nella Precedente: contengono i quattro primi Hexachordi: Hypaton: Meson: Diezeug
menon: & Hyperboleon. alli quali sia dibisogno aggiungere il quinto detto Synemennon.
Accomodo prima sopra la chorda a K., per la Decimanona del Terzo giorno: il Semituo

| Hexachordo hypaton.                            | Hexachordo diezeugmenon.                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Γ. A. Q. C. D. E. F.                           | G. a. 4. c. d. e. f. g. aa.                         |
| Tuono.  Tuono.  Tuono.  Tuono.  Tuono.  Tuono. | Semila on Tuono on Tuono on Tuono Tuono Tuono Tuono |
| Hexachordo m                                   | Hexachordo hyperboleŏ                               |
| b. F.                                          | G. a. b. c. d. K.                                   |
|                                                | Thomo.  Thomo.  Thomo.                              |
| ,                                              | Hexachordo Synemennon.                              |

no maggiore alla sua uera & naturale proportione : onde ne uiene a K,& l K.Ma pche a K & l K è Semituono maggiore : & è contenuto nella sua forma naturale : però bisogna, secondo la sua Definitione : che ello sia maggiore di una quarta parte di uno Comma. Onde accommodo prima esso Comma , per la Trentesima del Terzo ragionamento , alla sua proportione: di modo che la chorda l K sia l'estremo graue di questo interuallo: & m K l'acuto: dipoi lo divido, per la V ndecima simigliantemente del Terzo nominato, in quattro parti equali : & aggiungendo l b con a l: tra a K & b K haueremo, per la sua Definitio ne, il Semituono maggiore: accresciuto però: per la Ventesima sesta desinitione di hoggi: di una quarta parte del Comma l K & m K: & come al senso è manifesto. Hora dico, che ritrouandosi tra F. G. a. b. c. & d. quattro Tuoni & uno maggior Semituono : si come tra FG:Ga: bc: &cdil Tuono: & tra a b.il nominato Semituono: dico per la Ventesima definitione F. G. a.b.c. & d, effere Hexachordo. Et perche F corrisponde, per la Decima ottaua Definitione, alla Parhypatemeson: Galla Lychanos: a alla Mese: b alla Tritesy nemenon : c alla Paranetesynemennon : & d alla Netesynemennon : & l'ordine di queste Sei chorde ha principio nella Parhypate meson : & contiene anco nelle quattro piu acute chorde il tetrachordo Synemennon: però F. G. a. b.c.& d. per la V entesima quinta DefiniDefinitione, è il Quinto & ultimo Hexachordo nominato Synemennon. Et questo è quello, che ui douca dimostraro. Fr. a. s... Questo Hexachordo è quello, che noi chiamiamo della proprietà dib molle: per quello ch'io ueggio: il Primo & il Terzo, sono detti di quella di quadro: & il Secondo col. Quarto della proprietà di Natura, G 10 s. Cost è. Ma ascoltate quello, che hora ni uoglio dire.

#### PROPOSTA. VI.

Tra le Dicesette chorde mostrate, continenti li Cinque Hexachordi: la Prima specie della Diapason si troua due siate: due la Seconda: due la Terza: una la Quarta: due la Quinta: due la Sesta: & una la Settima.

Es 1. Haurò molto grato di ueder questo. G 10 s. Et io uelo dimostrerò senza tar dare. Siano F.A. G. C.D.E. F. G. a.b. G. c.d.e. f.g.& aa. Dico prima, che ira esse la Prima specie della Diapasen si troua Due fiate: l'una tra C.D.E.F.G.a. G. et c: et l'altra tra F. G. a.b. c.d.c. et s. percioche, per la Ottana Desinitione di hoggi: quella è la Primaspecie della Diapason: la quale contiene tra la TerZa et la Quarta sua chorda: et tra la Settima et la Ottana il Semituono maggiore. La onde ritrouandos la Esses la Ter



Za chorda et F la Quarta della Diapason C et c con le sue mezane chorde : et contenere anco il maggior Semituono. Simigliantemente ritrouandosi la \ essere la Settima chorda, et lac la Ottaua: et cotenere etiadio esso nominato Semituono: Seguita, che la Diapason C et c con le sue mezane chorde sia la prima specie. Il che dico etiandio della Diapason F et f co le sue mezane chorde:essendo che tra la sua Terza chorda a et la Quarta b: et tra la Settima e,et la Ottaua f: si ritroua ancora il Semituono gia nominato. Adunque tra le proposte Dicesette chorde si troua due fiate la Prima specie della Diapason. Ma la Seco da specie si troua due fiate: cioè tra D.E.F.G.a.q.c.et d:et tra G.a.b.c.d.e.f.et g.percioche tra E et F Seconda et Terza chorda : et tra q et c Sesta et Settima della Diapason D et d con l'altre mezane: et cosi tra la a et b Seconda et Terza: et tra e et f Sesta et Settima della Diapason G et g con le sue mezane gia mostrate : si troua il maggior Semituono. Onde, per la nominata Ottaua Definitione, Det d: simigliantemente G con guengono ad essere due Diapason della Seconda specie.La Terza specie si ritroua due siate: prima tra E. F.G. a.q.c.d.et e:dipoi tra a.b.c.d.e f.o.et aa.essendoche tra la prima E et la seconda F:et tra la quinta 🛱 et la sesta c della Diapason E et e con le sue meZane chorde. Et cosi tra la pri ma chorda et la seconda: cioè a et b: et tra la quinta et la sesta, che sono e et f della Diapason a et aa: intendendouisi sempre anco le chorde mezane: si troua il maggior Semituo no.Il perche,per la Definitione poco fa addutta: E et e: con a et aa sono due Diapason della Terza

TerZaspecie. La Quarta specie etiandio si troua una fiata solamente tra F.G.a. E.c. d.e. & f:percioche tra la sua Quarta chorda & & la Quinta c:& tra la Settima e, & la Ottaua f: sitroua il nominato Semituono maggiore. Onde, per la detta Definitione, F & f con le sue mezane chorde è una Diapason della Quarta specie. La Quinta specie si troua due fiate: tra T. A.D.C.D.E. F. & G: & tra G.a. L.c. d. e. f. & g: poi che tra la Ter La & la Quarta sua chorda de C:ouero de cet tra la Sesta de la Settima E de F:ouero e de fdelle nominate due Diapason: si ritroua il Semituono maggiore. Onde, per la istessa Ottaua Definitione, l'una & l'altra sono due Diapason contenure nella Quinta specie. Dico an cora, che la Sesta specie della Diapason si ritroua tra il nominato numero di chorde due fiate: Prima,tra A. C.D.E.F.G. a: dipoi,tra a. c.d.e.f.g. & aa: effendoche, per la sua Desinitione, tra le Seconde chorde de de le Terze C & c: & tra le Quinte E & e: le Seste F & f delle due Diapason mostrate si troua il maggior Semituono. Però dico, esse re due Diapason della Sesta specie. Finalmente dico, che tale ordine contiene una siata la Settima specie della Diapason: & ciò tra Q.C.D.E.F.G.a.& q:percioche,per la nominata Ottana Definitione, quella è detta Settima specie: la quale tra la sua Prima 🔗 la Seconda chorda: & tra la Quarta & la Quinta, contiene il Semituono maggiore. La onde, perche la Diapason 🗖 & 👆 tra la sua estrema chorda graue & con le mezane insieme: cioè tra 🗖 & C Prima & Seconda: & tra E & F Quarta & Quinta chorda, contiene il detto semituono: però dico, la detta essere la Settima specie della Diapason. Tra le Dicesette chorde mostrate adunque continenti li Cinque Hexachordi:la Prima specie della Diapason si tro ua due fiate: due la Seconda: due la Terza: una la Quarta: due la Quinta : due la Sesta: 🕝 una la Settima. Et questo è tutto quello, che secondo il continente della proposta, ui douea dimostrare. C L A v. Ancora che sin hora sia stato tenuto, che la Prima specie della Diapason sia contenuta tra le chorde D & d con le sue mezane: & cosi l'altre specie segué ti per ordine:per questo con credo,che appresso gli huomini intendenti ui habbia da essere confusione.Et parmi, che non solamente per gli Hexachordi, che sono collocati in questo ordine di chorde:ma etiandio, perche è cofa più naturale:come detto hauete poco fa:et an co nelle uostre Istitutioni: che debba esser così. Il perche fac esti palese per la divisione harmonicamente fatta della Dupla: et della Diapason nelle sue parti: cosa da niuno altro per auanti pur pensata. Però laudo molto quest'ordine. Che ne dite uoi Messere di questo? ADRI. Non posso se non laudarlo: perche anco l'ordine delli Modi, ò Tuoni sarà posto senza interrompimento. Et se bene appresso di alcuni apparerà questa cosa essere altramente:ci ricorderemo,che M. Gioseffo hauendo uoluto piu tosto seruire (come si uede infatto) alla prattica moderna, che alla speculatina: in questo luogo egli parla secondo la ScienZa:et secondo che portal'ordine naturale di questa cosa. FRAN. Questo importa poco appresso quelli, che intendono le cose della Musica: ma ueniamo pure a quello, che segue. G 10 s. Per seguitare adunque l'ordine principiato, ui dico: che

#### PROPOSTA. VII.

Nel numero delle Dicesette chorde, che contengono i Cinque Hexachordi: Cinque fiatesi troua la Prima specie della Diapente: Cinque la Seconda: due la Terza: & due la Quarta.

Jano F. M. J. C. D. E. F. G. a. b. J. c. d. e. f. g. & aa: lenominate Dicefette chorde le quali contengono i cinque Hexachordi. Dico prima, che cinque
fiatetra loro si ritroua la prima specie della Diapente, tra C.D.E.F. & G:tra F.
G.a.b. & c:tra G.a. J.c. & d:tra c.d.e.f. & g. & tra F. A. J. C. & D. perciocheritrouandes de la della Diapente, della Diape

dosi il maggior Semituono tra la Terza & la Quarta chorda di ciascheduna delle mostrate Diapente: si come tra E & F della Prima: tra a & b della Seconda: tra = & c della TerZa:tra e & f della Quarta: & tra 🗖 & C della Quinta:pero dico,per la Nona Defini tione, che le mostrate sono Cinque Diapente contenute nella Prima specie: tra le Dicesette

| г. А. Ц. С. Д.                 | E. F. G. a. b. q. c. d.            | e. f. g. aa.           |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Tuono.  Tuono.  Tuono.  Tuono. | Semag. Tuono. Tuono. Semag. Semag. | Tuono.  Tuono.  Tuono. |

proposte chorde. Et questo sia quanto alla prima specie. Ma quanto alla seconda dico, che ella si troua cinque siate tra A.Q.C.D.& E:tra D.E.F.G. & a:tra a.Q.c.d. e:tra d.e. f.g & aa: & tra G.a.b.c.& d:percioche ritrouandosi il nominato Semituono tra la Seconda & la Terza chorda di ciascheduna: cioè tra 🕽 & C della A & E: tra E & F della D & a:tra = & c della a & e:tra e & f della d & g : & tra a & b della G et d: per la sopra detta Definitione seguita, che le mostrate cinque Diapente siano tra le nominate chorde: et siano della seconda specie. Simigliantemente dico, che si troua due fiate la Terza specie della Diapente: prima tra E. F.G.a.et \cdot dipoi tra a.b.c.d.et e: percioche tra la prima et la seconda loro chorda : che sono E et F della Diapente E et \ : et a et b della a et e : se troua esfere collocato il maggior Semituono. Onde, per la istessa nominata Definitione, E.F. G.a et \ : ancora a.b.c.d.et e sono due Diapente della Terza specie: cotenute tra il numero delle gia mostrate Dicesette chorde. Vltimamente dico, la Quarta specie contenersi tra es se chorde due fiate: cioè tra F.G.a. q. et c'et tra b.c.d.e. et f: essendo che tra la quarta et la quinta loro chorde si troua esso Semituono: come è manifesto dalle chorde \ et c della prima, et e con f della seconda: Il perche, per la nominata nona Definitione, dico: F. G.a. \ et c; simigliantemente b.c.d.e et f:effere due Diapente della Quarta specie: contenute tra le proposte chorde. Trale Dicesette chorde, che contengono i Cinque Hexachordi adunque cinque fiate si troua la prima specie della Diapente: cinque la secoda, due la terza, et due la quarta. Et questo sia tutto quello, che si contiene nella proposta, che ui donea dimostrare. FRAN. Quello, che si è detto intorno alle specie della Diapason, dell'ordine di prima et se conda, si potrebbe anco dire intorno alle specie della Diapente: ma perche sarebbe un perder tempo fuora di proposito: però giudico dal canto mio, che sia ben fatto, à procedere piu oltra. ADRI. Si può ueramente: perche non è cosa di molta importanza. GIOS. Però uerremo à dimostrare, che

#### PROPOSTA. VIII.

Tra le mostrate Dicesette chorde, cinque siate si troua la prima specie della Diatessaron: cinque la secoda: & cinque la Terza.

N de per dimostrarui questa, piglierò simigliantemente, secondo che io feci nelle due precedenti, il numero delle chorde I.A. C.D.E.F.G.a.b. \c.d.e.f.g.et aa; et diro prima, che tra loro si contiene cinque siate la prima specie della Diatessaron: tra I. A. et C.tra C.D.E.et F; tra G.a. G.et c.tra c.d.e.et f.et tra F.G.a et b. percio

che

che tra la terza et la quarta chorda di ciascheduna si troua l'internallo del maggior Semiuono: si come tra q et C della Y et C:tra E et F della C et F:tra q et c della G et c:tra e et si della c et si : tra a et b della F et b. La onde, per la Decima Desinitione di hoggi: se quita: che ciascheduna di queste Diatesaron sia contenuta nella prima specie: et che tra le mostrate Dicesette chorde cinque siate si contenga la prima specie della Diatessaron, Dicopoi, che tra loro si troua anco cinque siate la seconda specie, tra A. Q. C. et D. tra D. E. F. et G:tra d. q. c. sta et i tra G. a.b. et c: essendo che il semituono è cote nuto tra la seconda et la terza chorda di ciascheduna: si come tra q et c della A et D: tra E et F della D et G: tra q et c della a et d:tra e et f della d et g: et tra a et b della G et c. La onde, per la nominata Desinitione, segue: che tutte le mostrate Diatessaron siano contenuta ella Seconda specie. Tra le mostrate Dicesette chorde adunque, cinque siate è contenuta la Seconda specie della Diatessaron. Vltimamente dico, che la Terza specie è contenuta tra essa di sicese chorde cinque siate: ra q. c. D. et E: tra E. F. G. et a: tra q. c. c. d. essenta et tra a.b.c. et d. essenta che la prima et la seconda chorda tra q. c. d. et e: tra e. f. s. c. tra e. tra a.b.c. et d. essenta che la prima et la seconda chorda

|    |     |     |    |     |      |     |     |    |     |      |     | -   |         |     |     |    | <br> | , |
|----|-----|-----|----|-----|------|-----|-----|----|-----|------|-----|-----|---------|-----|-----|----|------|---|
|    |     |     |    |     |      |     |     |    |     |      |     |     |         |     |     |    |      | 1 |
| г. | 1.  | 3.  | C. | D.  | E.   | F   | G.  | a. | Ь.  | Ь.   | c.  | d   | e. f    | . 0 | . a | a. |      |   |
|    | 1 0 | ·   | 1  |     |      |     |     |    |     |      |     |     |         |     |     | _  | <br> |   |
| 0. | 20  | 200 | 0. | 0   | 1 80 | 20. | 0   | Sa | 1.2 | 1 80 | 0.  | 0.0 | Se.mag. | 0 2 | \$  |    |      | 1 |
| 0. | 10  | 12  | 03 | 0,0 | 12   | 10% | 0.0 | m  | 18  | 12   | 100 | 10  | 12      | 0 9 | \$  |    |      | İ |
| 12 | 1   | 0   | 12 | Lu  | 5    | T   | Tu  | Se | Se. | Se   | I F | 1   | Se      |     | 12  |    |      |   |
| 1  |     |     |    |     |      |     |     |    |     | -    |     | -   |         |     |     |    | <br> | ċ |

Det C della Det E: la E et F della E et a: la Det c della Det e: la e et f della e et a : et la a et b della a et d : contengono il nominato Semituono. Il perche dico, per la istessa pecima Desinitione, tra le Dicesette chorde mostrate, contenersi cinque siate la Terza specie della Diatessaron. Et tutto questo è quello, che è contenuto nella proposta : che dinostrar ui douea. A de s. Queste cose sono consequenti : impero che se la Diapente, & la Diapente passon mutano il nome, ouero ordine di prima specie, e di seconda: bisogno è che anco l'istesso faccia la Diatessaron : quando il Semituono viene à mutar luogo: ma passate pure à dimostrarie qualche altra cosa; perche questo è chiaro. G 10 05.

#### PROPOSTA IX.

Tra la Terza & la Settima chorda delle mostrate Dicesette non si troua la consonanza Diapente: ne tra la Settima & la Ottaua non ui è la Diatessaron.

LAV. Ancora che questo si ueda chiaramente nella pratica: haurò ben molto caro, che ce lo dimostriate. Gio S. Et io per farni questo piacere lo dimostrerò uolentieri: ascoltate adunque. La Trentessima proposta del Secondo giorno dimo stra, che la Diapente contiene due Tuoni maggiori & uno minore, con un maggior Semi tuono: & ridotta al suo temperamento, per la Prima di hoggi, contiene tre Tuoni equali & uno Semituono maggiore: ma trà la Terza & la Settima chorda delle nominate Dice ette, non ui sono se non due Tuoni: & due maggiori Semituoni: percioche, per la nomina la Prima proposta 1 rra \$\to\$ & ui si troua il Semituono maggiore: tra \$C & Dun tuono: tra \$D & E un' altro tuono: & tra \$E & F un' altro maggior Semituono: i quali intervalli possi inserme non arrivano à tre Tuoni & un Semituono maggiore: Adunque tra la Ter \$A & la Settima chorda delle proposte, non si trouala Consonanza Diapente. Soggiungo ancora & cito: che tra la Settima chorda & la Vndecima non si ritroua ala Diatessa ancora & cito: che tra la Settima chorda de la Vndecima non si ritroua ala Diatessa casa de la vndecima non si ritroua la Diatessa per la Ventessima chorda de la Secondo nostro ragionamento: la Diatessa casa de la vente la vente la settima chorda de la Secondo nostro ragionamento: la Diatessa de la vente la vente la vente la maggiore.

faron contiene un Tuono maggiore con un minore: É uno maggior Semituono: la quale, per la Prima nominata di questo: ridutta al suo temperamento: cotiene due Tuoni equali con un maggior Semituono. Ma tra la settima, É la undecima chorda si trouano tre Tuoni: percioche tra F & G si troua il primo: tra G & a il secondo: É tra a & la letezo: É Tuoni, per la Ventesima nona del secondo: si sprauanzano la Diatessaron: adunque tra la Settima & laV ndecima chorda delle Dicesette propose: non si troua la Diatessaron. Et questo è quello, che uni donea dimostrare. C u. n. . As eche mi è piaciuto que ssa dimostratione, si per la suabreuità: come anco per la sua facilità: onde credo che la Proposta sia stata Theorema & non Problema: perche non si è uenuto all'atto dell'operare: però ui prego, che senza por tempo di mezo, passate all'altra. G 10 s. Quello che haucte detto è uero, & per sattissarui, uoglio dimostrare in questa sequente: che

#### PROPOSTA. X.

Tra la Settima specie della Diapason non cade chorda alcuna mezana, che harmonicamente la possa diuidere in due parti.

RAN. Questo anco è manifesto dalla Prattica, tuttauia desidero, che la dimodella Settima specie della Diapason Gros. Eccone adunque. Siano le Ostocborde della Settima specie della Diapason Gro D.F.F.G.a.& L. Dico che tra queste non cade alcuna chorda mezana, che la possa diuidere harmonicamente in una Diapente nel graue, & in una Diatessano, che la possa diuidere harmonicamente in una Diapente nel graue, & in una Diatessano nell'acuso. Imperoche tra de F shorda mezana, non si

|   | <b>ц</b> . | С   |       | D.     | E.     |        | <i>F</i> . | (    | <i>7</i> . | <i>a</i> . | Ę.                                |
|---|------------|-----|-------|--------|--------|--------|------------|------|------------|------------|-----------------------------------|
|   | Se.m       | ag. | Tuono | . Tu   | ono: S | e.mag- | Tu         | 020. | Tuono.     | Se.mag.    | Settima specie<br>della Diapason. |
| - | Ь.         |     | Semi  | idiape | nte.   | 71.1   | F.         |      | Tritono    |            | <b>4.</b>                         |

trona la Diapente, ne tra la F & la Diatessaron: poiche tra la & F sitronano solamente due Tuoni & due maggiori semituoni, come è manisesto: quali, per la Trensesma del Secondo: non arrivano ad una Diapente. Simigliantemente, se tra F & la non ui è la Diatessaron: essendo esper la Ventesma ottaua del nominato Secondo giorno: la Dia tessaron contiene due Tuon; il uno de i quali è maggiore, & l'altro minore: oueramente, per le Desinitioni. Quarta & Quinta di hoggi: sono due Tuoni equali: et di piu un maggior Semituono: & F con la contiene tre Tuoni: iquali, per la Ventessam nona del nominato Secondo: sono maggiori di una Diatessaron; adunque la & F non sanno una Diapente: ne F la una Diatessaron. Ma perche, per la Duodecima Desinitione di hoggisla Diapasso è detta esere harmonicamente diuisa: quando da una mezana chorda partita in una Diapete posta nel graue, & nella Diatessaron nell'a cuto: non si potendo fare la diutssono col mezo della chorda F: però dico, che Tra la settimassecie della Diapasson non cade alcuna chorda mezana, che la partisca harmonicamente in due parti: come di mostra rui douea. F n n n. Son satisfatto del tutto. Seguitate a ragionare intorno a quel lo, che più ui torna commodo. G 10 s. Voglio adunque che spitate: che.

# Quinto. PROPOSTA XI.

### Du Carlosia Al

Delle Sette specie della Diapason Sei & non piu da una chorda mezana possono esser diuise in due parti harmonicamente.

Erò siano le Sette specie della Diapason contenute tra le Sedici chorde. F. A. J.C.

D. E. F. G. a. L. c. d. c. f. g. & aa. Dico che Sei specie di essa é no piu potranno es

Sere diusse harmonicamente in due parti. Et perche, per la Duodecima definitione di hoggi: tal diussione nasce da una chorda mezana, che la diuide in vna Diapente nel

| Тионо. С. D. E. E. E. G. ч. Н. С. ч. г. д. поло. Тионо. Т |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prima C. Diapente G. Diatessaron. c specie della Diapason                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Secondaspecie D. Diapente, a. Diatesfaron. d della Diapase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Terza specie della E. Diapente. 4. Diatessaron. e Diapassarons pason F. Diapente. c. Diatessaron. f pason                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Quintaspecie della Diapason, G. Diapente. d. Diatesfaron.g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| sestaspecie della Diapason. a. Diapente. e. Diatesfaron. a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

grane, & in una Diates aron nell'acuto: essendo la Diapason C & c della prima specie diuisa in cotal modo dalla chorda G : la D & d della seconda dalla a : la E & e della terza. specie dalla \: la F & f della quarta dalla c : la G & g della quinta specie dalla d : & la a & aa della Sefta dalla e : Il che si potrebbe anco dire della I & G medesimamente della quinta specie : la quale è dinisa dalla D. & della A& a della Sesta : che è partita dalla E però la mezana chorda, che partisce la prima specie sarà . G : la mezana della secoda sarà a : quella della terza sarà \ : la mezana della quarta sarà c : la mezana della guinta sarà d: et la mezana della sesta sarà e . Essendoche la prima, che è G diniderà la Diapason C & c in una Diapente C & G posta nella parte grane : & in una Diatesfaron G & c, posta nella parte acuta. & la a partirà la seconda D & d in una Dia pente D & a nel graue : & in una Diatessaron a & d nell'acuto. Simigliantemente \ diui derà la terza E & e in una Diapente E & E nel graue : & in una Diatessaron & & e nell'acuto. Et c dividera la quarta F & f in una Diapente posta nel graue, che sara F & c: & in una Diatessaron posta nella parte acuta : la quale sarà c & f. Ma la d partirà la quintaspecie G & g nella Diapente G & d nel grave : & nella Diatessaron d & g nell'acu to.V ltimamete la sesta specie a et aa sarà dinisa da e in una Diapete a et e posta nel graue: & in una Diatessaro e et aa posta nell'acuto. La onde non è dubio alcuno essendo C G, Da, I E, F c, G d, et a e Diapëte: perche, p la Trëtesima del Secodo giorno, ciascheduna di esse co tiene Tre tuoni & vno maggior Semituono: il che dico ancora delle G c,a d, e,c f,d g,& e aa Diatesfaro: che contengono ciascheduna da per se: per la V étesima ottana pur del seconde

condo: due Tuoni & vn maggior Semituono: che le chorde mez ane, le quali partifcono le nominate Sei prime specie della Diapason, siano le G. a. \( \frac{1}{2}\). c. d. & e. Et perche Sei sono le specie della Diapason, come habbiamo dimostrato, che si possono in cotal modo dividere: & la Settima, per la Precedente, al tutto è indivisibile: pero dico, che Delle Sette specie della Diapason Sei & non piu: da vna mez ana chorda possono essere divise harmonicamente in due parti. come, secondo la proposta, vi douca dimostrare. C. L. N. Questo sta molto bene. G. 10 s. Vivoglio etiandio dimostrare: che

#### PROPOSTA. XII.

Tra la Quarta specie della Diapason no si troua alcuna chorda, che la diuida arithmeticamente in due parti.

A Quartaspecie della Diapason,per la Sesta proposta di hoggi, è cosenutatra le chor de F.G.a.t.c.d.e. & f. tra le quali vi è la Quarta t : che la divide in due parti : cioè in F.G.a.& t. ṁ in t.c.d.e. & f.Ma tra F.G.a.& t.per la Decima di osso stroua Tretuoni: i quali sono,p la Ventesima nona del Secodo,maggiori di vna Diatessaro :

| Tuono | . Tuono. Tuon | o.   Se.mag. Tuono. Tuo | no. Se. mag. Qua | rta specie della Diatessaros |
|-------|---------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
|-------|---------------|-------------------------|------------------|------------------------------|

adunque F & \(\pi\) non è vna Diatessaron. Simigliantemente: tra \(\pi\). c. d. e. & f. sitrouano due Tuoni & due maggiori Semituoni. Ma la Diapente, per la Trentessima del nominato Secondo giorno, contiene tre Tuoni & vno maggior Semituono adunque, \(\pi\) del moninato Secondo giorno, contiene tre Tuoni & vno maggior Semituono adunque \(\pi\) de Diapente: Non essendo dadunque \(\pi\) \(\pi\) diatessaron, ne \(\pi\) Diapente: & essendo \(\pi\) for fa Quartassecie della Diapason: non sarà anco la \(\pi\) chorda mezana: la quale la divida arith meticamente in due parti. Poi che la Diapason: per la Terza decima dessinitone di boggi: è detta essero allora arithmeticamente divissa; quando da vna chorda mezana è partita non una Diatessaron, che tenga il luogo graue: \(\pi\) in vna Diapente, che tenga la desuto.

Tra la Quartassecie adunq; della Diapason non sitroua alcuna chorda: che la divida arithmeticamente in due parti: come vi dovea dimostrare. Aden Questo è noto à turi noi, che simo istrutti ne le cose della prattica della Musica, però passare pure innan zi al vostro est piacere. Giò S. Questa cosala cognosceuate imanzi per la prattica: ma hora la sapete, colmezo della dimostratione. Ottra di questo sapiate: che

#### PROPOSTA. XIII.

Tra il numero delle Sette specie della Diapason, la mezana chor da, che la diuide in due parti arithmeticamente: non ne potrà diuidere, se non Sei specie.

Onde

生

Nde douete auertire, che la Diapason (come poco sa ui ho detto) è detta diuisa arithmeticamète: quando da una mezana chorda è in tal maniera partita: che nel la parte grane sia accomodato la Diatessaro, é nella acuta la Diapente. Però siano F.A.C.D.E.F.G.a.L.c.d.a. s. c. da parte quali contemgano le sette specie della Diapason. Dico che tra quesso numero di chorde, la chorda mezana; che partisse in due parti arithmeticamente le Diapason: non nepotrà dividere se non sei specie: le quali sarano (per seguitare un ordine continuo, è non interroto) se Geouer G & g. Quina specie: A & a ouero a & aa Sesta: de se Sestima: C & e prima: D & d Seconda: ultimamète E & e Ter

| All the second s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Г. А. Ц. С. D. Е. F. G. a. Ц. с. d. e. f. g. aa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Тиоло.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| T. Diatessaron C. Diapente. G. Quintaspecie della Diapason.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A. Diatessaron. D. Diapente. a Sestaspecie della Diapason.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Setti 📮 Diatesfaron. E. Diapente . 📮 . 🏻 maspecie della Diapaso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prima C. Diatessaron. F. Diapente. c specie della Diapason.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Secondaspecie D. Diatesfaron. G. Diapente. d della Diapason.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Terza specie   E. Diatesfaron . a. Diapente. e   della Diapaso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

za specie. Ma le chorde meZane di queste diuisioni sono C. D. E. F. G. & a : percioehe di uide la Г & G. in una Diatessaron Г & С posta nel graue, & in una Diapente С & G postanell'acuto. la D divide la A & a in una Diatessaron A & D, & in una Diapente D & a. la E divide la 🕽 & 🖨 in una Diatessaron 🕽 & E,& in una Diapente E & 👆 la F divide la C. & cin una Diatessaron C & F, & in una Diapente F & c. la G parte la D & d in una Diates(aron D & G, & in una Diapente G & d. V ltimamente, la a divide la E & e in una Diatessaron E et a : et in una Diapente a et e . Onde non è da dubitare, che contenendo cia scheduna di queste T et c : Aet D : at E : C et F : D et G : et E et a due Tuoni et un maggior Semituono : elle fiano, per la Ventefima ottaua del Secondo ragionamento, tante Diatesfaron. Si come non è anco da dubitare delle C et G: D et a: E et \ : F et c: G et d: et a con e : per la Trentesima nona del Secondo medesimamente, che elle siano Diapente : percioche contengono tre Tuoni et uno maggior Semituono. Et perche Sette sono le specie della Diapason : & tali dinisioni non si possono fare in piu di Sei : essendo che,per la Prece dente, la Quarta specie non riceue cotal diuisione : però dico, che tra il numero delle Sedici chorde mostrate, la mezana chorda, che diuide in due parti arithmeticamete la Diapa son: non potrà dividere se non Sei specie di essa: come dimostrar vi donea. De s 1. Que sto non si può negare da niuno sano di giudicio: però passate piu oltra se'l ui piace. G 10 s. Voglio hora che sapiate : che

#### PROPOSTA XIIII.

Li Modi non possono essere, ne piu, ne meno di Dodici: cioè Sei principali & Autentici: & Sei non principali, & plagali.

Cc 2 Autentice

Vertite adunque che: per la Vndecima desinitione di boggi: Modo è quello, che coniene in se una sorma, o qualità di harmonia: che si troua in una delle sette sette specie della Diapasso: modulata per quelle specie della Diapente, & della Diatessa; che alla sua sorma sono conueneuoli. Ma perche tali specie non si possono modula re se non in Dodici maniere: percioche: per la Vndecima proposta di boggi: la Diapasson si troua harmonicamente divisa in sei modi: & per la Duodecima proposta in sei altri modi arithmeticamente: onde tutte quesse maniere assendono al numero di Dodici: però dico, che li Modi non possono essere ne piu, ne meno di Dodici. Et perche: per la Quinta decima dessinione: dalla prima divisione nassono si Modi principali & Autensici: & dalla seconda; per la Decimassesta i un engono si Sei nonprincipali & Plagasi: però sono sei si Modi principali & Matenici: & sei etiandio si Nonprincipali & Plagasi: come dimostrar vi dovea. An et. Questa cosa non si può negare: percioche è troppo manissessa.

#### PROPOSTA. XV.

Le Chordefinali delli Sei Modi principali sono communi con quelle delli suoi Collaterali.

DRI. Questa è conclusione uera in prattica: però non mi dispiacerà, che ce la di A mostriate. Gros. Costuoglio fare. La uera chorda finale di ciascheduno delli Modi: per la Decimasettima definitione di questo ragionamento : è la gravisima chor da delle loro Diapente: ma la gravisima della Diapente del Primo et del Secondo modo : per la Vndecima proposta di questo : & per la Precedente è la C : quella del Terzo et del Quarto è la D : quella del Quinto et del Sesto è la E : quella del Settimo et dell'Ottano è la F: quella del Nono et del Decimo è la G: et quella dell'Vndecimo et del Duodecimo è la a : Adunque la chorda del Primo è commune con quella del Secondo : quella del Terzo con quella del Quarto : quella del Quinto con quella del Sesto : quella del Settitimo con quella dell'Ottano: quella del Nono con quella del Decimo: finalmente quella dell'V ndecimo co quella del Duodecimo. Ma tutti li Primi delli nominati Modi sono Prin cipali : et li Secondi sono i Collaterali: adunque le chorde finali delli Sei modi principali sono comuni co quelle delli Seimodi suoi collaterali : come ui douea dimostrare. FRAN. Questa dimostratione è facilè et chiara : & se non era il sapere tale conclusione per uir tù de i principipij; non accascaua farla altramente. Ma ueniamo pure ad un'altra. GIOS. Voglio che sapiate anchora; che

#### PROPOSTA XVI.

Tra la Settima specie della Diapason non ui cade modulatione alcuna di alcun Modo principale, ouero Autentico: ne tra la Quarta, quella di alcun Modo non principale, ouer placale.

Er la Decimaquinta definitione di hoggi: il Modo autètico, o principale è quello, che è contenuto tra le chorde di una delle fette specie della Diapafon diuifa le harmonicamente da una chorda mezana, nella modulatione di una Diapente, in una della Diatefiron. Ma per la Decimaproposta: tra la Settima specie della Diapafon non cade tale diuisone: adunque tra la Settima specie della Diapafon non cade modulatione di alcun Modo principale, o uero Antentico. Oltra di quesso per la Decimasesta desimitione, il Modo nonprincipale, o plagale è quello, che è contenuto

tra

tra le chorde di una delle Sette specie della Diapason, divisa arithmeticamente da una mcKana chorda in due modulationi : in quella della Diatessaro posta nel graue, & in una della Diapente posta in acuto : ma per la Duodecima proposta di hoggi: tra la Quar ta specie della Diapason non ni casca chorda alcuna mezana: che la divida arithmeticamente in due parti : adunque tra la Quarta specie della Diapason non cade modulatione di alcun Modo nonprincipale, ouero Plagase: come, secondo tutto quello, che contiene la proposta, vi donea dimostrare. Fa a s. In esfetto credo, che chi saprà ritrouare i me Ki, saprà anco ritrouare cos fare le dimostrationi delle cose. Però non mi maraviglio : che una cosa tanto chiara al senso: la quale non hauea di bisogno di dimostratione : ce l'habbiate tanto chiaramente propossa auanti gli occhi con la dimostratione : che se prima la sapeuamo ad un certo modo: hora semplicemente per la sua cagione la sapiamo. De si. Questo è quello, che è detto propiamente Sapere : come M. Giosesso ui razionò il primo giorno. Andiamo pur di lunzo. Gios. Viso sapere : che

#### PROPOSTA. XVII.

Potiamo per ordine dimostrare i Modi Principali, ouero Autentici delle modulationi diatoniche, l'uno dopo l'altro, nelle Sedici chorde mostrate.

| CH<br>DE      | С |        | D |        | E |                     | F |        | G      |        | a  |        | 4 |           | С |        | d |        | e  |                | f |        | g |        | a |
|---------------|---|--------|---|--------|---|---------------------|---|--------|--------|--------|----|--------|---|-----------|---|--------|---|--------|----|----------------|---|--------|---|--------|---|
| Primo.        | С |        | D |        | Е | -                   | ŀ |        | G      |        | a. |        | 4 |           | c |        |   |        |    | 1              |   |        |   |        |   |
| Terzo.        | - | Tuono. | D | Tuono. | E | Semituono maggiore. | F | Tuono. | G<br>— | Tuono. | a  | Tuono. | 4 | Semituono | c | Tuono. | d | Tuono. | 8  | Semituono magg |   | Tuono. |   | Tuono. |   |
| Quito.        |   |        |   |        | E | maggio              | F |        | G      |        | a  | *      | 4 | maggiore. | c |        | d |        | e  |                | Ļ |        |   |        |   |
| Setti<br>mo.  | 7 | 11     |   |        |   | ore.                | F |        | G      |        | ļa |        | ħ | re.       | с |        | d |        | e  | ore.           | f |        | - |        |   |
|               |   |        |   |        |   |                     | - |        | i      |        | -  | - 0    |   |           | - |        |   |        | -  |                | - |        | - |        |   |
| Nono.         |   |        |   |        |   |                     |   |        |        |        | a  |        | þ |           | с |        | d |        | е  |                | f |        | g |        |   |
|               |   |        |   |        |   |                     |   | - 1    | -      | -      | -  |        | - |           | - |        | - |        | -j |                | - |        | - |        | - |
| Vndeci<br>mo. |   |        |   |        |   |                     |   |        |        |        | a  |        | 뉙 |           | с |        | d |        | e  |                | f |        | g |        | a |

tra D. E. F. G. a. 4. c. & d, il Terzo: tra E. F. G. a. 4. c. d. & e, il Quinto: tra F. G. a. 4. c. d. e. & f, il Settimo: tra G. a. 4. c. d. e. f. & g, il Nono: estra a. 4. c. d. e. f. g. & aa. l'Vndecimo. Imperoche, per la Sesta di questo, C. D. E. F. G. a. 4 & C. & 2 &

c è la Prima specie della Diapason : & per la V ndecima tale Diapason è divisa harmonica mente dalla chorda G in una Diapente C & G: & in una Diatessaron G & c: onde, per la Quartadecima, & Quintadecima definitione, seguita: che tale Diapason contenga il primo Modo principale, & autentico. Simigliantemente: perche D.E.F.G.a.b.c.& d, per la sesta nominata, è la seconda specie della Diapason: & per la Vndecima proposta nominata, tale Diapason è harmonicamente diuisa dalla chorda a in una Diapente D & a: & in una Diatessaron a & d: però, per le nominate Definitioni, tale Diapason contiene il Terzo modo principale. Ancora: perche E.F.G.a.q.c.d.& e, è la Terza specie della Diapason: & per la V ndecima di questo, è di uisa harmonicamente dalla \ in due parti : cioè in una Diapente E et \ ; & in una Diatesfaron \ & e : però dico E.F. G. a. \. c.d.& e,essere: per le dette due Desinitioni, il Quinto modo & principale. Oltra di cio: per che:per la nominata V ndecima: F.G.a. z.c.d.e & f, è la Quarta specie della Diapason: divisa dalla c in una Diapente F & c: & in una Diatessaron c & f: però dico, per le istesse due nominate Definitioni, tale Diapason contenere la modulatione del Settimo modo & principale. Dico ancora: G. a \q.c.d.e.f. & g contenere il Nono & principale: percioche essendo la Quinta specie della Diapason, diuisa: come dimostra la Vndecima di hoggi : dalla chorda d in due parti : cioè in G & d Diapente : & in d & g Diatessaron: ne segue, per le Definitioni addute di sopra : senza dubitare cosa alcuna. il nostro proposi to. Finalmente essendo a. q.c.d.e. f.g.& aa la Sesta specie della Diapason: & essendo diui sa in una Diapente a & e harmonicamente : et in una Diatessaron e & aa dalla chorda e: seguita medesimamente, per le due di sopra nominate Definitioni: che nella detta Dia pason sia contenuta la modulatione dell'V ndecimo modo: & che esso modo sia uno delli Autentici & principali. Et tutto questo è quello, che faceua bisogno di dimostrarui. ADRI. Quelli, che negano li Modi effer Dodici, sono in grande errore: & tale errore si uà sempre facendo piu palese dalle dimostrationi. Et perche hauete dimostrato per ordine li Principali: però seguitarete à dimostrarci gli altri: se bene non è cosa difficile da intendere. G10s. Qui è il suo luogo Messere: però attendete.

#### PROPOSTA. XVIII.

Si può dimostrare per ordine li modi Non principali, ò Plagali delle Canzoni diatoniche, l'uno dopo l'altro: nelle Sedici chorde gia nominate.

Er la Sestadecima proposta poco sa dimostrata , tra la Quarta specie della Diapa son non cade modulatione alcuna di Modonon principale, ouer Plagale. Però lasciando da un canto le chorde f.g. & aa: essendo che non fanno al presente dibisogno : siano le chorde F. A. Q.C.D.E. F.G.a. q,c.d.& e: separate dal numero delle sedicitante fiate nominate. Dico tra I'.A. C.D.E.F. & Geffere collocato il Secondo modo principale, ouero. Plagale: tra A.Q.C.D.E.F.G.et a,il Quarto: tra Q.C.D.E.F.G.a. & hilsesto:tra C.D.E.F.G.a. h. & c, l'Ottauo:tra D.E.F.G.a.h.c.& d,il Decimo: & tra E. F. G. a.b.c.d & e il Duodecimo. Percioche essendo I. A.D.C.D.E.F.& G,per la Sesta proposta di hoggi: la Quinta specie della Diapason : & p la Terzadecima divisa arithme camente dalla chorda C in una Diatessaron I & C:& in una Diapente C & G:quella postanel grave, & questa nell'acuto : per le Desinitioni Quartadecima & Decimasesta:tal Diapason viene ad effere il Secondo modo, & Non principale : ouer Plagale. Simigliante mente: perche A. C.D.E.F.G. & a, per la detta proposta, è la ettima specie della Dia pason: & per la nominata DecimaterZa, è divisa arithmeticamente in una Diatessaron A & D. & in una Diapente D & a: però dico, A. Q.C.D.E.F.G.et a, per le Definitioni nominate, effere il Quarto modo, & Nonprincipale. Ancora: per la detta Sesta proposta G.D.E.F.G.a et q. è la Settima specie della Diapason, divisa, per la detta Terzadecima propoproposta, dalla chorda E in una Diatesfaron et E, et in una Diapente E et et : però dico per la Quartadecima desinitione: tale Diapason essere il sesso modo et anco essere per la Decimas essere delli Modi nonprincipali : ouero Plagali. Ma la C.D. E.F.G. a. et c: per la nominata proposta, è la prima specie della Diapason, divissa in una Diatesfaron C et F. et in una Diapenne F et c dalla chorda F: onde dico, questa Diapason contener e l'Ottauo modo, l'uno delli Nonprincipali . Et perche D.E.F.G.a. e. et d, è la seconda specie, per la sesta di questo, della Diapason: divissa, per la Terzadecima, in una Diatessaron Det G: et in una Diapente Get d'alla chorda G: però dico, per le Desinitioni addutte di sopra : D.E.F.G.a. e. et d, cet d, contenere la modulatione del Decimo modo , et Plagale, l'Utimamente: perche E.F.G.a. e. d. et e: per la Sesta nominata, è la Terza specie della Dia-

|            |   |        |   | IVI    | O I | 71                  | IN. | Or     | 4 b | K I    | N | CI                 | PΑ | L      | , | 0      | PL     | A      | J P    | L.        |   |        |   |        |
|------------|---|--------|---|--------|-----|---------------------|-----|--------|-----|--------|---|--------------------|----|--------|---|--------|--------|--------|--------|-----------|---|--------|---|--------|
| CHOR<br>DE | Γ |        | A |        | 4   |                     | С   |        | D   |        | E |                    | F  | in the | G |        | a      |        | 뉙      | -         | c |        | d |        |
| ecődo.     | Г |        | A |        | 4   |                     | С   |        | D   | -      | E |                    | F  |        | G |        |        |        |        |           |   |        |   |        |
| Quarto.    |   | Tuono. | A | Tuono. | þ   | Semituono maggiore. | С   | Tuono. | D   | Tuono. | E | Semituono maggiore | F  | Tuono. | G | Tuono. | a      | Tuono. |        | Semituono |   | Tuono. |   | Tuono. |
| esto*      |   |        |   |        | П   | o maggi             | С   |        | D   |        | E | o maggi            | F  | ,      | G |        | a      |        | 4      | magg      |   |        |   |        |
| ttauo      |   | -      |   |        |     | ore.                | С   |        | D   |        | E | orc.               | F  | -      | G |        | a      |        | 4      | ore.      | С |        |   |        |
| ecimo      |   |        |   |        |     |                     |     |        | D   |        | E |                    | F  |        | G |        | a      |        | 4      |           | c |        | d |        |
| ouode-     |   |        |   |        |     |                     |     |        | ,   |        | E |                    | F  |        | G |        | _<br>a | 1      | 는<br>닉 |           | c |        | d |        |

pason, diuisa arithmeticamente in una Diatessaron E et a: et in una Diapente a et e; dal la chorda a: però dico: per le due nominate di sopra Desinitioni: tale Diapason contenere il modo Duodecimo, l'uno delli Nonprincipali. La onde per tal modo hauro dimostrato per ordine li Modi Nonprincipali, et Plagali: si come ui douea dimostrare. C la N. La cosa è tanto manisesta, à chi non è suori di se siesso: che non si può negare, però, uerrete a dimostrarci qualche altra cosa, piacendoui. Gios. Voglio hora dimostrarui: che.

#### PROPOSTA. XIX.

Le chorde del Terzo modo fono piu acute di quelle del Primo per un Tuono: quelle del Quinto piu acute di quelle del Ter zo fimigliantemente per un Tuono: quelle del Settimo piu acute di quelle del Quinto per un Semituono maggiore: quel le del Nono piu acute di quelle del Settimo per un Tuono: & quelle dell' Vndecimo ancora piu acute di quelle del Nono per un Tuono. Simigliantemente le chorde del Quarto modo sono piu acute di quelle del Secondo per un Tuono: quelle del Sesto di quelle del Quarto per un Tuono: quelle dell' Ottauo piu acute di quelle del Sesto per un Semituono maggiore; aquelle del Decimo sono piu acute di quelle del l'Ottauo per un Tuono. Simigliantemente quelle del Duodecimo modo sono piu acute di quelle del Decimo per un Tuono.

RAN. Questa è una lunga diceria. G 10s. La faremo corta: piacendo à Dio, Non è dubio alcuno, che per la Prima proposta di hoggi, la chorda D sia piu acuta della C:la E della D:la G della F:et la a della G,cias cheduna da per se:per uno Tuo no.Simigliantemente, che la F sia piu acuta della E:& anco la C della per un Semituo no maggiore. La onde essendo la C chorda granisima del Primo modo: la D quella del Terzo:la E quella del Quinto:la F quella del Settimo:la G quella del Nono: & la a quella dell' V ndecimo. Ancora essendo la T la grauissima chorda del Secondo modo:la A quel la del Quarto:la 🗖 quella del Sesto:la C quella dell' Ottauo:la D quella del Decimo : 👉 la E quella del Duodecimo : seguendo l'altre per ordine: secondo la natura delle loro Diapason: che le chorde del Terzo modo siano piu acute di quelle del Frimo: & quelle del Quinto piu acute di quelle del TerZo:quelle del Nono piu acute di quelle del Settimo : & quelle dell' Vndecimo piu acute di quelle del Nono, per un Tuono. Et quelle del Settimo siano piu acute di quelle del Quinto per un Semituono maggiore, come dice la prima parte della proposta. Et per la seconda parte dico: che, per la Prima proposta nominata, la chorda A è piu acuta della I :la 🗖 della A:ancora la D della C:la E della D per un Tuono. Et la C dela 占 piu acuta per un Semituono maggiore. Ma la T è chorda grauissima del Sec ondo mo do:la A quella del Quarto:la 🗖 quella del Sesto:la C quella dell'Ottauo : la D quella del Decimo: & la E quella del Duodecimo. Adunque le chorde del Quarto modo sono piu acute di quelle del Secondo: quelle del Sesto di quelle del Quarto: quelle del Decimo di quel le dell'Ottano : & quelle del Duodecimo di quelle del Decimo,per un Tuono. Cosi ancora quelle dell Ottano: sono ueramete piu acute di quelle del Sesto pun maggior Semituono. Et questo è tutto quello, che è cotenuto nella seconda parte della proposta: & insieme tutto quel lo, che secondo essa proposta dimostrar ui douea. DESI. Le cose, che sono facili, & note al senso, nolendole dimostrare, alle siate rendono difficulta & lunghe Za. & questa è in parte una di quelle. Ma uolendole sapere col mezo de i principij & dalle loro cagioni : non si può fare altramente. Però si può andar piu oltra: poiche questa non ha di bisogno di altra dichiaratione. G 1 0 s. E cosi come dite, in fatto: on non si può fare altramente . Ascoltate adunque quello, che ui noglio dire

#### PROPOSTA. XX.

Le Chorde delle modulationi delli Modi principali contenute nelle loro Diapason, sono piu acutedi quelle de i loro Modi non principali: & per il contrario: quelle delli Non princi pali sono piu graui di quelle de i loro Modi principali per una Diatessaron.

ABBIAMO per la Decima quinta definitione di hoggi che l Primo,Terzo, Quin to,Settimo,Nono,&V ndecimo modo fono modi Principali:& per la Decima fe-Bache'l Secondo, Quarto, Sesto, Ottauo, Decimo, & Duodecimo sono Modi non principali. Ma per la Quartadecima definitione, il Primo modo è contenuto dalla Primaspecie della Diapason: C.D.E.F.G.a. 5. & c;il Secondo dalla Quinta I.A.J.C.D.E.F. & G.il Terzo dalla Seconda specie D.E.F.G. a. J.c. & d:il Quarto dalla Sesta A.J. C. D. E.F.G.& a:il Quinto dalla TerZa E.F.G.a. .c.d.& e:il seflo dalla Settima J.C.D. E.F. G.a.& : il Settimo dalla Quarta F. G. a.q.c.d.e.& f.L'Ottano dalla Prima C.D.E. F.G. a her cil Nono dalla Quinta G.a.h.c.d.e.f.& g:il Decimo dalla Secoda D.E.F.G.a.h.c. et d: "V ndecimo dalla sesta a. q.c.d.e.f.g.et aa:et lo Duodecimo dalla Terza E.F.G.a. q.c. d.et c. Ma la chorda piu grave del Primo, che è C, èpiu acuta della chorda piu grave del Se condo,che è F.ò per il cotrario:questa è piu graue di quella per una Diatessaron:quella del Terzo D è piu acuta di quella del Quarto A: quella del Quinto E è piu acuta di quella del Sesto I: quella del Settimo Fè piu acuta di quella dell'Ottano C: quella del No no Gè piu acuta di quella del Decimo D: & quella dell'V ndecimo a è piu acuta di quella del Duodecimo E: oueramente tatte le nominate seconde, sono piu grani delle prime per una Diatessaron. adunque le chorde delle modulationi delli Modi Principali sono piu acu te di quelle, delli Non principali; ouero le chorde di questi sono piu grani delle chorde de gli altri per una Diatessaron : si come ui douea dimostrare. Onde aggiungeremo: che

#### PROPOSTA. XXI.

Potiamo ridurre in uno per ordine li Modi principali, con li Non principali:accompagnandoli infieme fecondo'l numero & gradi loro.

RAN. Miparea pure, che mancasse questa: hor su adunque seguitate. G 10 s. Sia no C.D.E.F.G.a. 4.& c le chorde della Primaspecie della Diapason, nel primo & nell'ottano ordine: quelle della Quinta F.A.J.C.D.E.F. & Gnel Secondo: quelle della seconda D.E.F.G.a.q.c.& d nel terzo & nel decimo; quelle della sesta A. Q.C.D. dine quelle della Settima J.C.D.E.F. G.a. & J.nel sesso quelle della Quarta F.G.a. L.c.d. e & fnel Settimo: quelle della Quinta ancora G.a. \(\beta\).c.d.e.f.& g.nel nono: simigliatemente quelle della Sefta a. \c.d.e.f.g. & annell'undecimo. Dico, che i Modi principali. ouero Autentici sono ridutti & accompagnati insieme con li Non principali, o plagali: secondo l' nu mero & i gradi loro: percioche ritrouandosi la prima specie della Diapason nel primo ordine: & nel Secondo la Quinta: & essendo tra la prima tramezata harmonicamente dalla chorda G contenuto il Primo modo: & nella Quinta mediata arithmeticamente, il Secondo; effendo la chorda I della Diapason posta nel secondo ordine, più grane della chorda C della Diapason posta nel primo: seguita, che nel primo ordine sia contenuto il Primo modo autentico: & nel fecondo ordine il Secondo modo plagale: & che dopo il Primo modo & principale habbiamo collocato il Secondo non principale: & accompagnatolo al Primo: secondo l numero & li gradi dell'uno & dell'altro, perche non ha dubio alcuno che il secondo in ogni genere, che habbia ordine; non habbia da sequitare immediatamente dopo il Primo. Dopo il Secondo succede il Terzo: percioche, per la Decimanona di questo, il Terzo è piu acuto del Primo per un Tuono laonde essendo la Diapason D.E.F. G. a. 🗖 c. & d.del terzo ordine piu asuta di quella del primo per un Tuono: essendo che C è lontana da D, come piu fiate ho dimostrato : per un simile interuallo : & divisa harmonicamente dalla chorda a in una Diapente, & in una Diates Jaron: seguita, che essa Diapason conten

## Ragionamento

|            | ORDINE NATURALE        | D           | E                          | T            | VT         | TI         | L                  | I                        | M             | O I                 | )1.           |             |                     | _                         |
|------------|------------------------|-------------|----------------------------|--------------|------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------------|
| Γ.         | Hypoproslabanomenos.   | PRIMO       | г.                         | TERZO        |            |            | 1                  | 1                        | - 1           | 1                   | 1             | 1           | DVC                 | -                         |
| A.         | Proslambanomenos.      | MO MODO     |                            | SO WODO      | Α.         | OVINTO     |                    | SET TIMO MODO PRINCIPALE | OTTAVO MODO   | NONO MODO PRINCIPAL | DECIMO MODO   | DECIM       | DVODECIMO M ODO NON | Annual Control of Control |
| <b>Q</b> . | Hypate hypaton.        | DO          |                            | 00           |            | MODO       | þ.                 | IODO P                   | ODO           | DO PR               | ODO           | TOW O       | MOMO                |                           |
| C.         | Parhypatehypaton.      | c.          | c.                         |              |            |            |                    | RINCI                    | C.            | INCIP               |               | O PRI       | DON                 |                           |
| D.         | Lychanos hypaton.      |             |                            | D.           | D.         |            |                    | PALE                     |               | ALE                 | D.            | NCIPA       | ON                  |                           |
| E.         | Hypate meson.          |             |                            |              |            | E.         | E.                 |                          |               |                     |               | LE.         | E.                  |                           |
| F.         | Parhypate meson.       |             |                            |              |            |            |                    | F.                       | F.            |                     |               | ].          |                     |                           |
| G.         | Lychanos meson.        | G.          | G.                         |              |            |            |                    |                          |               | G.                  | G,            |             |                     |                           |
| a.         | Mese.                  |             |                            | a.           | a.         |            |                    |                          |               |                     |               | a.          | a.                  |                           |
| 4.         | Paramefe.              | -           |                            |              |            | 4.         | 4.                 |                          |               |                     |               |             |                     |                           |
| с.         | Tritediezeugmenon.     | c.          | SECC                       |              |            |            | S                  | c.                       | c.            |                     |               |             |                     |                           |
| d.         | Paranete diezeugmenon. |             | SECONDO MODO NONPRINCIPALE | d.           | QVARTO     | e.         | ESTO               |                          |               | d.                  | d.            |             |                     |                           |
| е.         | Netediezeugmenon.      |             | OCOM                       |              |            |            | MODO NONPRINCIPALE |                          |               |                     |               | e.          | e.                  |                           |
| f.<br>     | Tritehyperboleon.      |             | NONE                       | Þ,           | MODO P     |            | NONP               | f.                       | NONP          |                     | NONP          |             | P                   | A                         |
| g.         | Paranete hyperboleon.  | PRINCIPALE. | RINC                       | P'RIN CIPALE | PRINCIPALE | PRINCIPALE | RINC               |                          | NONPRINCIPALE | g.                  | NONPRINCIPALE |             | PRINCIPA            |                           |
| aa.        | Netchyperboleon.       | IPALE.      | IPALE.                     | IPALE.       | PALE.      | IPALE.     | IPALE.             |                          | IPALE.        |                     | IPALE         | <b>a</b> a. | FALE.               |                           |

il Terzo modo & autentico:collocato secondo il numero & grado suo dopo il Secondo & pla gale. A questo succede il Quarto, collocato nel Quarto ordine, per la Quartadecima definitione, tra la Sefta specie della Diapason A.D.C.D.E.F.g.et a: arithmeticamete divisa: il quale è distante dal Secondo, per la Decimanona proposta di questo, per un Tuono . Onde hauedo dimostrato la Diapason De d con lesue mezane chorde cotenere il Terzo modo: se guita, che senza alcu mezo, secodo il numero et grado suo: habbiamo collocato dopo il Terzo il Quarto modo.dopo il quale, immediatamete viene il Quinto: pcioche la Diapason E.F. G.a. \c.d. & e, contenuta nel quinto ordine: diuisa dalla chorda \in due parti harmonica te,per la Decima quarta definitione nominata: cotiene esso Quinto modo. Et per la detta De cima nona proposta:il Quinto modo è distate dal Terzo p un Tuono:pcioche E uiene ad esse d.& e Quinto modo: & A.Q.C.D.E.F.G,& a Quarto; dico, che il Quinto & principale modo è accommodato dopo il Quarto & plagale: secondo che ricerca l'ordine & i gradi loro. Dopo il Quinto segue il Sesto trala Diapason del Sesto ordine . C.D.E.F.C.a. e : percioche, per la nominata Definitione, contiene tramezata dalla chorda E arithmeticamen te,il sesto modo. Et perche, per la Decimanona proposta, il Sesto è piu acuto del Quarto per un Tuono: essendo de con le sue mezane chorde Sesto modo: E con e con le sue mezane medesimamente Quinto: seguita, che dopo il Quinto sia collocato il Sesto modo: secondo che ricerca il numero & li gradi loro. Dopo questo segue il Settimo: percioche nel Settimo ordine è contenata la Diapason F.G.a L.c.d.e.& fila qual contiene, per la detta Quinta decima definitione, esso Settimo & principale modo: il quale, per la proposta Decimanona nominata, è distante dal Quinto per un Semituono maggiore: percioche tra E & F, come piu siate si è dimostrato, & massimamente nella Decimanona nominata: si troua tale distă za.Laonde essendo 🗖 & con le sue chorde mezane Sesto modo: & F con f medesimamen to con le sue mezane il Settimo: seguita: che secondo il numero & gradi loro habbiamo collocato il Settimo dopo il Sesto modo. Viene hora l'Ottano dopo il Settimo: il quale dico essere C.D.E.F.G. a. . G. c: diuisa arithmeticamente dalla F:essendo che, secondo la Decimanona proposta nominata, è lontano dal sesto per un semittuono maggiore. Et perche questo seque immediatamente dopo il Settimo: però dico, effere accomodato l'Ottauo dopo il Settimo modo: secondo il numero & gradi loro. Dico ancora, che la Diapason G.a. 4.c.d.e.f.& g con tiene il Nono modo: percioche, per la V ndecima proposta, è la Quinta specie divisa dalla chorda d harmonicamente in due parti : la quale essendopiu acuta della F & f contenuta nel Settimo luogo, per un Tuono: Seguita, che G & g con le sue mezane chorde contengano il Nono modo:& che il Nono modo sia accomodato dopo l'Ottano : come porta l'ordine & gradi loro.Simigliantemete dico,tra la Diapason D.E.F.G.a. .c.& d:la quale immediata mente succede alla G & g nel decimo ordine, esser collocato il Decimo modo & non principale: percioche la D & d'e dinisa, secodo che habbiamo dimostrato nella Decima terza propo sta di hoggi: dalla chorda G arithmeticamente in due parti: & per la Decimanona, è piu grave della G & g per una Diatessaron: onde per la Definitione, secondo l'or dine numerale & li gradi delli Modi:il Decimo & plagale è accopagnato & accomodato dopo il Nono : il quale è il suo principale. A questo succede l'Vndecimo: & è collocato tra la Diapason a. 4. c.d.e.f.g.& aa:collocata nell'ordine vndecimo:& perche è divisa arithmeticamete in due parti dalla e:però uiene à contenere l'V ndecimo mo do: effendo che è piu acuta della G & g per un Tuono. Ilperche essendo D & d con le sue mezane il modo Decimo: uenimo, secondo l proposito, hauer dimostrato, appresso lui hauere accommodato l'V ndecimo, secondo l'ordine & gradi delli Modi. V ltimamente dico, che habbiamo accommodato lo Duodecimo dopo l' Vndecimo tra la Diapasou E.F.G.a. q.c. d.& e:percioche è divisa dalla chorda a in due parti arithmeticamente. & tal modo è piu graue dell'V ndecimo per una Diatessaron : & del Decimo per un Tuono. Onde per la Definitione, la Diapason E & e con le sue chorde me zane uiene à contenere il Duodecimo modo. Et perche ello succede immediatamente dopo l' Undecimo: secondo l'ordine & li gradi delli modi: però dico: che dopo l'undecimo modo habbiame habbiamo il Duode cimo, accomodato secondo l proposito. Et per tal maniera, secondo la propossa, habbiamo ridutto in uno per ordine li Modi principali con li Nonprincipali: & accopagnatoli inseme secondo l'ordine numerale & gradi loro: come ui douea dimostrare.
Adri. Questa è stata una lunga diceri: a aprouare & dimostrare una cosa per se stessa
apparente & facile:ma per che l'ordine della Scienza porta questo: però bisogna contentarci: et io per me mi contento: percioche unado sempre imparando qualche cosa di nuono.
Mapssa epiu oltra: se altro non hauete, che dirci. Il Ose. Cossi uanno le cose dimostrabili
Mestere; se bene auanti che elle si dimostrino, si toccano quasi con le mani: & sono saccili.
Ascoltate adunque quello, che segue.

#### PROPOSTA XXII.

Potiamo dimostrare, che tutti li Modi principali sono collocati tra le Tredici piu acute delle Sedici chorde mostra te di sopra.

L A v. Credo che questa si dimostrerà facilmete: per quello, che mi par di uedere. G 10 s. Credo che non ui ingannate: però diremo. Per la Quintadecima definitione, che hoggi ui hò dato : Modo principale è quello, che è contenuto tra le chorde di una delle Sette specie della Diapason, divisa harmonicamente da una chorda mezana in una Diapente, & in una Diatessaron : Ma, per la V ndecima proposta, le chorde della Diapason C & c:D et d:F & f:G et g:simigliantemete della a & aa sono in tal maniera tra. mezate: percioche le chorde della prima specie della Diapason C & c sono divise dalla chor da Gin una Diapente C & C: & in una Diatessaron G & c. Quella della seconda specie D & ddalla a in una Diapente D & a: in una Diatessaron a & d. Quelle della terza specie E& e dalla | in una Diapente E& | : & in una Diatessaron | & e.Cosi quelle della quar ta F & f sono trameZate & divise dalla chorda c in una Diapente F & c:& in una Diatessaron c & f. Quelle della quinta specie G & g in una Diapente G & d: to in una Diatessaro d & g dalla chorda d. Finalmente quella della sesta a & aa dalla e in una Diapete a et e:. et in una Diatessaro e & aa.Onde le Diapason C.G.& c:D.a.& d:E.\& e:F.c.& f:G.d. et g:co la a.e.et aa, ciascheduna da per sè contengono uno delli Modi principali et Autentici. Ma la chorda grauissima della prima specie è la C:et l'acutissima dell'ultima è la aa. et la C con la aa, non lasciando da un canto l'altre chorde mezane, arrivano al numero di Tredici chorde:et sono le piu acute di tutte le Sedici chorde date di sopra nell'ordine gia mostrato: Adunque tutti li Modi principali & Autentici sono collocati tra le Tredi cipiu acute chorde delle Sedici gia mostrate : come ui douea dimostrare. ADRI. Stà bene : seguitate pur gli altri : se'l ui è in piacerc. G 10 s. Voglio per ogni modo : però ascoltate.

#### PROPOSTA. XXIII.

Potiamo dimostrare tutti li Modi non principali, ò plagali, esser collocati tra il numero delle Tredici piu graui delle Sedici chorde gia mostrate:

T che questo sia uero:cosi lo dimostro, Per la Sestadecima definitione di questo nostro ragionamento il Modo non principale ouero plagale è quello: che è collocato stra le chorde di una delle Sette specie della Diapason, diuisa arithmeticamente da una mezana chorda in due modulationi: in quella della Diatessaron posta nel graue:

o in

& in quella della Diapente posta in acuto. Ma le Diapason T & G: A & a: \dagger & c e: per la Terzadecima proposta di hoggi: sono diusse à cotal modo: Adun que le nominate Diapason in cotal maniera diusse, sono Modi Nonprincipali, ouer Plaga: Ma la chorda graussima del primo è la T: & quella, che è l'acussissima dell'utimo, è la e: & dalla chorda T sino alla chorda e, computando le mezane: si ritroua il numero di Tredici chorde: & sono le piu grani di suste quelle, che sono contenuse nell'ordine delle Sedici gia mostrate: Manque tusti Modi nonprincipali: ouer Plagali sono coliocati tra il numero delle Tredici piu grani delle Sedici chorde nominate. Et questo è quello, che ui doue a dimostrare. Aquesta aggiungerò: che.

#### PROPOSTA XXIIII.

Le Chorde de tutti li Modi interamente abbracciano tutto'l numero delle mostrate Sedici chorde.

T cost la dimostro. La Diapason I & G, per la Ventesima prima proposta di hogigi: piu d'ogni altra graue, contiene il Secondo modo: & la a et a a d'ogn' altra piu acuta contiene l'Vndecimo et l'altre mezane poi contengono gli altri modi per ordi me. Ma la chorda I: per la Decimaottaua: et per la Ventensima prima di hoggi: è la graussima di ciascheduna delle Sedici nominate: et la aa: per la Decimasettima et Ventessima primassimigliantemente: è la acutissima. A lanque le chorde di tutti li Modiinterament e abbracciano il numero delle Sedici nominates come ui dovea dimostrare. A de la Standa molto bene: et mi piace oltra modo la facilità di questa dimossimose. Gios. Oltra di questo vi fo sapere: che

#### PROPOSTA. XXV.

La Modulatione diciascheduno delli Dodici modisi può traspor tare piu acuta, ouero piu graue per una Diapason: oueramente si può far piu acuta per una Diatessaron: ò piu graue per una Diapente.

Jano adunque le Dicefette chorde diatoniche,come nella Sesta propost a di hoggi.T.
A.L.C.D.E.F.G.a.b.L.c.d.e.f.g.& aa. le quali contenghino li cinque Hexachor
di : tra le quali siano T.A.L.C.D.E.F.et G la Quinta specie della Diapason,diuisa

| T. Nono. 1 | Tuono. | <br>- *** | Tuono. A | <br>Se.mag. | Sem.mi. | Se.mag. | Twono. | d onon I. | Se.mag. | Twono. | T #000. |  |
|------------|--------|-----------|----------|-------------|---------|---------|--------|-----------|---------|--------|---------|--|
|            |        |           |          |             | Tuo     | no.     |        |           |         |        |         |  |

dalla chorda C.per la Terïa decima proposta, in arithmetica divisione: di maniera che con tenga la modulatione del Secondo modo . Dico, che questa modulatione si puo trasportare piu uerso l'acuto per una Diapason, tra le chorde G.a. q.c.d.e. s. et g: percioche se noi porre-

mo la chorda e per la chordameZana, che divida arithmeticamente questa Diapason: come falaCla prima Diapason in due parti: cioè in una Diatessaron G & c postanel graue: ¿ in una Diapente c et g posta in acuto : hauerremo tanto tra le chorde G. a. h. et c di questa, la modulatione della prima specie della Diatessaron: come si hà tra le chorde F. A.Q.et C di quella. Et tanto la modulatione della prima specie della Diapente tra le chorde c.d.e.f.et g di questa seconda Diapason: quanto tra le chorde C.D.E.F. et G della prima . essendo che tanto in una delle dette Diatessaro si modula dal graue allo acuto per due. Tuoni et uno maggior Semituono: quanto nell'altra. Et cosi tanto si modula dal graue all'acuto per tuono, tuono, et uno Semituono maggiore et tuono in una di effe Diapente. co me simodula nell'altra. Onde tanto uerra ad essere la Diapason I et G della Quinta specie: quanto la G et g : percioche, per la Settima dignita : quelli internalli si chiamano simili, che sono da simili termini et proportioni contenuti. Il perche essendo li termini della prima Diapason mostrata simili à quelli della Seconda: non è dubio, che tra loro non ui può cadere differenza alcuna, se non di graue et di acuto. Però essendo la Get g dinisa arithmeticamente dalla c: si come è divisa la T et G dalla C: et essendo l'una et l'altra Dia pason della Quinta specie: seguita anco, per la Quarta decima definitione di hoggi,che tanto l'una quanto l'altra contenga il Secondo modo: Ma perche la Diapason G et g è dista te dalla Diapason I et G per una Diapason intera:et quello che simodula in questa, si può eiamdio modulare in quella: però dico, che la modulatione del Secondo modo si può trasportare piu acuta; ouerò piu graue ( quando la trasportatione si facesse al contrario) per una Diapason. Et questa ragione può anco servire à dimostrare: che tra la nominata Diapason I et Gharmonicamente divisa dalla chorda D contenera l'istesso modo, che è contenuto tra la Diapason G et g almedesimo modo divisa: mutando però nella dimostratione quelli termini, che sono necessary di mutare et questo sara il Nono modo come p la Vn decima proposta si è dimostrato. Et perche in questa maniera ogni Modo, sia qual si uoglia, (come facedone proua, chiaramete si potrà nedere) si può dal grane all'acuto: et dallo acuto al grane per una Diapason trasportare : però dico, che la modulatione di ciascheduno delli Dodici modi si può trasportare piu acuta, ouer piu graue per una Diapason. come primieramente ui douea dimostrare. Ma per dimostrarui, che tali modulationi si possono trasportare per una Diatessaron uerso l'acuto: oueramente per una Diapente uerso il graue: fiano le chorde C.D.E.F.G.a. . & c, le quali contenghino la modulatione del Primo modo: essendo tali chorde divise harmonicamente dalla chorda G, dico, che etiamdio dalla Diapa son F.G.a.b.c.d.e.et f.diuisa dalla chorda c à cotal modo, potiamo hauere la istessa modulatione: essendo che tanto si modula nella Diapente F.G.a.b.& c di questa Diapason per tuono,tuono, Semituono maggiore, és tuono: come è manifesto: quanto nella Diapente C. D. E. F. & G.di quella. Et tanto si procede per tuono, tuono & Semituono maggiore nella Diatessa ron C.d.e. & f della Diapason F et f: quanto in quella, nella Diatessaron G.a. L. etc: cioè nella Diapason C et c.Ma perche, per la Sesta proposta di hoggi: tanto la Diapason C D. E.F.G.a.L.etc, è la prima specie: quanto la F.G.a.b.c.d.e. et f. però, per la Quartadecima definitione di questo, dico: tanto questà contenere il Primo modo: quanto quella. Et perche la Diapason F et s: per la V entesima di hoggi: è piu acuta della C et c di una Diatessaron. et quella modulatione, che si troua nella Diapason C et c, si troua anco nella F et f: però dico, che la modulatione della Diapason C et c si può trasportare per una Diatessaron piu acuta nella Diapason F et f. Ma perche tali trasportationi si possonò fare commodamente per tutti li Modi, col fauore dell'Hexacordo Synemenno: però dico, che la Modulatione di ciascheduno delli Dodici modi si può trasportare in acuto per una Diatessaron; come secondariame te intendeua di dimostrarui. Et che tali modulationi si possino trasportare uerso il graue per una Diapente: cosilo dimostro. Sia la Diapason a. L.c.d.e.f.g.et aa:la quale dinisa har monicamente dalla chorda e, contenga la modulatione dell'V ndecimo modo. Dico, che tale modulatione si può trasporre anco nerso il grane nella Diapason D.E.F.G.a.b. c.et d:percioche diuisa al medesimo modo d'alla chorda a harmonicamente in due parti: quella modulatione istessa contenera la Diapente D.E. F.G.et a: che contenera la a.b.c.d.et e: et per quelli

quelli istessi internalli mo dulerà la Diatessaron e f.g.& aa:che si modulerà anco la Diates faron a.b.c.& d.Ma perche, per la Ottaua definitione : & per la Sesta proposta di hoggi:la Diapason a & aa è della Sesta specie: & anco la D & d è della Sesta specie: & l'una & l'altra divifa harmonicamente contengono l'Vndecimo modo: & effendo, per la Settima et per la V entesima prima proposta, la D & d piu graue della a & aa per una Diapente : però dico:che la modulatione dell'V ndecimo modo è trasportata piu graue per una Diapente . Ma perche à questo modo si può trasportare qual si uoglia modulatione di qual Modo si uuole: come dalla proua manifestamente si può sempre conoscere : pero dico:che la Modulatione di ciascheduno delli Dodicimodi si può fare ultimamente piu graue, per una Diapete. La modulatione adunque di qual si uoglia Modo delli Dodici, si può trasportare più acuta, ouero piu graue per una Diapason: Ouero si può fare piu acuta per una Diatessaron: Ouera mente piu graue per una Diapente. Et questo è tutto quello, che secondo la proposta, dimo-Strar ui douea. C L A v. Noi altri Organisti lo sapiamo, quanto sia di utile queste trasportationi : & come si possino fare. Et se bene la prattica ci insegna cotesta cosa : & che ueramente io la sapeua con tal mezo: non però mi hà dispiacciuto uedere cotal dimostratione dipendere dalle dimostrationi fatte per innanzi. Fran. Voi hauete hormai M. Gioseffo dimostrato tante & tante cose : che mi penso, che poco piu ci debba restare in questo fatto da dire. Onde essendo l'hora tarda: & hauendo io da fare alcuni negotij:percioche domatina à buon hora partire uogliamo: se altro ui resta da dire, non perdiamo tempo: ma ueniamo al fine della cosa. G 10 s. Ancora che si potrebbe oltra le cose dimostrate, ragionare & dimostrarne molte altre: tutta uia hauendo proposto (secondo l mio parere ) quello che mi pareua essere piu necessario: o toccate tutte quelle cose, che mi ho pensato essere utili da dimostrare in questa Scienza:non uoglio aggiungerui altro. Ma questa proposta,ui ho dimostrato, she sarà per la coclusione di tutti questi nostri ragioname ti:ne i quali, se ui hauro satisfatto, rendete gratie al Signore Dio benedetto: datore di tutte le buone & Ottime cose. Se anco per auentura susse auenuto ( cosa che potrebbe essere ) altramente: imputatene il mio poco sapere: percioche ui hò detto in questo fatto tutto quello, che per me darui si potea: senza dissimularui, o tener celato cosa alcuna. Et se per sorte hauessi mancato nel dichiarirui alcuna cosa, per cagione di breuità: et non cosi compiutamen te, come desiderauate ui hauesse satisfatto: non dubito; che se hauerete à memoria quelle cose, lequali ho scritto nelle Istitutioni harmoniche: et se uederete quello, ch'io ho dettato nellibro, il quale ho in titolato IL PERFETTO MVSICO: & nelli SVPPLEMENTI MVSICALI: non ne siate d'ogni dubio, che ui potra occorrere , ottimamente istrutti: Per cioche è impossibile di potere in una fiata esplicare perfettamente le cose . La onde essendo hormai stanco farò fine al mioragionare. DESI. E molto bene il douere. Ma se ben mi ricor do M.Gioseffo io fui quello, che ui hà promosso à quest a impresa: & si bene & scientificamen te haue e ragionato con molta coppia delle cose della Musica:che oltra l'hauermi satisfat to in particolare: in universale ancora tutti noi si chiamiamo contenti. Et io ui prometto ditenerne perpetua memoria, & di hauerui obligo perpetuo: essendo che hauete tocco & risolto tanto bene tutte quelle cose, le quali mi dauano nota & fastidio: che non hò punto co sa alcuna piu da dubitare. Et se uerrà tempo, nel quale ui possa dimostrare con fatti, quanto questo mi sia stato grato: ue lo faro uedere. Onde al presente non posso fare altro, che ringratiarui. G 10 s. Io sondebitore à tutti gli animi nobili & uirtuosi, come è quello di V. Sign. però non uoglio che tra noi ui sia altro obligo, che di amore. Percioche amado io lei:reciprocamete desidero che ella mi ami. D E s 1. A questo saro sempre debi tore.C LAV. Anch'io ui son in questa parte debitore: et questo debito non so come lo potrò mai, no dico pagare: ma sciemare. G 1 0 s. Con quell'istesso mezo, ch'io ho detto al S. Desiderio, sarete atto à fare il tutto: ne noglio, che altro ni concorri. FRAN. Hora siamo entrati nelle ceremonie: & nelle belle parole: & Dio il sa, quando si darà fine: però uoglio anch'io breuemente ringratiarui M. Gioseffo della uostra cortesia. Et perche dimane à bon hora siamo per motare in barca tutti, & col Sig. Duca nostro ritornarsene à Ferrara : uoglio pregarui, che doue uoi nederete, che io sia buono à farui sernitio: che senza rispetto alcuno mi uogliate

uogli ate commandare. Et à uoi Messere dirò essortandoui, che uiuiate allegramente: prega doui di tenermi & conservarmi nella uostra memoria. A D R 1. Cosi farò Messer France-sco mio: ma bascrate, ui prego la mano a sua Eccellen a iu nome mio: & ui prego di nuo uo a mannenermi uuvo nella m: moria di questo Signore. Onde andarete al buon ui aggio. Dette adunque queste & altre parole da una parte & l'altra dolci & amoreuoli: ciasche duno di noi partitosi, tenne quella strada, che lo potesse facilmente & presto condurre a far qualche suo partitosi r negocio inanti cena. Et così qui su

Il fine del Quinto & Vltimo ragionamento: à laude & gloria del nostro Signor Dio dattore di tutte le gratie.

# TAVOLA DI TVTTE

#### LE COSE NOTABILI

#### CONTENVITE NELL

OPERA.

A



DRIANO Vuillaert maestro di capella della Illustriss. S. di Venetia, I. Studiò à Pariggi in Legge.

8.11.221. Fu cagione del Studio dell' Autore nelle cose della Muerista.

11.

Aggiungere acqua ad acqua di una istessa qualità no genera un misto.

Aggiunto il Tuono maggiore alla Diatesfaron fala Diapente. 134. Il Tuono maggiore, ouero il minor Semituono alla Diapente, non fà consonanza alcuna.

Alfonso d'Este Duca di Ferrara uiene à Venetia: & è riceuuto con solennissima pompa dai Sig. Venetiani.

Angoli fatti da due lince rette nel Semicircolo sono
equali. 162
Animali che non respirano. 12

Antichi poteuano in due modi udire il Ditono & lo Semiditono. 3. No paffarono la Quintadecima uoee, ne la Quadrupla proportione. 3. Non intefero i luoghi & Siti delle confonanze. 3., 50. Non cofiderarono altra diuffone harmonica, che quella del

la Dipla. 60. in qual modo denominarono le Proportioni. 93. Attribuiroso la Ragione de numeri al Quaternario. 86. Pofero la Diatesfaron nel numero delle Confonanze nelle loro Compositioni. 88. Qual chiamafero Massima & perfetta barmonia. 111. Perche facesfero du egeneri del Pentachordo. & tre dello Hexachordo. 214. Nelle dimo strationi de i Generi, per che tosfero il Tetrachordo en na altro numero di chorde. 216. Perche incominiciassi en la prima specie della Diapason nella

chorda.A. 271
Antigenida fonatore di Piffero. 263
A' ai intu quello che fia & il fino officio. 16
A' antigenida quello che fiano. 196

A arrowa quello che uoglia dire.95. Quello che fia.95. 178. E minore del Semituono maggiore. 178 Arifloste molte cofe altrui fece fue.8. Ciama la Diapason solamente Consonanza persetta. 269

Aristosseno come divideua il Tuono. 165 Arithmetica progressione quando si faccia. 24 Arithmetici quello che considermo. 9

Arthmetici quello che confiderino. 9
Arfenale de i Sig. Venetiani. 264
Arte della Musica da qual parte il detta Pratica. 2

Arte della Mufica da qual parte è desta Pratica. 21. Arti di Quattro maniere. 21

DRIANO Vuillaert maestro di Aftrologia suppone la natura del Circolo celesse concapella della Illustrissi. S. di Venesia 1. Studiò d'Pariovi in Leove. la linea.

Attiua,0 prattica che fine ella habia. 21
Auttore non unole essere destruttore delle cose de

gli Antichima piu preflo renderle facili.272.Per qual cagione non habbia uoluto paffare il numero delle Dieefette ehorde nelle dimostrationi fatte nel Quinto ragionamento. 278.279

A' ξιώματα quello che siano.

Agione che mosse i Pitagorici à dire, che quelli Interualli che sono minori della Diatessaron siano disonantia. Propria del no respirare qualsia. 121. Per che l'Autore non habbia uoluto trappassare il numero di Quindeci chorde nelle sue dimossirationi. 224. Della Partecipatione fatta nella Quinta parte innati l'altre dimossirationi. 265. Che muone l'autore à porre altro ordine nelle Specie delle consonance.

delle confonanze. 270 Cagioni piu note alla Natura.13. Addutte dall' Au tore di porre altr'ordine nelle specie delle Cosonan ze semplici:& nelli Modi. 270

Canna di Organo piu che è fatta curta piu rende il Suono piu acuto. 148 Cantilena quando diletta , ouero non diletta:da che

nasce. 4 Canzoni composte da Moderni per chromatiche,& nõ

fono. & perche.

236

Karamun' quello che fia: & il fuo officio.

Naramon quello che fiai & il fuo officio.
Cauato il Tuono maggiore dalla Diapite, resta a Dia
tessario: & sstatuata da quella, resta il Tuono 133
Cauato il Ditono dalla Diapente, resta il Semiditono:

& lo Semiditono cauato resta il Ditono. 134 Cercatrice Arte, che fine ella habbia. 21 Cerctani, o Canta in banco fanno professione di Can-

tar uerfi allo improviso. 210
Chorda sonora è buona per conoscerla ragione delle di

Chorua Jonne a counta per consister ia ragione auta un flanze de i Suoni l'uno dall'altro. 22. Nezama proportionale come tra due date trouar fi possaila qua le partissa il Tuono in due parti cquali. 160, Quan do inutilmète si aggiunga in uno istrumento. 237. Vera sinale delli Itodi qual sia.

278

Chorde unifone riputare una chorda fola. 1 48. Stabili quali fiano. 218. Stabili quate in ciafeduno delli tre Generi. 252. Mobili quali fiano. 218. Mobili quante fiano in ciafehedun Genere. 252. Neu-

Dd 3 trali

| trali quali siano . 218. Neutrali quante siano           | Contemplativa che fine ella habbia. 25                     |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| in ciaschedun'delli tre Generi . 252 . Delle di          | Contingente quello che sia. 12.                            |
| uistoni Diatonica & Chromatica in qual modo              | Continuare due o piu interualli simili di proportione      |
| l'una all'altra correspondino. 214.244. Finali del-      | l'uno dopo l'altro, come si possafare. 34.0uer che         |
| li Seimodi principale sono comuni con quelle delli       | siano differenti di proportione. 36                        |
| No principali.278. 300. Comuni al Diatonico &            | Cotr'harmonica proportionalita quello che ella sia.25      |
| Chromatico genere. 214.244. Quato siano piu acu          | Contrary di due maniere : mediati & Immediati : &          |
| te quelle di uno Modo, che quelle di un'altro. 303.      | & quello che l'uno & l'altro sia. 83                       |
| 304.Delli Modi principali piu acute di quelle del        | Corpo sonoro allo che sia.22. E' dinisibile i infinito. 56 |
| li Non principali per una Diatessaron.304. De tut        | Corpi Sonori quali siano. 22                               |
| tili Modi abbracciano tutte le Sedici chorde.309.        | Corpo Cubo come sia coposto. 111. Quello che sia. 112      |
| Chromatico genere si serue del Semituono maggio-         | Corpo perfetto consta di tre internalli. 111               |
| re97. Quello che sia. 214                                | Corpi celesti soggetto degli Astrologi. 15                 |
| hromatisti destruttori della buona Musica.2 27.Quel      | Corrolario quello che importi. 133                         |
| lo che offeruino nelle Compositioni loro. 2 1 3. Si pof  | Cosa che raddoppiata sia equale ad un'altra: è la sua      |
| fono comparare ad Herostrato. 237.                       | metà intera. 32. Cheraddoppiata trappassaun'al             |
| Cinque Sefquiottaui non fanno uno Duplo. 77              | tra cofa,ella è piu della sua metà. 32. Che raddop-        |
| Claudio merulo da Correggio organista soauissimo. 1.     | piata non arriua allo intero di un'altra:ella no può       |
| Cognitione della Natura, & Nostra molto diuerfe.         | essere la sua meta. 33. Ridicolosa osseruata da i          |
| r3. Delle Cose della Musica non si può bauere se no      | moderni. 213                                               |
| col mezo de i Corpi fonori                               | Cose in tre modi considerar si possono. 9. Che non sono    |
|                                                          |                                                            |
| Colore intorno al Sono quello che fia. 20                | mai nella materia.9. Che universalmente non sono           |
| Kóppa quello che sia: & di quanta proportione era        | nella Materia.9.Che cadono fotto la Scienza Meta           |
| appresso gli Antichi. 98.121.167.267. Di donde           | fisica.9. Che necessariamente si trouano nella pro-        |
| fia cofi detto.98.In qual modo fi accomodi alla fua      | posta. 16. Che nonsi trouano molte siate in mo ti          |
| proportione sopra una chorda. 178. Minimo inter-         | Theorema. 16.Ch' appartegono al Dato . 17. Poste           |
| uallo muficale. 188                                      | in atto nella Musica non sempre restano. 21. Che so-       |
| Communi pareri, o Massime dette A'simpara 28             | no ad un'altra equali,tra loro fono equali 3 1. Che        |
| Compositioni fatte da Moderni per Chromatiche &          | tra loro sono equali ad una istessa, sono equalmen-        |
| non fono. 236                                            | te Molteplici, ò Superparticolari, ò di altro Gene-        |
| Compositione del Monochordo regolare Diatonico.          | rc.3 1. Che hanno i loro tutti equali, hano anco tra       |
| 218.Del Monochordo regolare Chromatico:222.              | loro le parti equali.                                      |
| Del Monochordo regolare Enharmonico. 223.                | Construtione del Monochordo Chromatico. 222                |
| Composto si risolue in quelle cose semplici, delle quali | ктитый quello che sia: & il suo fine. 21                   |
| si compone. 28                                           | Cubo quello che sia.                                       |
| Conclusione contingente quello che sia:& per che è       | D                                                          |
| cofi detta.                                              | Ato quello che sia. 16                                     |
| Confideratione fopra il Tuono diuifo in due parti de     | Definitione è il mezo della Dimostratione. 8.18.           |
| Aristosseno et da Filolao. 166.167                       | 94.E'quella,che ci fa uenire incognitione della co-        |
| Confonanza quello che ella sia 9.10.85. Primieramen      | sa.8.Quello che ella sia.9. Si piglia in luogo della       |
| te confiderata dal Musico.82. El Disonanza sono          | Descrittione. 10. Che si pone nella Dimostratione          |
| due estremi nella Secoda specie de gli Oppositi.83.      | qual sia. 10. Di tre sorti: cioè Materiale, Formale,       |
| Di due specie.83. Propriamente detta.83. Commu-          | et Finale . 10. Della Dimostratione di due forti.13.       |
| nemente detta. 84. Semplice raddoppiata non dà           | Della Dimostratione dal Fine & dalla Materia.13.           |
| nelli suoi estremi internallo alcuno consonante.99.      | Delle cose non si può dimostrare.14. Del Suono da          |
| Confonanze nella Mufica hanno i loro gradi. 4. Ten-      | ta da Boetio no è al proposito del Musico. 19. Di          |
| gono quei luoghi, che tengono le lor forme trai nu       | Euclide del Genere. 212. Del modo. 274. De tutti li        |
| meri.4.Musicali come nascano.6.Della prima ma-           | Doci modi, 275                                             |
| teria sono tutte Molteplici, ò Superparticolari.83.      | Definitioni sono differeti per la differeza delle cose.8.  |
| Della Seconda maniera sono tutte de gli ultimi tre       | Per qual cagione si pogano innanti ogni altra cosa         |
| Generi di proportione.84. Di due sorti.87. Sempli        | nelle Scienze dimostratine. 18. Quel che fanno. 18         |
| ci quali siano. 87. Composte. 87. Tutte come l'una       | Descritione quello che sia. 9. Si pone alle fiate in       |
| all altra ne i loro luoghi fi foggiunghino.194.Dia-      | luogo della Definitione. 10.                               |
| pason, Diapente, & Diatessaron quante fiate si ri-       | Detto d'Antigenida cotra Ismenia suo discepolo.263         |
| trouino nelle Quindeci chorde Diatoniche . 254.          | Diapason prima consonanza.4.88. Elemento di tutti          |
| Et quante tra le Chromatiche. 257. Et quante tra         | gli altri Internalli.4.Esser composta di Tuoni &           |
| le Enharmoniche. 259. Quato alla forma loro sono         | di Semituoni no è mal detto.6. Quello che sia. 88.         |
| immutabile:ma non quanto agli accidenti. 272             | Tral'altre consonanze tiene il primo luogo. 88.            |
| **************************************                   |                                                            |

Presa dal musico per il Tutto divisibile. 88. Piu d'ogni altra cognosciuta dal senso. 91. Come nasca.101. Minor di sei & Maggiore di cinque Tuoni maggiori. 140. Quati Tuoni & Semituoni contenga. 140. Conserua inuiolata quella consonanza, che à lei s'accompagna. 141. Regina de gli altri internalli. 87.225. Detta da Aristotele Consonanza perfetta.269. Ha Sette specie . 269. In ogni temperamento resta nella sua uera forma 269. Non si può alterare senza offesa dell' V dito. 266. Quando sia detta harmonicamente, ouero arithmeticamente diuifa.274.Quante fiate sia co tenuta tra le Dicesete chorde temperate. 292. Diapason col Ditono. Diapason diapente quello che sia. 91. Da che nasca. 143.Quanti Tuoni & Semituoni contenga. 143. Diapason diatessaron qual consonanza sia. 141. E'co fonanzasfecondo il parer di Tolomeo.& Dissonan za secondo i Pitagorici. Diapente quello che sia. 88. E'la maggior parte fatta della Diapason harmonicamente. 88. Reintegrata dal Ditono & dal Semiditono 104. Quanti Tuoni & Semituoni contenga. 1 32. Come nasca. 134. Quanto resta sciema nel temperameto de gli istrumenti. 267. Di Quattro specie. 270. 273. Quante fiate sia contenuta tra le Dicessete chorde temperate.293.Non haluogo tra la Terza & la Settima chorda. Diapente & Diatesfaron come insieme nascano , 99. Collocate tra le maggiori Superparticolari. 100 Diaschisma quello che sia. 98 Aidinua quello che importi. ta harmonicamente della Diapafon.88. Posta nel numero delle Confonanze, 88. E'confonanza perfetta.89.90. Hauuta appresso gli Antichi per co fonanze. 2.88.89. Quanti Tuoni & Semituoni co tenga.131.Come si accomodi alla sua proportione

Diatesfaron quello che sia.88.E'la parte minore fatcon la Diapëte & la Diapason insieme . 193.Qua to si accresca nella Partecipatione. 267. Ditre specie. 270.273. Quante fiate sia contenuto tra Di cesette corde temperate. 294. Non si trona tra la Settima & la Decima chorda.

Diatesfaron & Diapente come, insieme nascano. 99. Collocate tra le maggiori Superparticolari. 100 Diatonico genere quel che sia.

Dichiaratione di due sorti nello esplicar le cose del-

la Mufica.

Aless quello che sia . 96.16 . 167. Di Filolao pitagorico.96. Principio & Elemento de gli Internalli musicali. 96. Minore Enharmonico quello che sia. 96.E'Minore del Semituono Maggiore. 179. Di Martiano capella. 166. Tritemoria. 166. Tetartemoria.

Differenza quello che sia secondo imathematici. 24. Trail Diatonico & Chromatico genere consiste in una sola chorda. 2 1 1. Che è tra la partecipatione fatta nelle Istitutioni & quella delle presenti Di-

mostrationi. Diffetto di quelle Copositioni, che poco dilettano. 4. Dimanda di Vitelione.

Dimostratione fa la cognitione della cofa. 8.11. E'ado perata da ogni Scienza. 1 1. E'come uno istrumeto, che ne coduce al Sapere. 1 1. Potisima qual sia. 12. Cagiona innoi il Sapere. 12. Chiamata A priori et Propter quid. 13 A'posteriori et Quia, quello che sia. 1 z. Della Prima proposta del lib. 1. di Euclide 17. Della Partecipatione, o Teperameto de gli Interualli de gl'Istrumëti ritrouata dell'Autore. 221 Dimostrationi dipendono l'una dall'altra. 38. Prime

sono dette Elementi delle sequenti. Dimostrare la uerità di una cosa contra alcuno cömo destia,non è fuori della bona creanza. 161 16

Διορισμό, quello che sia: il suo officio. Dire Tripla & dire Dupla sesquialtera, non è dire una proportione istessa.

Disdiapason quello che sia.91. Considerata dagli An tichi coposta di due Diapason.91.Come nasca: & quanti Tuoni & Semituoni contenga. 143

Disdiapason col Ditono. 9 E Disdiapason Diapente 92 Disputare no si può contra quelli, che negano i Prin-

Dissonāza e cotraria alla Cosonanza nel genere de gli Opposti:82.Et Cosonazasono come due estremi nel la secodaspecie de gli oppositi.83. Quello che sia. 85. Al tutto priua della Ragione de numeri. 85.

Hauer Ragion de Numeri, come s'intenda. Ditono posto fuori del suo luogo naturale fa tristo ef fetto.3.Collocato nel grane dalla Cătilena fa catti uo effetto.4. Posto nello acuto diletta.4. Et Semiditono posti nel graue perche siano tanto poco gra ti. 5.Quello che sia. 90. Serue al genere Enharmo nico.90.Vna delle prime parti della Diapente: & delle secode della Diapason.90.Et Semiditono come nascano, 103.Quanti Tuoni & quali cotenga. 1 20. Come si accomoda alla sua proportione. 191. E'minore di due Tuoni Sesquiottaui per un Coma. 192.Et Semiditono sono anco del Diatonico gene re.213. E'contenuto nella fua uera forma nella 266 Partecipatione.

Dinersità delle Scienze nasce dalla narietà delle cose, che trattano.

Dinidere qual fi noglia internallo in due , o pin parti equali come si possa fare, 160.163.La differenza del Tuono in due parti equali, non è la Regola di trouare li Semituoni.

Diuisione del Tuono uanamente fatta da Michaele Stiffelio,& da Nicolòtartaglia. 158. Di qual si uoglia Interuallo in piu parti equali,come si possa fare. 163. Del Tuono fattada Aristoffeno uanamente. 165. Di Martiano capella fatta del Tuono. 166.Fatta del Tuono da Filolao pitagorico in due parti. 166. Del monochordo regolare Diatonico. 2 18.Del monochordo Chromatico regolare. 222. Dell'Enharmonico monochordo regolare. 223

Dd Divisioni 4

| Diuisioni dello Schisma & Diaschisma sono irratio-                                                  | Fine della Consonanza & dell'Harmonia.                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| nali. 128. Dello Schisma & del Diaschisma non si                                                    | Fisica quello che considera.                                         |
| possono far realmente se non colmezo della Geo-                                                     | Forme del Ditono & del Semiditono de gli Antich                      |
| metria.98. Delle proportioni quando siano inco-                                                     | quali erano.                                                         |
| gnite & irrationali.                                                                                | Forme di tutte le Consonanze musicali contenute tra                  |
| Diuiso l'internalo del tuono in due parti equalli, in                                               | i termini & le differenze dell'Harmonica & Con-                      |
| quali proportioni sia diviso. 157                                                                   | tra harmonica proportionalita. 107. Contenute                        |
| Dominico da pesaro fabricatore di Arpichordi.235.                                                   | nella Progressione arithmetica. 109. Nella Maj                       |
| Dubio intorno la Defin tione. 10. Sopra la proportio                                                | sima & perfettaharmonia. 113. Contenute trale                        |
| ne della Diapason col Ditono.93. Sopra il Semituo                                                   | parti delle Linee fatte nella divisione del Qua-                     |
| no minore. 95. Et solutione intorno l'ordine de gli                                                 | drato.                                                               |
| Interualli del Monochordo Diatonico. 220.Intor                                                      | Francesco Viola maestro di Capella di Alfonso Du-                    |
| no le specie delle Consonanze. 270                                                                  | ca di Ferrara.                                                       |
| Dubitare di ciascheduna cosa nelle Scienze non è sen                                                |                                                                      |
| zautilita. 95.201                                                                                   | G                                                                    |
| Due cose da considerare nella Musica.6.Interualli,o                                                 | OF                                                                   |
| piu communi da una istessa proportione nei estre-                                                   | Enere quello che sia.212. Diatonico.213. Chro-                       |
| mi non fano consonanza alcuna 34. Sesquiottaui                                                      | matico.214. Enharmonico. 215                                         |
| fono minori di uno Sefquiterzo: & maggiori di un                                                    | Generi della Melodia fono tre. 212                                   |
| Sesquiquarto.73.Consonanze prime & maggiori                                                         | Geometri quello che contemplino.                                     |
| diuse in due semplici minori. 109. Diatessaron ag-                                                  | Geometrica proportionalita quando si facia, o come                   |
| giunte insieme, di quanto trappassino la Diapente.                                                  | nasca.24.39.Harmonia.                                                |
| 134. Confonanze semplici contenute da una pro-                                                      | Greci non ritrouarono i Principij di tutte le Scienze.               |
| portione insieme aggiunte ad una chorda mezana                                                      | 224 :Nō hanno fotto la loro Proflambanomenos<br>chorda alcuna. 279   |
| commune,dalla Diapafon in fuori, non fanno al-<br>cuna maniera di Harmonia.                         | chorda alcuna. 279 Gustabile non è per necessità sempre dolce, ouere |
| cuna maniera di Harmonia. 198<br>Dupla reintegrata dalla Sefquialtera & dalla Sef-                  | amaro. 83                                                            |
| quiterza.55.E'prima d'ogni altra proportioe.88                                                      | <i>umarti</i> .                                                      |
|                                                                                                     | H                                                                    |
| Dupla Sejquialt era quello che uoglia dire. 93 Duplo composto dello Sejquialtero et dello Sejquiter | "                                                                    |
| zo non è cagione della proportionalita harmoni-                                                     | Armonia Non propria di due forti.86. Sempli                          |
| ca. 56                                                                                              | cemente detta qual sia. 86. Ad un certo mo-                          |
| ,,,                                                                                                 | do detta quello che sia. 86. Ad un certo modo det-                   |
| E                                                                                                   | ta si fà per l'ordine, & no per le Consonaze, che es                 |
| 2                                                                                                   | la cotiene. 87. Geometrica qual sia. 111. Trale qua                  |
| E'κθεσισ quello che sia: & il suo officio. 16                                                       | lità del Corpo cubo. I I I. Semplicemente detta oue                  |
| Elementi sono Quattro. 28                                                                           | si ritroui.199. Detta ad un certo modo oue sia po-                   |
| Elemento quello che sia. 28.45                                                                      | Sta. 200.                                                            |
| Enharmonico genere usa il Semituono minore. 95.                                                     | Harmonica proportionalita come nasce. 25.55. Con-                    |
| Quello che sia. 215                                                                                 | siste nell'ordme.56.Perche sia cosi detta. 111                       |
| Errore de i Musici intorno al nome delli Modi. 276                                                  | Harmonide discepolo di Timotheo. 263                                 |
| Esser Musico non è per se nell'Huomo : ma per acci-                                                 | Hauere il latte nelle mammelle non è segno fermo                     |
| dente. 12                                                                                           | sempre, che dimostri, che la Donna habbia parto-                     |
| Estensione della chorda è posta indivisibilmente al-                                                | rito. 12                                                             |
| la guisa del Punto. 19                                                                              | Hemispherio quello che sia. 147. E'il Quarto di una                  |
| Estensioni diuerse della chorda à guisa de diuerse li-                                              | Sphera, considerato come si usa. 147                                 |
| nee.                                                                                                | Herostrato perche abbruciasse il tepio di Diana. 237                 |
| Estremi delle Proportioni quali siano. 27                                                           | Hexachordo quello che sia 216.279. E'consonanza:                     |
| Euclide molte cose d'altri sece sue. 8                                                              | ma non della istessa natura che è il Ditono et lo Se-                |
| *                                                                                                   | miditono.90. Maggiore quello che sia.92. Minore                      |
|                                                                                                     | quello che sia.92. Maggiore et minore come si fac-                   |
| F                                                                                                   | ciano.135.Maggiore di quato sopr'auanzi la Dia                       |
| F - Warmland C - K - L - L                                                                          | pete & la Diatessaro. 137. Minore di quato sopr'                     |
| Acilitare le cose è cosa molto lodeuole. 222                                                        | auanzi la Diapente & la Diatessaron.137.Mag-                         |
| Fattiua Arte, che fine ella habbia. 21                                                              | giore quanti Tuoni & Semituoni contenga . 139.                       |
| Filolao filosofo pitagorico come diuise il Tuono.                                                   | Minore quanti Tuoni & semituoni contenga. 139.                       |
| 166. Seguitò le ragioni de i Numeri nella diui-                                                     | Minore come sia contenuto nella sua forma nella                      |
| sione del Tuono. 166                                                                                | Partecipatione. 266. Hypaton. 280. Meson. 280.                       |
|                                                                                                     | Die-                                                                 |

Diezeugmenon.280. Hyperboleon.281. Syneme non. 281 . Synemenon come si aggiunga alli 4. pri mi. 291. Della propietà di b molle. 281. 289. Del la propietà di Natura. 289. Della propietà di 🛱 quadro. 289. Contiene tutte le Specie della Diatessaron. Hexachordi sono cinque ne gl'ordini de'Suoni.279. Trale Dicefette chorde temperate. 289.291. In qual modo siano nominati dalli Moderni . 279. Huomo è composto de i quattro Elementi. Huomini hanno il latte nelle mamelle. Hypoproslambanomenos quello che sia. 289. Perche sia stata aggiuta da i Moderni. 226.279.Co me si aggiunga alle Quindeci chorde ridutte al lo ro temperamento. Gnoranza de Compositori da che sia proceduta. Imposibile è che uno habbia tutto quello, che conuiene al Perfetto. Indagatrice Arte quello che ella sia: & che fine hab Infinito non si può trapassare. 14 Instante nel Tempo è indivisibile. Intentione del Stiffelio intorno la divisione del Tuo no. 159. Dell'Autore nel scriuere le cose della Musica: tanto nella Speculatina, quanto nella Prattica. Internallo come si faccia.20. Quello che sia.21. Primo confiderato dal Mufico ad un certo modo. 2 I. Molteplice. 22. Superparticolare. 22. Superpartiente.23. Molteplice superparticolare. 23. Mol teplice superpartiente.23. Qual sia maggiore l'u no di due . 30. Molteplice doppiato genera un Molteplice.37. Raddopiato se produrà un molteplice, anche lui sarà molteplice. 41. Superparticolare è indivisibile in parti proportionali con nu meri rationali . 44. Non molteplice raddopiato non fa alcuno Molteplice, ne Superparticolare. 45. Raddoppiato, che non da il Molteplice: non può essere molteplice.46.'N e i suoi termini radicali come moltiplicar si possa con Numeri compo sti.5 1. Duplo da che nasca.53. Triplo come si fac cia.60.Quadruplo da che nasca. 61.Sesquiottauo de quali internalli sia la differenza. 64. Sesqui nono qual differenza sia.65. Sesquiquinto decimo di quali internalli sia la differenza. 66. Sesquiuente simo quarto di che sia la differenza.67. Ses quiottantesimo qual differenza sia. 70. Supertripartiente. 125. qual differenza sia. 71. Del Tuono maggiore & quello del minore sono Superpar ticolari. 106. Del Semituono maggiore è Superparticolare. 118. Del Semituono minore è Super particolare. 119. Del Semituono maggiore è il pri

mo delli Tetrachordi Diatonico & Chromatico.

tonico et del Chromatico.44.Del Tuono diuifo in due parti equali, in quali proportioni sia diviso. 157. Del Semituono maggiore è minore dello Apotome. 177. Qual si uoglia come si possa dividere in due, ò piu parti proportionali. 160. 163. Fatto maggiore, ò minore quando s'intenda.281. Farsi piu graue,o piu acuto,come s'intenda. Internalli in quante maniere udire si possano in atto.3.Quando si dicano simili.30.Come si possano continuar l'uno dopo l'altro. 34. 36. Molteplici raddopiati quello che facciano.37.Mezani tra la Consonanza & la Dissonanza sono molti.83.Dissonanti minori del Semiditono sono le differenze delli maggiori confonanti.94. Del Ditono & del Semiditono fono Superparticolari. 104. Fatti da Filolao & da Aristosseno nelle loro divisioni del Tuono aggiunti a due Tuoni Sefquiottaui, ouero al Ditono non fanno Consonanza alcuna. 181. 182.183. V fati da Chromatisti nelle loro composi tioni. 236 Inuentione dell'Autore di Partecipare, o Tempera

244. Del Semituono maggiore è Elemeto del Dia

Inuentione dell'Autore di Partecipare, o Tempera re con ragione gl'Istrumenti, è di tre forti. 221 Inuentore primo della Partecipatione, o temperame to de gli Istrumenti non si fa chi si suffe. 249 Ismenia discepolo di Antsgenida Tebano. 263. Istitutioni harmoniche opera dello Autore. 2. Spesso allegate dall'autore, & per qual cagione. 38. Istrumento di Quattro chorde come si chiama. 212 Di cinque, di Sei di Sette & piu chorde come si

nomina.212.Fatto dall'Autore; il quale fi accor da perfettamente. 220 Iftrumenti arteficiali di due forti.256.Che hanno il teftame di una isteffa maniera. 264

L Acedemoni scacciarono & bandirono Timotheo

dalla loro città: & perche.

337

Aŭupa quello che it 195, 186. & quello che uoglia dire. 95. Da che proportione sia contenuto.
95

Leuando nei Quattro maggiori Superparticolari
uno interuallo minore da un maggiore:quello che
uiene è Superparticolare.
68

Linea come si faccia. 20. Mezana proportionale come si troua. 160. Retta perpendicolare come da
un punto segnato leuar si possa.
Linee molte mezane proportional i come ritrouar si

possino. 163 Luogo del Suono come si considera dal Musico. 19

711

Martiano capella ba diuifo il Tuono in molti modi. Maßima & perfetta barmonia de gli anticbi. 111 Persbe

| Perche in tal modo la chiamassero.112.Tra cin-                                           | Mouimento non è senza tempo. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| que termini & quattro internalli. 113                                                    | Mouimenti nella Musica tutti sono uiolenti. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maßime & perfette harmonie quante uogliamo dar                                           | Musica perchesia sottoposta alla Filosofia naturale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| si possono: che contenerà ciascheduna li Tuoni                                           | 9.E sciëza di Relatione.9.Ha per soggetto il Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| maggiore & minore, con tutte l'altre Confonan-                                           | mero sonoro.9. Sottoposta alla Quantità relata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ze tra i loro termini & le differenze loro. 113                                          | 10. Ridutta nel suo fine è cosa attiua.29. A qual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Massime, o communi pareri detti A' Elw para. 28                                          | Genere sia sottoposta.20. Da qual parte è detta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materia posta nella Definitione della Musica. 9                                          | Theorica : & come sia detta Prattica.21. Subal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mathematico dimostra per le cagioni formali. 11:                                         | ternata alla Arithmetica.34. Et Poesia arriua-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mathematiche scienze quello che considerino . 11.                                        | te ad una istessa conditione. 210. Ripiena di Com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nel primo grado di certezza. 37                                                          | positori. 210. Senza Artefici, chi habbiano cogni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mesolabio istrumento mathematico in che serui al                                         | tione di essa: & per qual cagione. 210. Guasta da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Musico. 163                                                                              | Chromatisti. 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Metà di qual si noglia cosa one caschi.33. Intera del                                    | Musico considera il Suono come principio della Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tuono done cada. 170. Del Tuono minore done                                              | fonanza: et d'ogn'altro internallo. 19. Non con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| caschi. 171                                                                              | sidera il Suono nella lunghezza. 19. Come dè usa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Metafisica quello che considera.10. Dimostra per le                                      | re li principi che piglia da un'altra Scienza. 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| cagioni formali finali,& efficienti. II                                                  | Canale sue ragioni dal Tutto & dalle parti del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mezo de i Contrarij di due forti. 83                                                     | Corpo sonoro. 56. Pocco conto fà delli Numeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mezani internalli, che cadono tra la Confonanza &                                        | irrationali. 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| la Dissonaza.83. Nascono da altre proportioni,                                           | Musici quello che contemplino.9. Artesici senza co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| che da Molteplici, o Superparticolari : collocate                                        | gnitione della loro Arte: & da che sia proce-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| però tra le parti del Senario & dall'Ottonario nu                                        | duto. 209. Nostrinon considerarono la divisso-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mero. 83                                                                                 | ne, o compositione del Monochordo fatta per Te                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Michele Stiffelio mathematico eccellente in qual mo                                      | trachordi. 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| do divida il Tuono in due parti equali. 158.                                             | 22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                          | 7.r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 159<br>Minimi termini delle Proportioni sono Numeri con                                  | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| traseprimi. 23                                                                           | Atura delle Scienze. 18. Della Diapason. 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moderni dubiosi del Ditono & Semiditono se siano                                         | Naturale dimostra per ogni cagione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| consonanti.6. Non hanno hauuto sufficienti prin                                          | Nicolo tartaglia bresciano dinise il Tuono: in due                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| cipij ne anco esperienza delle cose della Musica.                                        | 0 11 100 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.Perche trappassarono il numero delle chorde                                            | parti uanamente, come fece il Stiffelio. 158<br>Niuno Superparticolare si può dividere in due par-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| de gli Antichi. 225.                                                                     | The state of the s |
| Modo quello che sia. 274. Principale & Autentico.                                        | Nome de gli Antichi appresso l'Autore è ueneran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                          | do & riuerendo. 224. De gli Hexachordi appref-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 277. Nonprincipale & Plagale. 277<br>Modi quello che siano, o quali si chiamino.245. Per | fo i Prattici. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| che siano l'uno dall'altro differenti. 273. Secondo                                      | Nomi di tutte le Voci, Suoni & Chorde secondo gli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| l'uso de gli Antichi parte molto dissicile da inten                                      | Antichi.215. Et ordine delli Modi.276. Secon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| dere . 276.Distăti l'uno dall'altro per un Tuono,                                        | do i Moderni. 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ouer per un Semituono. 303. Principali posti per                                         | Numero sonoro soggetto della Musica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ordine.301.Noprincipali posti per ordine. 302.                                           | Numero numerato quello chesia.27.Qual si noglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tutti l'uno dopo l'altro per ordme. 305. Princi-                                         | che moltiplica, o partii termini di una proportio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| pali tutti contenuti sono tra le Tredici più acute                                       | ne,produce la istessa. 29.Qual si noglia si può por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| chorde delle Sedici.308. Nonprincipali con-                                              | re per la differenza di qual si uoglia proportione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tenuti tra le Tredici piu gravi del numero de Se-                                        | 43.Composto quello che sia. 51. Maggiore di qua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dici. 408. Si possono trasportare dal graue all'a-                                       | lunque ordine dinota il Tutto del Corpo sonoro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| cuto: & per il contrario. 309. Non possono esse                                          | 56. Numerante è uno Essemplare & una Idea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| re ne piu ne meno di Dodici. 274.299                                                     | nell Anima nostra.50.Posto in Atto dal Musico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Modulatione di ciascheduno delli Dodici modi come                                        | quello che si debba intendere 56. Esser aggiun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| trasportare si possa.                                                                    | to à se stesso quello che s'mtenda. 109. Ternario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Molteplice internallo raddoppiato quello che fac-                                        | perche non si possa dividere in duc parti equali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                          | 105.Ternario è perfetto. 166.De Compositori ol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Moltitudine contenere per la maggior parte huomi-                                        | tra modo cresciuto nella Musica. 210. Maggiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ni di basso & uile ingegno. 263                                                          | di qual si noglia ordine rappresenta la parte piu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Monochordo quello che sia. 212. Di done derini il                                        | graue.275. Di Quindeci chorde, perche non sia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| suo nome. 212. Regolare perche cosi si dica.                                             | trappassato nelle Dimostrationi & ordini de Suo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 219.                                                                                     | ni. 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0171                                                                                     | 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Numeri

| Numeri Contraseprimi sono le Radici delle Propor-                                        | -dal Molteplice, o Superparticolare. 3                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tioni. 23. Tra loro composti, o Communicăti quali                                        | Pitagorici & Pitagora negauano gli Interualli                                                  |
| siano.24. Di due sorti.27.50. Et proportioni sono                                        | minori della Diatessaron esser consonanti . 2.                                                 |
| imagini de i Suoni & delle Consonanze. 40.0 pro                                          | Per qual cagione si mouessero à dire, che quelli in                                            |
| portioni del Monochordo Diatonico.232. Della                                             | terualli, che sono minori della Diatessaron non so                                             |
| divisione Chromatica . 242. Del Monochordo                                               | no consonanti. 2. Non hebbero cognitione de i                                                  |
| Enharmonico come si possono adunare insieme.                                             | Gradi & propij luoghi delle Consonanze . 3                                                     |
| 248.                                                                                     | Platone molte cose altrui fece sue. 8                                                          |
|                                                                                          | Poco accordo che si ode nelle Cantilene nasce da due                                           |
| 0                                                                                        | cagioni. 5                                                                                     |
|                                                                                          | Poesia copiosa de Versificatori. 210                                                           |
| Ggni proportione ne i corpi sonori è tata quan-                                          | wointinu' quello che sia, & il suo fine. 21                                                    |
| ta di Numero à numero. 149                                                               | Ponti annotatinelle chorde diuise come da i Grecisi                                            |
| Opere dell'Autore grate alli Spiriti nobili. 210                                         | chiamano. 196                                                                                  |
| Opinione di Pitagora & de gli Antichi Pitagorici.                                        | πορ'ισμα quello che sia & quello che significa. 133                                            |
| 2.De gli Antichi intorno a gli Interualli della                                          | Positioni quello che siano. 14. Di piu maniere. 14.                                            |
| Musica. 81. De gli Antichi intorno alla loro                                             | Di due forti.                                                                                  |
| Maßima & perfetta harmonia. 1 1. Di Tolomeo                                              | практич, o Attiua quello che ella sia & il suo fine.                                           |
| & de Pitagorici intorno alla Diapafon diatessa-                                          | 21.                                                                                            |
| ron. 141. De'Moderni Chromatisti nel cantare.                                            | Premesse u anno innanzi la Conclusione : & sono la                                             |
| 213.Di Boetio intorno li Modi. 276                                                       | fua cagione.13.Debbono effer uere.13.Debbono                                                   |
| Oppositione contraria quello che sia. 83                                                 | esser piu note della conclusione. 13. Debbono es.                                              |
| Oppositioni di quattro maniere. 83                                                       | fer prime & senza mezo alcuno. 14                                                              |
| Ordine & luoghi propij delle Consonanze.4.5. Ordi                                        | Prima Diapafon confiderata nella Musica. 271                                                   |
| ne nelle Voci diuerfo da quello, che si trouane                                          | Primo termine delle Consonanze qual sia. 254                                                   |
| gli Istrument i artesiciali. 253. Interroto delli Mo                                     | Prime consonanze qualistano. 269                                                               |
| di.272.277. Non uaria la essenza delle Conso-                                            | Principi di piu sorti.14. Communi.14. Propii. 14.                                              |
| nanze. 272                                                                               | Della Geometria.14.Dell'Arithmetica.14.Della                                                   |
| Ordinare le specie delle Consonanze col modo debito,                                     | Musica. 14.Communi chiamati Dignità. 14.Di u-                                                  |
| è cagione di ordinare li Modi con buon ordine se-                                        | na Sciëza in quella fono indemostrabili. 16. Della                                             |
| condo la mente de gli Antichi. 273                                                       | Musica da chi si pigliano. 34                                                                  |
| Ordinatione delli Modi secondo lamente de gli An                                         | Πρόβλιμα quello che sia. 16. Perche sia cosi detto. 16.                                        |
| tichi; 273                                                                               | Ha in se Seicose. 16                                                                           |
|                                                                                          | Procedere nostro nella cognitione delle cose. 13                                               |
| $\mathcal{P}$                                                                            | Progressione Arithmetica. 24                                                                   |
| District to the same of the                                                              | Propio del Sillogismo dimostrativo. 13                                                         |
| D'Arhypate chorda diatonica & Chromatica è la                                            | Proposta di Euclide tolta dall'autore, per dimostra                                            |
| Lychanos Enharmonica. 251                                                                | re come si possa dividere il Tuono in due parti e-                                             |
| Parte qual sia maggiore ò minore di un'altra. 30.                                        | equali. 161                                                                                    |
| Aliquota & Non aliquota di un Numero dato                                                | Proportionalità Geometrica.24.Harmonica.25.Co                                                  |
| come si troua.50.Qual si uoglia come si caua d'u-                                        | tr'harmonica. 25. Arithmetica piu tosto detta                                                  |
| naltra.72.Minore della proportionalità harmoni                                           | Progreßione.39. Harmonica detta Mediocrità.                                                    |
| canon è atta ad effer divifa, dimodo che produ-                                          | 39.Harmonica confiste nell'ordine. 56.Harmoni -                                                |
| cali fuoi internalli confonanti.                                                         | ca come si troua. 56. Contr'harmonica come si tro                                              |
| Parti maggiori & minori l'una dell'altra.30. Della                                       | ui. 58. Continua & Discontinua è Discreta. 112.                                                |
| Diapente. 90                                                                             | Geometrica discontinua. 112 Proportione del Ditono et del Semiditono de gli An                 |
| Partecipatione come si dimostri. 283. Si può fare in                                     |                                                                                                |
| tre maniere. 221. De gran commodo nella Musica.                                          | richi.3.Digraue & di acutotra li corpi sonori.<br>10.Quando è capace di un termine mezano,quel |
| Pent acharda divisa de ali Antichi in due Canani                                         | lo che debba hauere.43.129.Qual sia maggiore                                                   |
| Pentachordo diuiso da gli Antichi in due Generi.                                         | di due contenute fra tre termini. 76. Di suono d                                               |
| Pentadecachordo,quello che sia. 224                                                      | suono è tanta quanta quella di Spacio à spacio.                                                |
| Pertadecachorao, quello che sua. 224 Perfetto si può dire, alquale meno mancano di quel- |                                                                                                |
|                                                                                          | 147.<br>Proportioni de gl'Interualli del Tetrachordo Diato                                     |
| Perfetto Musico opera dell' Autore. 210.311                                              | nico diatono. 3. Quando siano fuori delle loro Ra                                              |
|                                                                                          | oroe j. Z jrmro jrmro i ucuc toro 1/4                                                          |

Pietra per qual cagione non respira.

Pitagoranon uolea che le Consonanze hauessero le

loro forme da altro Genere di proportione : che

dici.23.Et Numeri sono le imagini de i Suoni &

delle consonanze.40. Dello Schisma & del Dia-

fchifma fono irrationali. 128. Incognite & Irra-

tionali quali fiano . 128. Che superano l'intera metà del Tuono quali siano 168.70. Delle parti fatte di un Spacio diusso, quali siano maggiori, ò minori. 154. Delle consonanze come si possano descriuere con sumeri. 197. Della Diapente della Diatessaron, del Tuono, e quella del Semituono maggiore sono sordi e irrationali nella Partecipatione. 221.287

Propositioni di due sorti.

Pyoposta di due sorti. 16.0 che ne coduce alla Dimo stratione, oueramente che ne so operare. 16. Prima del Lib. 1. L'Euclide minutamente dimostrata. 17. Del Lib. 6. di Euclide usata per ritrouar la mezana chorda proportionale tra due date. 161 правдарвательно chorda granissima in ogni ordine de Suoni. 216. Perche su aggiunta da gli Antichi.

npiraous quello che sia: quello che contiene: & qua

le è il fuo officio. 16 Proua delle operationi mathematiche quello che fia.

continua.

38. Punto nella Geometria è principio della Quantità

-

Vadrato diuifo dalinee che fanno le forme di tutte le Confonanze. 115 Quadruplo internallo come fi faccia. 61

Quătită rationale et irrationale quello che sia. 283. Sorda & irrationale. 288

Quantitadi collocate in Arithmetica progreßione. 24.1n Geometrica proportionalità. 24.1n Harmonica mediocrità. 25.1n Proportionalità Con tr'harmonica.

Quattro specie della Diapason non si possono dividere Arithmeticamente. 298

Quattro Elementi. 28. Sefquiottani fuperano il Sefquialtero internallo. 76

nuello che mifura una cofa: mifura anche quello, che dalla mifurata è mifurato. 28. Che mifura il cauato & il reftante d'una quantità: mifura an co il Tutto.

Que sito quello che sia.

Quindeci chorde perche nö fi trapassino nelle Dimo Strationi & ne gli ordini de Suoni. 224

Radici, ò minimi termini delle proportioni quali fiano.

Ragione de Nymeri è la forma delle confonâze.10. Noua, la qual prova la Diatesfaron esfere confo nanza, és perfetta. 89. Addutta da Tolomeo à prouare, che la Diapason diatesfaron sia Consonanza, 141. Delli Pitagorici, la qual prova, che la Diapason diatesfaron non è consonanza, 141. Del Temperamento de gl'istrumenti inventione dell'Autore.

Ragione de gli Internalli fatti da gli Hexachordi

Synomemon et Diezeugmënon posti insieme. 231 Regola harmonica quello che sia 146. Da alcumi è tenuto una Listella fatta di legno. 147.219 Regola di hauere, o ritrouare li Semituoni, non è di uidendo la disfereza del Tuono in due parti equa li. 176

Relatione, è cofa debolissima. 272
Relationi, che cadono tra le Parti del Senario numero & il primo numero Cubo, sono Ventiuna.

84. 85.

Replicare alle fiate alcune cose non è senza frutto.

Rimesso rispetto al piu teso da il suono piu graue.
148.

140.

S Apere perche si piglia.11. Di due sorti. 11. Per sei et uro sapere.

12. Per accidente.11. Per se è uro sapere.
12. Per accidente non è uro sapere. 12. Per se di due sorti. 12. Semplicemente. 12. Adun certo modo. 12. Per se semplicemente quello che sin. 12. Che si aquista col mezo de i segni probabili. 12. Con la Scienza sono correlatui. 12. Pernegatione quello che sia. 235

Exique quello che fia.98.Che fi uoglia dire. 98 Scienza è postanello intelletto.8. Col Sapere fono

correlatiui.

16

Scienze acquistar non si possono se non col mezo della Dimostratione. 8. Diverse nascano da i Generi diversi delle cos e, che si possono sapere. 9.14

Sei cose si trouano in ogni Theorema è Problema perfetto. 16. Intervalli sesquiottani sopranara no il Duplo. 78. Specie sole delle Diapason si possiono diuidere harmonicomente. 297. & Set arith meticamente. 298

Semiditono quello che fia. 90.65 Ditono posti nel gra
ue della cantilena, perche fiano poco grati. 5. Det
to Sesquituono et Trihemituono, d Trismituono.
50. Serue al genere Chromatico. 90. E la minor
consonanza di tutte l'altre. 90. Quanti Tuoni &
Semituoni contenga. 150. Et Ditono come nassa
no. 103. Come si colloca alla sha proportione. 190.
Quante sia minore di due Tuoni Sesquiottavi.
190. Et Ditono sono contenuti nel genere Diatonico. 213. Posto da Tolomeo nel Chromatico mol

Semituono maggiore quello che fia.95. Detto Apotome.95. Adoperato nel Diatonico genere in 
ogni Tetrachordo.96.E maggior di cinque & mi 
nore di fei Cöma.124. Qual proportione habbia. 
11 S. come fi forgiunga al Tuono maggiore. 172. 
come fi prepoga al Tuono maggiore et al minore. 
173. Come fi accömodi tra il Tuono maggiore et 
minore.173. Cöffle in maggior proportione della 
Sefquidecimafesta.74. Coffste in maggior proportione della 
Sefquidecimafesta.74. Coffste in 
175. E collocato 
tra la Sefquiquartadecima & la Sefquidecimafe 
fia proportione. 177. E minore del Limma.177. 
Elemento del Diatonico & Chromatico gene-

| re.244.Quanto si accresca nel Temperamento de          | chordamezana di un Spacio diuifo i <mark>n due part</mark> |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| gl'Istrumenti. 269                                     | equali,come sopr'auanza gli estremi. 15                    |
| Semituono minore, perche sia cosi detto.95. E il Die   | Suoni, ò Voci materia della Consonanza.9.10.Ad             |
| sis maggiore Enharmonico.95. Detto da i Greci          | nati in un luogo istesso si chiamano Vnisoni. 19           |
| Limma.95.186.Perche no fia detto Minimo.95.            | Dinersi da che nascono.19.Considerati dal Musi.            |
| Da che proportione sia contenuto. 119. Emaggio         | co quanto alla loro duratione.20. Che fanno: l'in          |
| re ditre & minore di quattro Coma . 127. Co-           | teruallo debbono effer differenti. 21. Della Dia           |
| me si accommodi alla sua proportione. 184. Come        | pason niente differenti in uirtù & possanza da ui          |
| si soggiunga al maggiore. 185. E minore internal       | folo Suono.141. De gl'Istrumenti arteficiali son           |
| lo del Limma. 186                                      | Stabili. 221                                               |
| Semituoni di quattro maniere. 96                       |                                                            |
|                                                        | Supplementi Musicali opera dell'Auttore. 311               |
| Sentenza di Boetio da mandare à memoria. 145. Di       | Suppositioni quali siano.                                  |
| Hermete d Mercuriotrismegisto. 145. Di Hesio-          | Euros faura quello che sia, & il suo officio.              |
| do. 209                                                | _                                                          |
| Sentenze di Giustiniano Imperatore intorno il ritro-   | (** m                                                      |
| uare & il facilitare le cose. 221.222                  | T and a second                                             |
| Sefqui quello che uoglia dire. 93                      | Angibile non è sempre freddo, ò caldo: ouera               |
| Sesquinono internallo di che internalli sia la diffe-  | mente duro, ò tenero. 83                                   |
| renza. 65                                              | Temperamento de gl'Istrumenti si può fare in tre me        |
| Sesquiottantesimo internallo che differenza sia. 70    | di.221.Quandosi fà, che utilità apporti. 269               |
| Sesquiottano internallo di quali internalli sia la dif | Tempio di S.Marco famoso, bello & ricco.1. Di Dia          |
| ferenza. 64                                            | na effesina abbruggiato da Herostrato. 23                  |
| Sesquiquarto internallo da che sia reintegrato. 60     | Tempo non è senza quantità. 19. Considerato intor-         |
| Sesquiquintodecimo internallo di che sia la differen-  | no al Suono.20. Non ha parte alcuna indiuisibi-            |
| za. 66                                                 | le, se non lo Instante.                                    |
| Sesquitripartiente. 125. internallo qual differenza    | Termine minore al quale si possa assegnar quanti           |
| fia. 71                                                | proportioni Superparticolari si noglia, come               |
| Sesquiuentesimoquarto internallo qual differenza       | possatrouare.62.Maggiore etiandio in qual ma               |
|                                                        | niera trouar si possa.                                     |
|                                                        |                                                            |
| Sefta per sua natura non è molto consonante.90. E      | Termini di un raddoppiato molteplice sono l'uno a          |
| men buona della Terza. 90                              | l'altro proportionali.39. Maggiori di uno inter-           |
| Settima specie della Diapason no si può dividere har   | uallo à quanti corrispondino delli minori insieme          |
| monicamente. 296                                       | adunati.46.Maggiori di uno interuallo,come fi              |
| Soauemente uenire all'V dito & mutare il Senfo è il    | no equali alli minori.48. Incogniti quali siano. 51        |
| fine della Confonanza.                                 | Che usail Musico sono le parti del corpo sonoro            |
| zisnua quello che sia.                                 | 56. Che adopera l'Arithmetico. 56                          |
| Soggetto della Mufica qual fia. 10                     | Ternario non si può dividere in due numeri equali          |
| Spacio qual si chiama. 154                             | 105. Numero perfetto. 166                                  |
| Spacy ristretti & minori , cosi maggiori & piu lar-    | Tetrachordo Diatonico diatono fu sopra ogn'altro           |
| ghi si fanno per la moltiplicatione de gli internal    | riceuuto da i Pitagorici. 3. Di donde sia detto            |
| li di una istessa proportione. 155                     | 212. Quello che sia. 212.216. Hypaton nel mono             |
| Specie quello che sia. 269. Della Diapason sono set-   | chordo diatonico. 2 24.nel Chromatico : 2 35 . 6           |
| te.269.270. Della Diapente sono quattro. 270.          | nello Enharmonico . 245. Meson nel diatonico.              |
| 273.280. Della Diatessaron sono tre. 270.273           | 226.nel Chromatico. 238. @ nello Enharmonico.              |
| Studio dell'Autore intorno le cose della Musica.       | 46. Diezeugmenon nel diatonico. 227.nel Chro-              |
| 145.                                                   | matico.239.6 nello Enharmonico.247.Hyper-                  |
| Subdupla proportione s'assimiglia alla Dupla nei       | boleon nel diatonico. 228. Nel Chromatico. 139.            |
| termini. 62                                            | & nello Enharmonico. 1 47. Synemennon nel dia              |
|                                                        |                                                            |
| Suono quello che sia. 19. E principio della Consonan   | tonico. 130.nel Chromatico. 241. & nello Enhar             |
| za.19.Quado si dice esser Voce. 19.Da Greci det        | monico.247.Congiunto.217.Separato.218.Sy                   |
| to 48 1200. 19. Confiderato secondo diverse esten-     | nemenon è accidentale. 229                                 |
| sioni cade sotto la qualità di Graue & di Acuto.       | Tetrachordi sono cinque. 216.217                           |
| 19. Si uede quasi cadere dal corpo sonoro ad un        | Ougras quello che sia. 16. Perche sia cosi detto. 16.      |
| certo modo.20.Cōtinuo.20.Cōfiderato fecodo la          | Contiene in se Sei cose. 16                                |
| duratione.20.Sottoposto al Genere di cose, che         | οιωρθική quello che sia: & il suo fine. 2 I                |
| l'una all'altra succedono. 20. Quando si estende       | Timotheo musico à che essortaua Harmonide suo di           |
| uerfo il graue,o uerfo l'acuto, fa l'Internallo.21.    | scepolo. 163. Inuentore del Genere Chromatico              |
| Piu graue, o piu acuto da che uenga. 148. Di una       | fù bandito da i Lacedemoni: & per che. 237                 |
| •                                                      | Tolomco                                                    |

| Tolomeo pofe la forma del Tuono minore.94. Tie-                                    | in due parti nelle estremità, no è diviso equalme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ne, che la Diapafon diatesfaron sia consonanza.                                    | te.156. No si può dividere in due parti equali co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 141. Nel Chromatico molle dimostrò la forma                                        | numeri rationali. 158. Come si possa dividere in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| del nostro Semiditono. 273                                                         | due parti equali. 160. Come si possa dividere in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| del nostro Semiditono. 273 Toros quello che significa. 94                          | piu parti equali. 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Trasportatione delli Modi quanto sia utile à gli Or-                               | Tutto è maggiore, che non è la sua parte. 33. Diuisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                    | bile appresso il Musico quello che sia. 88. Dinisi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ganisti. 311<br>Trattato di Patienza composto & dato in luce dal-<br>l'Autore. 264 | bile è prima delle sue parti. 88. Rispetto alla par-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| l'Autore. 264                                                                      | te,rende il suono piu graue. 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tre cose accascano intorno al Suono. 19. Internalli                                | , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sesquiottaui sopr'auanzano un Sesquiterzo: &                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fono minori di uno Sefquialtero.74. Tuoni mag-                                     | r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| giori:ò due maggiori & uno minore sopr'auanza                                      | Law and the same of the same o |
| no la Diatesfaro. 131. Tuoni maggiori sono mino                                    | V Aghezza et leggiadria della Musica è postanel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ri di una Diapete;& quattro sono maggiori.135                                      | Ditono er nel Semiditono.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Triplo internallo come nasce. 60                                                   | dibile non è sempre consonante à dissonante sempli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Trite chorda delli due primi generi, è la Paranete                                 | dibile non è sempre consonante ò dissonante sempli<br>V cemente. 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| dello Enharmonico. 251                                                             | V <sup>e</sup> netiani con solennissima pompa riceuono Alfon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| dello Enharmonico. 251<br>Tritono quello che fia. 132                              | so Duca di Ferarra.1. Religiosi & à Dio deucti.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tuono maggiore quello che sia.94.268. Altramen-                                    | Versi di Horatio contra gli Inuidi & maligni. 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| te definito da gli Antichi. 113. Et lo minore co-                                  | Vincenzo colombi fabricatore di Organi: 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| menascano. 103. E Sesquiottauo. 106. Comesi ac                                     | Visibile non sempre Nero, o Bianco. 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| commodi alla sua proportione. 149. Di quanto re                                    | Viua uoce quanta forza ella habbia. 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sta sciemo nella partecipatione. 268                                               | Vltimo grado della poca grata adunanza delle con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tuono minore quello che sia. 94. E Sesquinono. 106.                                | fonanze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dichesi faccia.120. Emaggiore di otto & mi-                                        | Vnisoni sono sotto una sola qualità, alla similitudine<br>della linea retta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| nore di noue Comma. 124. Come accommodar si                                        | della linea retta. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| possa alla sua proportione. 150. Di quanto si ac-                                  | Vnità del Numero numerante non si può dividere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| cresca nella partecipatione. 268                                                   | 27.50. Del numero numerato si può dividere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tuono Sesquiottano emaggior di Noue & minore                                       | 27.50. E parte di qual si uoglia Numero. 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tuono Sesquiottano è maggior di None minore<br>di Dieci Comma. 122                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tuoni equali di proportione nella partecipatione.                                  | Moltiplicata in qual si uoglia numero, produce l'istesso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 266. 268. 270                                                                      | Voce continua non fa confonanza ne harmonia. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tuono quello che significa.94. Principio della con-                                | Non è considerata dal Musico. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| sonanza secondo gli Antichi. 94. Misura d'ogni                                     | Voci ò Suoni materia della Confonanza.9. Confide-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Consonaza musicale sccodò gli Antichi. 111.Co                                      | rati dal Musico quanto alla loro duratione. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| me si accommoda alla sua proportione. 150.Co-                                      | Da ogni parte piegar fi possono. 221.259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| me si possa sog giungere ad un'altro, sopra una                                    | Vtilitache apporta il saper temperare un'istrumen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| chorda.1 5 1. Come si possa proporre.1 52. Diuiso                                  | to: & lasuaragione. 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ,                                                                                  | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Il fine della Tauola.

# Registro.

\*ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVXYZ Aa Bb Cc Dd.

Tutti sono Terni, eccetto \* & G che sono Duerni, & Dd Quaderno.

# . 1

AS CLEEGRICH WOOD RESTURICE.

Turilland with the control of the control of the control of





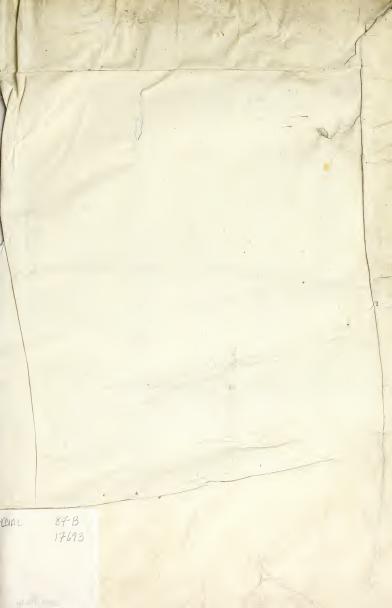

